

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



# Opuscoli scelti sulle scienze e sulle arti

Carlo Amoretti, Francesco Soave



Digitized by Google;



\*100

246...S Digitized by Google

# OPUSCOLI SCELTI SULLE SCIENZE

E

#### SULLE ARTI

Tratti dagli Atti delle Accademie, e dalle altre Collezioni Filosofiche, e Letterarie, dalle Opere più recenti Inglesi, Tedesche, Francesi, Latine, e Italiane, e da Manoscritti originali, e inediti.

#### TOMO I.



IN MILANO PRESSO GIUSEPPE MARELLI.

Con licenza de' Superiori.

M.DCC.LXXVIII.

Digitized by Google

### A SUA ECCELLENZA

## CARLO

#### CONTE E SIGNORE DI FIRMIAN

CRONMETZ, MEGGEL, E LEOPOLDSCRON

CAVALIERE DELL' INSIGNE ORDINE DEL TOSON D'ORO

CONSIGLIERE INTIMO ATTUALE DI STATO DELLE LORO MM. II. RR. A.

SOPRAINTENDENTE GENERALE DELLE II. RR. POSTE IN ITALIA

VICE-GOVERNATORE DE' DUCATI DI MANTOVA, SABBIONETTA, EC.

MINISTRO PLENIPOTENZIARIO

PRESSO IL GOVERNO DELLA LOMBARDIA AUSTRIACA EC. EC. EC.



fetto dello stesso incoraggimento è la continuazione che or n'intraprendiamo soti altro titolo, e soti altra forma per diminuire l'ingombro che già a recar cominciava la erescente moltiplicità di troppo piccoli Volumetti. Se qualche vantaggio ha tratto finora il Pubblico dall' opera nostra, speriamo che vie maggiore abbia a raccoglierne in avvenire pel maggior comodo, che ad una scelta più accurata ci porgeranno i nuovi soccorsi, che V. E. generosamente ci offre. Quanto di meglio per l'accrescimento delle cognizioni, e per la pubblica o privata utilità produr sapranno le Nazioni straniere noi ci lusingbiamo che troverassi quì unito insieme colle importanti produzioni originali, che da' Filosofi, e Letterati d'Italia ci verranno fornite. Invitati dalla dolce fiducia di giovare al Pubblico in qualche parte, animati dagli eccitamenti d'un Personaggio, che tanto ama le utili produzioni, quanto n'è giusto Estimatore, noi cersamente non risparmieremo fatica per soddisfare al doppio oggetto e d'esser utili, e di servire alle replicate premure dell E. V. troppo commendevoli per se, e troppo a noi rispettabili. Abbiam l'onore frattanto di rinnovarci colla più profonda venerazione, e colla più viva riconoscenza

Dell' E. V.

Um.mi Div.mi Obbl.mi Sero.ri

C. A. F. S.



# OPUSCOLI SCELTI

SULLE SCIENZE

E

SULLE ARTI

PARTE I.

Lettera Odeporica del Sig. Professore HACQUET al Sig. Cavaliere di BORN, contenente i dettagli d'un viaggio fluviarile, fatto pell'Ilirio Ungareste i Turchesco da Lubiana in Carniola sino a Semlin nel Sirmio.

Opo un lungo silenzio, eccovi una lunga lettera. Essa contiene quanto io ho veduto e osservato nel mio ultimo viaggio delle vacanze. Si è però ssortunatamente combinato ch'io lo sacessi in una stagione poco savorevole al Botanico, e al Zoologo; ed anche il viaggiare per acqua ha ristretto il campo delle mie osservazioni.

Il Sig. Abate GRUBER, Direttore della Navigazione, e Configliere delle LL. MM. II., ebbe ordine dalla Corte di visitare il siume Savo di qui sino a Belgrado, dove mette in Danubio. In conseguenza di questo egli sece partire il di 25,

Settembre un Brigantino armato di dodici piccioli cannoni con un' altra barca da carico a due vele, e in tutto venti uomini d'equipaggio. Noi andammo a raggiungere il Brigantino a Gurkfeld, dove ci fermammo sino al dì 29. Traversando la Carniola Inferiore per arrivare al luogo dell' imbarco, io non incontrai per la via nè piante nè insetti degni d'osservazione, che non sossero già stati descritti dal nostro dotto, e laborioso Sig. SCOPOLI. Tutte le montagne di questo tratto di paese sono calcarie, e si stendono dall'Oriente all'Occidente; si trovano in esse frequentemente delle Corna d'Ammone, degli Antali, ed altri corpi marini volgari. Nelle Valli apertesi fra queste montagne calcarie sorgono colling argillose con qualche mescolanza di pierra da calce, ed in esse troyansi quasi sempre minere di serro assai ricche. A Kumpall io ho raccolto un Ematite molto curioso pella sua figura regolare, simile a un grappolo d'uva; i suoi grani hanno la corteccia rugosa come le prugne secche, e sono di color rossigno; da quest'ultimo accidente in poi rassomiglia all' Haematites flavescens stillatisius, botryoides, descritto nel vostro Litosilaçio Berniano. T. 1. La frattura di questo minerale è aspra. I canopi de contorni danno a questa produzione il nome di Storco d'Orfa: ma a prima vista essa ricorda le noci appassite colla loro scorza esteriore, o le prugne, come ho detto. Trovasi a nidi, molti piedi, e spesso anche molte pertiche sotterra, in una terra argillosa mescolata colla mica. Un quintale di questo minerale dà da 50. a 60. libbre di ferro, e & fonde molto agevolmente. Ancorchè per la maggior parte le montagne della Carniola sieno calcarie, io so che nell'Uscocchia superiore si trovano catene considerabili di monti di Gneiss, il quale potrebbe contenere metalli più nobili ne' filoni di quarzo che lo intersecano: ma non avendo io avuto bastevole tempo per visitarli, ve ne renderd miglior conto in altra occasione.

Durante la mia dimora nella picciola Gittà di Gurkfeld, io feci dell'escursioni pei contorni di essa, dove raccossi una quantità di Came lapidesatte in pietra calcaria assai solida, ed atta agli usi delle sabbriche.

Il dì 29. noi partimmo col nostro Brigantino per Belgrado, dove il siume Savo sinisce, avendo su d'una barca da trasporto, che ci seguiva, tutte le provvigioni necessarie ad un viaggio di quindici giorni; ma noi avremmo potuto sarlo anche in dodici, se non si sosse ostinato il vento ad esserci perpetuamente contrario; e non sosse stato necessario il sermarsi sovente a vedere i lavori, che si sanno in vari luoghi per rendere il siume Savo navigabile.

Un giorno prima della mia partenza io avea ricevuto il secondo volume del viaggio del celebre Naturalista Sig. PALLAS, e lo avea preso meco per leggerlo durante la mia gita. Mi trovai contentissimo d'averlo, come anche la Geografia del Sig. BUSCHING, e'l Systema Natura del LINNEO, del quale non vado mai senza. lo sapeva dal primo volume del PALLAS che tutte le Nazioni della Siberia, e della Tartaria aveano grande affinità colla nostra, sì nella lingua, che ne' costumi, e quindi portai meco il secondo, da cui sperava di potere trar lumi in molte occasioni, come vedrete ch'io ho satto.

Partendo da Lubiana verso Levante noi avevamo a destra le montagne della Carniola, e a sinistra il paese de' Windi, o von gliam dire la Stiria inseriore. La direzione di queste montagne, che continuano sompre calcarie, va da Oriente in Occidente. Ci sermammo la prima notte del viaggio sluviatile ad un Villaggio detto Mali-Osek (picciola-Isola). Siccome non abbiamo mai preso alloggio suor del nostro Brigantino, così voi non troverete mella mia Relazione tutti que' dettagli de' cattivi alberghi, che vi hanno tanto annojato nel leggere il viaggio del KLEEMAN.

La mattina seguente del di 30, noi partimmo per Zagabria, o Agram, Città libera Reale; prima di arrivarvi le montagne s'abbassano da' due lati del siume gradatamente, per modo che dalla parte della Carniola noi eravamo già entrati in una vasta pianura tre ore innanzi di giungere a quella Città: dalla parte Anistra i monti incominciavano appena ad allontanarsi dal siume; esti continuano sino a venti miglia oltre Zagabria. Questa Città è fabbricata parte in piano, parte su d'una collina, a una coppia di miglia dal fiume, il quale però ne' tempi addietro la bagnava: Colà rimasimo sino al di 2. d'Ottobre, io non vi trovai cos' aleuna offervabile pell'Istoria Naturale, ma bensì molto pella Medicina. Vi regnavano in quest' anno, come in tutto il Ducato della Carniola, reumatismi, e sebbri d'ogni sorte. Io son credo vi sia paese più abbondante di tali guai che l'Ungheria bassa, e la Slavonia. In casa d'un rivendugliolo di panni, abicante nella Città bassa, v'erano tre fanciulli sebbricitanti, a due de' quali la febbre veniva ogni quinto giorno alle nove ore della fera. Con un po' di riflessione, e di cognizione del paese si vede ben presto la causa di queste malattie. Primieramente le acque di queste provincie balle sono grosse, e sangole; la Nazione vive male, e fra il sudiclume; le notti vi sono freddistime, e caldistimi i giorni, per lo che ad ogni momento s'arrifchia che la traspirazione venga

impedita. Quindi tanti reumi, e malattie ci vennero nella state passata, la quale su tardissima non essendosi squagliate le nevi sull'alpi nostre che alla sine d'Agosto. Durante il giorno se ne sondeva una quantità grandissima; e il freddo che comunicavasi all'aria era vinto dal calore del sole; ma la sera dopo il tramontare, l'ambiente diveniva rigidissimo, e tutti quelli che vi si esponevano, o aveano le sinestre aperte in tempo di notte, correvano rischio d'incontrare una malattia inslammatoria. Perdonatemi questa cicalata medica, e apparecchiatevi ad un'altra: lo mi sono proposto di scrivervi il risultato intero di quanto ho

nel mio viaggio pensato, veduto, ed annotato.

Voi conoscete al pari di me le montagne, che circondano l'Ungheria. Quantunque volte io ripenso alla gran catena delle nostre Alpa Friulano, che attraversano la Carniola, e vanno in Dalmazia, dove acquistano il nome di Dinara, indi senza interruzione passano in Bulgaria, dove presso la Città di Sosia formano il monte Emo, di là torcendosi dal Levante al Ponente sono attraversate dal Danubio, che vi sa le gran cataratte dette Porte di Perro, e finalmente vanno a rircondare la Transilvania, e attaccano coi monti Carpatici, che girano attorno l'Ungheria alta, indi rivolgo la mente alla vasta pianura, che sta racchiusa fra essi, non posso a meno di non considerarla come un antico mare circoscritto, e separato dagli altri, qual è attualmente il Caspio, il quale satta un' irruzione pell' angusto passaggio detto Marecobila dagli attuali abitatori, inondò la Bulgaria, e la Romelia, lasciando a secco i Regni d'Ungheria, e di Slavonia. Sarebbe ben possibile che tutte le contrade del mondo cognito avessero in vari tempi sosserto di simili diluvj. La mia ipotesi, che i sunnominati paesi sieno stati sommersi mi sembra tanto più vera, quantochè in quella vasta pianura scavando anche a picciole profondità si trovano legni e corpi marini petrefatti. Mi sembra però di potere spiegare come i rami delle alte montagne del Friuli si perdano in quella pianura, che alle radici di esse incomincia. Le acque piovane, e de torrenti che portano la terra de' monti alle pianure avranno coperto successivamente le radici medesime per modo che il letto del mare si sarà alzato di giorno in giorno seppellendo le colline. E chi sa che le acque del mare non abbiano ammodito codeste estremità dei monti, e le abbiano appianate? Una cosa certissima si è che tutta la pianura d'Ungheria, e dell'Illirio si riconosce sormata di terra calcaria ed argillosa, in cui si trovano sparsi gran massi,

e scogli di roccia, che sembrano ruine di montagne sepolte. Il di 2. d'Ottobre partimmo da Zagabria. Appena si è suori delle montagne che fi vedono dalla parte di dietro della Città, il fiume Savo incomincia ad esser lentissimo nel suo corso per modo che si può quasi con egual facilità andar a seconda, e a contraria dell'acqua. Io non credo che di Zagabria a Belgrado pel tratto di ottanta miglia Tedesche, che corrispondono a trecentoventi d'Italia, quesso siume abbia più di 15. tese di declivio. Se piove abbondantemente nelle montagne della Carniola, o Uscocchia superiore, e il fiume si gonsi, partendo di Zagabria o da Sissek dove il fiume Culpa entra nel Savo, si può precedere colle barche, o passar oltre la piena, che cala lentamente, con poche e non assai vigorofe remate. Quantunque noi non facessimo viaggio che durante il giorno, e di notte ci fermassimo, è accaduto che per ben tre volte passammo oltre l'acqua ingrossata, che ci raggiunse poi nelle ore della nostra fermata. Quantunque il paese sia selvaggio, e deserto noi trovammo in un meschinissimo casale detto Nardt, dove gettammo l'ancora di notte, un Curato Croato, che ci accolfe con pienissima cortesia. Poco prima del nostro arrivo il siume avea portato via un buon pezzo di Terreno colla Chiesa Parrocchiale; e un mese dopo ci venne la nuova che anche la Casa dell' ospitale Curato avea substo la medesima sorte, ancorchè sosse assai lontana dalla fponda del fiume, e d'acqua ben quattro tese più basa.

Il dì 3. noi passamm' olare sino a Precovez. Non è quasi credibile lo spettacolo singolare, di cui godemmo da questo di ma poi sino a che arrivammo nel Generalato di Warassin. Tutte le popolazioni che ci vedevano di lontano o aveano da' vicini sentore della nostra venuta accorrevano lungo le sponde, e si prostravano a terra colle braccia aperte, o incrocicchiate sul petto in atto d'adorazione, e a capo nudo. Probabilmente quelle povere genti mezzo selvaggie s' immaginarono che andassimo in processione colle barche, e le bandiere presero per pitture divote, dedicate a qualche gran Santo. Forse i cappotti de' marinai ond' eravamo vestiti, ed il cappuccio che ci copriva la testa ci secero credero Missionari, che andassero a predicare ne' paesi Turchi. I colpi di cannone, che si sparavano dal nostro Brigantino mattina, e sera per chiamare a bordo la gente, moveano anch' essi a stupore que' popoli incolti.

Il di 4. ci fermammo a notte presso il villaggio di Martinskavez, e il di 5. per tempo giugnemmo a Sissek, dove su antisa-Tomo I. mente la gran Città di Siscia di cui si trovano ancora de' miserabili rimasugli sotterra; adesso sul terreno di Siscia non trovasi che un meschino Villaggio senza mura, nè sossa, come ha notato il cel. Sig. BUSCHING. A Sissek mette soce nel Savo il Culpa, che nasce trenta miglia lontano dalla Città maritima di Fiume full' Adriatico, fra montagne altissime, e attraversa l'Uscocchia superiore. Dopo l'ingresso di questo confluente l'acqua del Savo incomincia ad esser cattiva bevanda, e a scorrere lentissimamente. Su la lingua di terra, che separa il Culpa dal Savo, trovasi un picciolo Fortino di legno, che mi ha fatto ricordare quelli della Siberia mentovati dal Sig. PALLAS. Vi rifiede un Canonico di Zagabria col titolo di Comandante, il quale si crede per lo meno una figura tanto ragguardevole quanto il Comandante di Gibilterra. Iddio non voglia che a qualche malvivente venga la fantalia di gettare in codesta Fortezza una scopa accesa! La Cittadella tutta in un quarto d'ora sarebbe ridotta allo state lagrimevole di Sodoma.

Nel breve tempo della nostra sermata io scorsi un po' il terreno, e trovai alle sponde de' due siumi il Cyperus Madraspatanus minimus Xanthoides del PETIVER, ch' io credo lo stesso che lo Scirpus caule triquesto, paniculato, laterali, vamoso, locustis evatis del grande HALLERO, Enumerat. Stirp. Helvet. 1338. Tutte le siepi erano coperte di viti salvatiche abbondantissime d'uva. Per la campagna trovai siorito l' Hibiscus srionum del LINNEO.

Laseratori addietro Sissek entrammo in vasti boschi che occupano ambe le sponde del fiume, esnon ne uscimmo quasi più fino 🖈 Belgrado. Nel medesimo giorno artivammo a Uschiloniza, d'onde -partimmo poi nel di seguente uscendo dai Comitati della Croazia. A Lukavez incominciano i Generalati. Ne' Comitati i popoli sono affai più ignoranti, e selvaggi che ne' Generalati: ma in compenso di questo sembrano poi essere meno meschini. V'hanno due comunioni la Greca, e la Latina, sì fra i Croati, che sta gli Slavoni; ad ogni medo però codeste genti vivono assai pacificamente insieme. Nella Croazia superiore, sino alla Carniola trovansi anche de' Vałacchi: ma chi volesse usar con esti la lingua che si parla in Valacchia non sarebbe inteso; costoro parlano pretto Illirico, ch'è la lingua madre del nostro Carniolino, e quindi potei farmi intendere alla meglio. Io aveva già ammirato la buon' armonia che passava fra questa gente unita in corpo nel tempo dell' ultima guerra col Re di Prussia in Sassonia: ma ne restai ancora più macavigliato nel loro paese nativo, dove talvolta si trovano sotto

il medesimo miserabile tugurio quindici, o venti famiglie, che pacificamente vivono insieme, senza che l'una rubi all'altra, quantuoque suon della patria loro sieno così dediti alla ruberia. Anche le semmine (cosa quasi incredibile!) vivono in pace; la più vecchia della brigata ha il diritto di castigare totti i fanciulli delle samiglio cuabitanti, senza che nessuno se le opponga, o l'abbia per male. Che scuola per le nostre Signore, due delle quali quasi mai non possono vivere senza discordia in un vasto palazzo!

Noi passammo la notte del di 6. presso un Casale detto Lonya, dove un piccioli siume che gli ha dato il nome, mette soce nel Savo. Non trovai colà piante peregrine; vi sono comuni quelle che vegetano anche fra noi, e particolarmente il Sisybrium amphibium del LINNEO.

Il dì 7. proseguimmo sino a Krapie, e alla ripa del siume offervammo un ammasso di pietra argillosa, ch'è per certo cosa rariffima a vedersi in un paese piano, e tueto formato da deposizioni di melletta. Tutta la nonra gente chimò che quelle pretre fossero legni petrefacti; e per dire il vero v'hanno gran somiglianza. Noil restammo col nostro equipaggio due leghe lontane di là, nel mezzo d'un fitto bosco, per cui passa il siume. Io non he mai in mia vita passato la notte in luogo più melanconico, e cheto. I Gufi, de quali v'era una quantità prodigiosa, ululavano gutta la notte al trittamente che non miofu possibile il chinder occhio. Il lara canto funchre aven però una forta: d'armonia, e sembrava che gli ululati avessero tuomi misurati, e sossero diretti da juno di esti : Codeste bestiaccie evano tutte alloggiate ne' tronchi , o ferme su' rami d'antiché quescie . Una : tal-notte sarébbe stata deliziosa per un Bardo Scozzese: ma noi partimmo di là sollegitamente per arrivare di buon' ora il di 8. a Jesenovaz. Il viaggio che facemmo da Chicos a Lukavez per due leghe: sinsti nojolo a cagione delle frequenti giravolte del fiume. Non so come fig. accidite the il diligence BUSCHING from abbia fatto menminne, della Città di Jeseidovaz: nella sua Descrizione dell' Illirio Ungarefa, che è per altro molto efatta, e nuova. Quella Città è sempre presidiata, perch' è la prima frontiera verso il confine de, Turchi ful Savo; dirimpetto ad essa mette soce nel Savo l'Unna che divide nel suo corso la Bosna dalla Croazia. Jesenovaz è abitata in parte da Croati, e in parte da Mercadanti Greek was Rolfigani ; questi ultimi particolarmente si findiano di in-B 2

gannare i compratori, ed hanno quindi una pessima riputazione. Da questo luogo in poi s'incomincia ad avere una guardia, che spesso de correre quanto le barche per osservare che niuno scenda sin la sponda Turchesca, e per fermare quelli che venissero da paese sospetto di peste. Quasi ad ogni mezzo miglio Italiano v'hanno delle picciole Torri di guardia, che in Illirico si chiamano Zardaka, nelle quali stanno sei uomini, e un Caporate. Sono satte di legname, e somigliano alle Torri Chinesi; non hanno piucchè dieci, o dodici piedi di lunghezza, e di larghezza, e posano sopra una palizzata di dieci travi alte intorno a quindici piedi da terra perchè la gente sia sicura dall'inondazioni. Si ascende a queste gabbie per una scala da mano, che eurra per di sotto nella stanza pensile. E sacile l'immaginarsi quanto patricano quei poveri soldati specialmente nel tempo d'inverno (a).

Da Jesenovaz fino a Belgrado il fiume va quasi sempre a retta linea. Non osservai per questo tratto cosa degna di rimarco, se non che il Savo è incomodissimo ai naviganti a cagione degli alberi che vi si trovano piegati nell' acqua, e impediscono il passo alle barche. Merita d'effer notato che tutti gli alberi portati giù dal fiume calano al fondo dell'acqua, e vi restano senza imputridire; i grandi ammassi che se ne formano occupano, e sbarrano talvolta per sì fatto modo l'alveo, che ci è costato gran fatica d'aprirci una strada. La spezie dominante lungo le sponde di questo fiume è il Pioppo vero di LINNEO. Mi sembra cosa maravigliosa che il pioppo possa restare pel corso d'interi secoli nell'acqua senza marcire, e divenga pelante a legno di non andar più a galla dell'acqua. Siccome il fiume ha cangiato molte volte il suo letto, così avviene che tre, o quattro leghe Tedesche lontano dal suo corso attuale si trovino sotterra di questi alberi poco, o anlla guafi. I più vecchi abitanti del paese mi hanno afficurato che a Soro memoria gli alberi coricati nel fiume non cambiarono mai Etpazione. Petrebbe darsi che la tessitura del pioppo avesse pori acti a ricevere le parti lapidose che nuotano nell'acque del fiame, e che 'offrutti questi tutt' all' intorno della circonferenza ne venisse preservato l'interno. E' fatto di verità, che disotterrando uno di quegli alberi abbondanti si osservano i circoli esteriori di esso un po'anneriti, e semipetresatti, mentre l'interno è in istato

<sup>(</sup>a) Nelle Lagune di Venezia ve hanno de Casotti simili piantati su i puli per alleggiare i Ministri destinati a frenare la sicema de contrabbandi .

naturale, ed atto a tutti gli usi domestici. Sembra quindi, che farebbero da prescrissi negli usi economici gli alberi di sollecita venuta, com' è il pioppo, alla quercia, e ad altri legni costosi, de' quali si sa uso ne' ripari lungo i siumi; il vantaggio che ne verrebbe troverebbesi in proporzione colla sollecitudine della cresciuta relativamente alla difficoltà che si trova nel sar allignare, o erescere ne'luoghi umidi le quercie ed: altre tali piante, ch'esiggono lungo corso d'anni. STELLER nel suo Viaggio del Kamtschatka dice, che il pioppo nell'acqua salsa diviene leggiero quanto il sughero, e che le di lui ceneri esposte all'aria libera si cangiano in pietra rossa; osservazione contraria assatto a ciò che si vede nel pioppo del Savo, il quale nelle acque diviene sì pesante, che non galleggia più, e dà ceneri leggierissime, e di pessima qualità.

Nel breve tratto di paese, che noi abbiamo attraversato dalla Carniola fino a Belgrado, avremmo potuto raccogliere tanta varietà di vestimenti donneschi, quanta ne ha pubblicato il celebre Sig. PALLAS. La maggior parte delle femmine dell'Illirio porta sul capo una sorta di turbante, ma differente assai da quello delle nostre belle Vallacche di Transilvania: molte usano d'una specie di Paftar, di cui anche il PALLAS fa menzione. Le femmine ricche hanno i loro Pastari, cui gli Slavoni dei contorni d'Essegg chiamano Ke/keine, orlati d'oro, o d'argento: ma le povere a contentano d'avergli orlati di lana d'ogni forte, e colore. L'à veste, che copre tutto il corpo, è un Cafran, sotto del quale è una camicia, e un grembiale corto. Portano la camicia lunga ; a differenza delle Carnioline, alle quali appena giunge al bellico: ma, come queste nostre, anch' esse la tengono aperta dinanzi al petto, e quindi hanno il seno abbronzito, e pendente. Usano d'una spezie di coturno alla Romana legato con funicelli di cuojo sino alla metà della gamba, poco più poco meno. Ne' piedi portano fandali, o rozze scarpe di cuojo crudo, o nulla affatto. A Jesenovatz ho veduto delle fanciulle affai curiosamente vestite. Aveano sul capo una beretta rossa alta otto pollici, che copriva loro la metà della fronte, e portavano al collo filze di palloscole di vetro colorate, la loro sopravvesta era un Caftan rosso, le lasciavanti pendere giù per le spalle i capelli in treccie. Queko vestito corrisponde a quello delle Morlacche di Naventa, che vedesi figurato nel viaggio di Dalmazia dell' Abate FORTIS. Generalmente le sanciulle dell' Illirio sono assai modeste, esse non si lasciano avvicinare i forastieri, e mostrano anche dispiacere di esser guardace

un po fissamenté: I loro costumi sono assai meno guasti che quei delle nostre Carnioline; e somigliano molto a quelli delle Valac-

che, i quali voi ben conoscere al pari di me.

I maschi vestono pell'ordinario come i Valacchi, e portano ealzoni lunghi, e larghi di tela bianca, come i marinai, e una camicia sopra; nel Comitati usano di portare berette nere, ma nel Generalati tutti portano il cappello, dopo l'ultima sollevazione del 1754. (se ben mi ricordo) che si accese appunto per i cappelli.

Gli abitanti dell'Illirio sono tutti magri, e ben satti; non si vedono in quelle pianure uomini desormi per obesità, come in Olanda, e in Inghilterra. Mangiano poveramente, e male. Non usano involgere nelle sascie i loro figliuoli, nè conoscono gli imbusti, e quindi probabilmente n'avviene che non si veggono colà storpi, nè gobbi-

. Il di 9. partimmo da Jesenovatz per venire a Jablanaz. Il di 10. giugnemmo a Gradiska. Questo luogo è Fortezza, e Città: La prima è fabbricata affai regolarmente di pietre cotte, l'altra è tutta aperta ed abitata da mercatanti Greci, e Rasciani. Dinanzi alla Fortezza, su la sponda del siume, trovasi il sepolero d'un Profeta Maometano, circondato da palizzate. Quali ogni settimana il Gomandante Turco viene con alcune persone di suo seguito dalla Gradiska di Bofnia a farvi orazione. Questo Santo-turco era un Pascià, che ne sapea più de' suoi subalterni. Prima della pace di Pascarowitz i Turchi possedevano la ora nostra Gradiska, e una porsione della Croazia. Costui vedendo benissimo, che i suoi connazionali difficilmente avrebbono potuto mantenersi il dominio del paese di quà dal fiume, e che avrebbero dovuto una volta o l'altra cedorlo, disse un giorno a' suoi soldati Voi siete scoftumnti, e wiziosi. Iddio vi cuftigberà; e dovrete cedere il paese, che attuatmente è vostre. Quelle parole irritarono il popolo, che trucidò il Pasqua, e ne sece mille pezzi in un momento. Dopo la pace di Pascarowitz i Turchi conobbero, ch' egli avea dette il vero, e incominciarono a rispettarne la memoria come d'un Prosera.

La Gradiska Turchesca, che trovasi in Bosnia sul siame Savo, è grande quanto la nostra, è cinta da una sorte muraglia di pietra vava, con alcune mezzelune. Queste due Città si trovano l'una dirimpetto all'altra, per modo che potrebbono reciprocamente ravinatsi a cannonate, senza che neppur un nomo ne uscisse. BUSCHING non parla della Gradiska Turchesca nella sua edizione francese stamp. a Zullichow 1769. vol. 3. Il Comandante di questa Sittà è un Gianizzer-Agà.

Digitized by Google

Agli 11. noi partimmo per venire al Villaggio di Swinar . dove restammo la notte, senza uscire dal Brigantino, alla qual cola ci obbligarono benespesso in vicinanza del Villaggi i Soldati ehe stanno a far la guardia nelle Zardacke. Avevamo stabilito di far colà qualche provvisione: ma ci fu negato ogni colà ancorchè voleffimo ben pagare, come suole accadere in quei paesi ai forastieri che non portano l'uniforme Imperiale; ma dopo ch'ebbimo parlato a quella gente nella lor lingua, e in Tedesco, e detto loro, che avevamo servito nell' ultima guerra contro la Prussia, ci fi avvicinarono alcuni vecchiardi, che c'intertogarono di qual corpo eravamo in quell'occasione ; a qual battaglia c'eravamo trovati, in qual luogo, in qual tempo, con qual Reggimento fummo a quartieri. V'erano più di trenta fra loro, che aveano servito nella guerra medesima, e stavano attenti se non sorse avessimo detto qualche bugia. Dopo che si surono afficutari che avevamo fervito, ci recerono provvigioni in abbondanza mofrando gran consolazione di veder nomini ch'erano flati loro compagni ne fatti d'arme. Une di esti particolarmente si mostrò lictissimo nel sapere ch' lo esa stato in persona alla spedizione idel Generale: LASCY per Berlino. Pensateei sempre, dis egli, a quella spedizione; noi non siamo mai stati si bene, ne si liberi come in allera? Tutta questa gente ha il medesimo principio che i Mussalmani, vale a dire che chi non è, o non fa soldato merita il disprezzo universale. Quella loro inclinazione, che produce de vantaggi quando sia bea regolata, è forse la cagione de tanti bmicidi che si commettono nella Slavonia, nella Bosnia, e nella Servia. Appena noi eravamo arrivati, che venne un uomo dalla Bosnia in un barchetto traverfando il fiume. Eravamo fermati dinanzi a un Zarduka com'è rostume; la sentinella gli grido na-tragh, voce ch' to cnoù intes subito, perchè in Carniola si dice naziai, ch'è quanto il dire; ritorna addietro: ma egli tispondea non ardisco di furlo. Fu dunque dasciato pigliar terra dieci pasti lontano da noi, e gli su chiesto, che volesse? egli rispose: Ho scannato la min moglie, e sono venuto a rifugiarmi quì. Fu ricovrato in una capanna, dove rimafe fino al giorno seguente per poi esser condotto a Gradiska, dove passari i venti giorni di contumacia farà in libertà d'andarsene da qualunque parte. Codest uomo avrebbe potuto rimanere in Bosnia se avesse avuto di che pagare il Pascià di Banialuka; ma essendo povero farebbe stato impiccato. Se uno de nostri Slavoni commette un delitto simile, ei sugge in Bosnia; di modo che sacendo un

calcolo de' disertori dall' una, e dall' altra parte, la cosa è a un di presso eguale. Il maggior numero de' suggiaschi dal paese Turco passa dalla nostra parte eludendo le guardie, e risparmia la contumacia; e restano assai meravigliati i Deputati alla Sanità che per loro mezzo il paese non sia appestato.

Dirimpetto al Villaggio di Swinar il fiumicello Verbas mette foce nel Savo, calando dalla parte Turchesca, e dalla parte nostra vi mette capo l'Orlovat. A Swinar incominciano anche le fron-

tiere della Slavonia.

Il di 12. ci fermammo a Doboschas, non lungi dalla Fortezza di Brod. În codesti contorni io trovai ancora in siore la Brassica eraca di LINNEO, ed anche in abbondanza la Sinapis

levigata.

Il dì 12. di buon mattino giunsimo a Brod: La Fortezza, e la Città sono un poco più grandi che Gradiska. Incominciando da Jesenovaz, e venendo per Gradiska a Brod, si trova il buon ordine che regna ne' Generalati. In tutto quello tratto il contadino è anche nel medesimo tempo soldato. Gli Ufficiali regolano tutta l'economia del paese. Se questi sono umani, colti, e disinteressati, quella povera gente è selice : ma se per disgrazia accade che sieno d'opposto carattere, sono guai terribili. Presentemente dalla nostra parte in molti luoghi le sponde del fiume sono prive di bosco: ma da quella de' Turchi la macchia è sitta per modo che gli abitanti nemmeno possono tirare le loro barche a contraria dell'acqua, e sono obbligati a venir dalla nostra per rimontare il fiame. Tre ore prima di giungere a Brod si vedono sorgere dalla parte Turca piccioli monti presso al fiume, i quali attraversando la Bosnia vanno a congiungersi alle alpi della Dinara. In codeste montagne, allerchè appartenevano al Regno d'Ungheria, si lavoravano assai ricche minere d'argento, e di rame, le quali attualmente sono abbandonate, e andate in dimenticanza, non sapendo gli abitanti del paese liberarle dalle acque che vi si sono introdotte. Dicono però che non ha molto i Turchi ne scoprirono dell'altre egualmente ricche; io non desidererei tanto ardentemente verun' altra cosa quanto il poter a bell'agio visitare un paese sì fertile, come anche la Servia superiore.

Dalla nostra parte sono state scoperte delle minere di serro, ma di trista qualità, perchè v'è mescolato del rame. E' assai buono però il rame nativo di que' luoghi: ma le mosete vi disturbano,

e impediscono i lavori.

Io ho offervato in codesti contorni una cosa, che mi sembrò degna d'attenzione. E' fatto affai conosciuto dai Naturalisti, ed anche dal volgo, che v'hanno degli uccelli di passaggio; si sa che molti quadrupedi fecondo le stagioni si ritirano dal piano al monte, e viceversa; così emigrano parecchie spezie d'insetti; ma non so che sia mai stato osfervato che v'abbiano anche rettili di passag-, gio. Restai meravigliato nel vedere una quantità di serpi valicare il fiume dalla Slavonia, e dal Sirmio per andarsene in Servia. Dapprincipio credetti, che andassero e venissero indisserentemente dall' una parte all' altra: ma nel progresso del nostro viaggio non le vidi mai venire di quà, e costantemente le osservai diretto verso Levante. Gli abitanti mi assicurarono che questo passaggio accadeva ogni anno in Autunno: ma che a Primavera codesta rettili se ne ritornavano alle tane loro, passando dalla sponda Turchesca alla nostra. Io chiesi agli abitanti qual ragione potevano avere sì fatte emigrazioni; essi risposero probabilmente la vera, cioè, ch' essendo le macchie più dense, e meno frequentate nel paese Turco, le serpi potevano starvi più quiete ne' loso nascondigli d'inverno. La spezie, ch'io ho potuto riconoscere in que passaggi si è il Coluber natrix del LINNEO. Prima di giungere a Brod noi passammo dinanzi a Poglianze, luogo poco lontano da quella Città; in passando vedemmo una quantità d'Avoltoj e uccelli congeneri che volavano d'intorno al fiume; le due spezio, ch'io vidi colà, e in Ungheria sono il Vultur Perenepterus, e il Falce Albicilla di LINNEO. V'erano forse chiamati dagli stormi, d'anatre che vi si trovano, fra le quali nulla di particolare ho veduto. N'avemmo in grande abbondanza per la nostra tavola, e particolarmente ci su recato il Colymbus urinator di LINNEO, ch'è un eccellente mangiare in que paesi. Io conservai la pello di questi pel mio Gabinetto.

La Forrezza di Brod, come anche quella di Gradiska, è fabbricata secondo le buone regole moderne dell'architettura militare: ma mi sembra che abbiano entrambe troppo davvicino le Città, che dovevano essere demolite per lasciar il terreno libero. Passando a Novogrod io vidi per la prima volta la Glycirrbiza echinata LINN. Prima d'arrivare a Lukasch incontrammo le soci, del siume Bosna, e del Dolisa, ch'entrambi mettono nel Savo. Il primo formava in altri tempi il consine fra la Bosnia, e la Servia; i Turchi mandano giù per esso tutta la legna da consumo,

di cui abbisogna Belgrado.
Tom. I.

C

Noi passammo la notte fra Schupanie, e Jamina, e il di 11. arrivammo a Racca, poco lungi dal qual luogo mette foce nel Savo il picciolo fiume Bosut, che serve di confine fra il Sirmio, e la Slavonia. Quasi dirimpetto a questo, dalla parte de' Turchi. v' hanno le foci del fiumicello Druina, che separa la Bosnia dalla Servia. A Mitrowitz, ch'è ora una miserabile Città, e su affai considerabile al tempo de' Romani, noi osservammo in passando di molti vestigi d'antichità, che furono diligentemente descritte dal dotto Generale Co. MARSIGLI nel suo II. Volume della grand' Opera Danubiale. Tutti i viveri sono quivi a bassissimo prezzo. Un' oka di burro pi e., ch' equivale a tre libbre incirca del peso Veneziano, si compra per trentun soldo di moneta Veneta; un metzen di frumento val cinque lire; il vino anch'esso costa pochissimo; il pesce v'è a prezzo oltremodo vile, quantunque sia di eccellente sapore. Noi passammo la notte fra Jurack, e Budianosze, dirimpetto al qual ultimo luogo trovasi la miserabile, e picciola Fortezza di Sabatz appartenente ai Turchi, in cui comanda un Gianizzer-Agà, che ha la sua più sorte guarnigione nel serraglio composto di due mogli, e di undici concubine. Può essere che in altri tempi Sabatz si trovasse su d'un'Isola, come dice il Sig. BUSCHING, ma oggi è affatto in terraferma.

Ne' contorni di Budianosze trovai la Veronica maritima, il di eui susto era quasi legnoso, alto da terra più d'un piede senza soglie. Questa pianta sembra perenne in quelle contrade, e non annua come sra noi. Trovai anche una picciola Campanula colle soglie di serpillo srassagliate agli orli; non più alta di quattro polici; la credo una varietà della Campanula trachelium di LINNEO.

Il di 15. partimmo di buon' ora per finire il nostro viaggio acquatico. Verso le dieci della mattina prendemmo terra alla picciola Città di Cuppinova; io scesi dal Brigantino per raccogliere delle piante, se a caso ne avessi trovato. Incontrai colà per la seconda volta un Agarico che cresce sopra i falci; la prima volta io l'avea veduto in Croazia presso al Villaggio d'Uschiloviza, e lo presi per un' Elvela de' Botanici. Ma avendolo esaminato più davvicino strappando alcuni tronchi degli alberi, a' quali stava attaccato osservai ch' era tubuloso ed apparteneva al genere de' Bolesi di LINNEO. Non avendolo trovato descritto da verun Autore, io lo credo una spezie nuova. Il Sig. Dottore SCHÆFFER ne dà uno che in qualche cosa gli rassomiglia, ed è Fungus pileo semi-sirculari, supra convexo, pesiolo cylindraceo, & punctato Tab. CXVII.

Fig. 1. & 2. Vol. II. del suo celebre trattato de' Funghi: ma questo mio è diverso, perchè di sopra è concavo, e convesso di sorto. Esso cresco soltanto su la corteccia de' salci, e dopo la

pioggia è inzuppato d'acqua.

Prima di giungere a vista di Belgrado, noi passammo dappresso a molte Isole; in tutto il corso del nostro viaggio non ebbi giornata così piacevole come l'ultima. La vasta pianura, che stendess da Gradiska sino a Belgrado, è sornita de più superbi bosehi che si possano vedere. I bei Parchi d'Inghilterra non sono paragonabili alle amene prospettive che quivi si godono. Viali diritti, e lunghi quanto può l'occhio arrivare passano attraverso di codesse immense boscaglie; il piano di esti sembra un lucido specchio, interrotto quà e colà dalle barchette de' pescatori, che si muovono con molta avvedutezza per non rovesciarle. Quesso barchette hanno grand'affinità colle Canoe degli Americani; sono scavate in tronchi d'alberi, e per lo più hanno la profondità di quindici pollici; allorche due nomini stannovi dentro, la barchetta non è più che tre pollici fuori dell' acqua. I Tedeschi chiamano queste Cange Seelentranker. Se noi dovestimo navigare con vascelli simili, saremmo ben presto in un altro elemento. Gli Slavoni tirano all'asciutto le loro Canoe per metterle al sicuro, e le portano agevolmente su le spalle in due da un luogo all'altro. Quando vi stanno dentro, viaggiando per acqua, sogliono mettervisi ginocchioni, e vogano con una spezie di pala corta assai lentamente, per non dare scosse troppo violenti al picciolo naviglio. Non è possibile il riconoscere da lontano codeste barchette dalle anitre che vanno nuotando a galla dell'acqua; le due prominenze, che fono le prime a vederfi in distanza, sembrano teste e colli d'uccelli acquajuoli.

Di tempo in tempo s'incontrano alcune capanne degli abitanti del paese per quelle vaste selve. Gli alberi da' due lati del siume sono legati insieme dai tralci di viti selvatiche carichi di grappoli, che sormano le più belle, e magnisiche ghirlande che si possan vedere; e se talvolta s'arrampicano su per i tronchi a' quali sieno stati tagliati i rami, e la cima, divengono bellissime piramidi di vera dura. Essendo nel Sirmio pel grand'uso che vi si sa di legna i boschi più diradati che nella Servia, se vicinanze dell'abitato sembrano parchi artifiziali piantati per delizia, e attraversati da viali appostatamente diretti. La stagione autunnale, che tinge di vivo rosso le soglie delle viti, rendeva ancor più bello lo speta, tacolo ch'esse formavano pendendo da' grandi alberi, e mescolan-

Digitized by Google

dosi col loro verde. Nelle piazzate, che si trovano messe a netto sira codeste boscaglie immense, v'hanno delle vigne, de' seminati, e delle prata, che danno pascolo a una gran quantità di bestiame. Anche gli uccelli sonovi in grandissima abbondanza. lo mi credetti nell'Arcadia de' Poeti, che debb' essere stata lavorata dalle santasse pittrici sopra originali simili a questo paese. GIOVANNI SAMBUCUS non esaggerò, quando scrisse nella sua Appendice delle cose Ungaresi, che il paese di Schrem, o di Sirmio sorpassa in

bellezza, ed amenità quan tutti gli altri.

Arrivati all'Isola degli Zingari noi celebrammo la festa della nostr' Augusta Sovrana con alcuni tiri di cannone, che recarono gran forpresa agli abitanti non avvezzi a vedere barche armate sul fiume Savo. In codesto suogo trovai sul fiume una gran quantità di Scorpioni acquajuoli, Nepa linearis, LINN. Nell'edizione Tedesca procurata dal MULLER del Sistema Linneano (Vol. V. p. 473. Tav. XI. Fig. 9.) se ne vede la figura, ma poco esattamente delineata. La divisione della coda, o vogliam dire dei due rami non vi si distingue. Quelli ch' io trassi dall' acqua erano lunghi un pollice, e mezzo, larghi tre linee pell' ordinario, e alcuna volta più. I due elitri erano di color bruno traente al nero, ed assai duri; le ali bianchiccie, degradando al color di rosa dilavato; il corpo fotto l'ali nero, e giallastro; le zampine dinanzi liscie, quasi affatto senza peli; ma la parte tagliente de' due primi falangi era provveduta di picciole punte disposte in sorma di sega. Lo sprone di esse zampine ha benespesso più d'una punta; gli ultimi falangi oltre la sega hanno anche dei peli. Le quattro gambe hanno altrettante articolazioni, la prima delle quali forma un uncino doppio appuntatissimo; tutte queste gambe sono irsute, sorse per meglio servire all'insetto quando nuota, coprendo una maggior colonna d'acqua. La bocca di questo animale è divisa in tre articolazioni, la punta delle quali è suddivisa in più parti. Le due punte, o code, ch'escono dall'estremità del corpo sono dalla parte interna rivestite da una membrana finissima, dalla quale nascono molti peli. Tutto questo si può vedere a occhio nudo. Quell'infetto corre agilissimamente sull'acqua: ma appena è tratto fuori dal suo elemento resta immobile anche se gli sia tagliata una gamba: appena però si trova di nuovo full'acqua corre colla medesima velocità; io ho satto più di venti volte questa sperienza, s sempre collo stesso esito.

Dirimpetto a Belgrado finisce il Sirmio, come anche il cerso

del fiume Savo. Colà io ho trovato la Glycirohica echinata in grande

abbondanza; le sue capsule erano glutinose.

Prima ch' io abbandoni il fiume Savo permettetemi una riflesfione sopra l'opera del celebre Monsig. HUET, che ha per tirolo Storia del commercio, e della navigazione degli Antichi. Queflo celebre Scrittore nell'articolo 2. del Capitolo XLI., parlando della Germania dice che il paese su poco conosciuto prima de' tempi di Giulio Cesare. Il viaggio fatto dagli Egiziani fotto la condosta d'Osiride sino alle fonti del Danubio, giusta il racconto di DIODORO, il culto che i Suevi o Swabi rendevano a Iside, e quello di sussi i Germani a Theuth, ond'ebbero il nome di Teutoni; indi l'abro viaggio, che la Storia de tempi favolosi fa fare agli Argonauti contr' acqua sul Danubio nel loro rivorno da Colco, per cui doveane esser passati nell'Adriatico, in confeguenza della sciocca idea, che questo fiume mettesse soce in due mayi; e il ripiego ancora più strano di far portare agli Argonauti in ispalla la loro barca attraverso le montagne sino al lido del mare... sono, secondo il dotto Vescovo. tradizioni informi, ed affurde da relegarsi fra le cose savolose ec. Questo breve tratto d'uno Serittore celebre, che mette in ridicolo le tradizioni de' suoi antenati, sa vedere quanto la Geografia, e la Storia antica non meno che la moderna fieno piene di errori, quando vengono trattate da uomini che non hanno mai veduto i paesi de' quali scrivono, e si regolano ciecamente su le mappe o scorrette, o mal intelligibili da chi non conosce per diligenti vifire fatte in persona le varie provincie Se il Vescovo HUET avefle una sola volta veduto il nostro prese, e i siumi che lo attraversano, avrebbe certamente parlato in altro modo, e non avrebbe trattato di favola il viaggio degli Argonanti. E' indubitata cosa che al tempo di que'navigatori si poteva andar in barca dal Nauportus di Plinio, dov'è oggidì il Villaggio di Worchinka, o Uber-Laybach, sino al Mar-Nero, come vi si può andare anche presentemente. Il detto Villaggio non è più che cinquanta miglia Italiane lungi dal mare Adriatico, e nello spazio intermedio hannovi frequenti valloni chiusi, che in que tempi antichi forse trovavanti fommersi dai piccioli flumi, che vi passano, e che anche a' giorni nostri annualmente divengono Laghi ogni volta che o le caverne sosterranee pelle quali si scaricano da qualche accidentalo ebice vengeno chiuse, o la quantità dell'acqua piovana, o delle nevi squagliate è maggiore in proporzione che i canali destinati a dar loro esto. In tal caso gli Argonauti avrebbono durato pochissima satira nel trasportare la loro barca par tre, o quattr'ore di cammino.

Dal corso de' due principali siumi, che attraversano il nostro paese Illirico, fi, vede quanto facil cosa riuscirebbe il promuovere il commercio de' porti di Fiume, e di Trieste. Fiume ha bisogno di far trasportare per terra le mercanzie solamente sino a Carlstadt in Croazia, deve s'imbarcano sul fiume Culpa; Trieste dall'altra parte non ha che a farle andare per terra sino a Worchinka, ch'è cinque poste lontano. Sotto questo Villaggio si forma il siume di Laybach, o Lubiana, il quale appena uscito delle viscere del monte è atto a portar barche, come fa il Timavo presso Duin, di cui Virgilio, Plinio, e tant'altri antichi fanno menzione. Se verrà un giorno che la navigazione di questi siumi sia ben regolata, non sarà più necessario il sar passare le nostre merci a Vienna per terra; imperocchè tanto andando giù per Culpa, come andando giù pel Savo calerebbono nel Danubio, e rimontandolo giungerebbono a Vienna in migliore stato, e con minori spese. Ognun vede quanti generi si potrebbono avere dalla Francia, dall' Inghilterra, ec., in cambio de' nostri grania lang, metalli, cuoj, carni salate, ec., che sono i prodotti naturali, ed abbondanti delle provincie Illiriche mediterrance.

Noi arrivammo a vele gonfie la sera a Semlin. Questa Città, come sapete, è una breve lega lontana da Belgrado. Essendoci fermati dirimpetto alla Città, e cadendo in questi giorni il Carnovale del Tutchi, noi ci trovammo a portata di udire ogni sera il romore della loro musica militare con urla orribili, che lo accompagnavano. L'ultima guerra coi Russi ha reso i Turchi trate tabili; si sono creanzati, e quando i nostri approdano a Belgrado Lenza intenzione di rimanervi, trattano con essi alla distanza di dieci passi, onde ritornandosene alle case loro non sieno obbligati alla contumacia. Quelte gelose di sanità dalla parte nostra mi sembrano stravaganti, ne' tempi che tanto il paese Turco quanto l'Austriaco gode un' ottima salute, il commercio è incomodato oltremodo da ambedue le parti per questi riguardi. Io sono assat scuro, che la Peste non è tanto epidemica quanto si vuol farla credere; imperocchè se tal sosse non vi sarebbono già da gran tempo più Musulmani al mondo, non usando essi di veruna precauzione, per difendersi allorche questa malattia regna fra loro. Il dipingercela come tanto pericolosa produce più male che bene. Non v'ha cosa che provochi tanto prontamente i mali putridi,

quanto la tristezza, e il timore; nè può essere altrimenti allorchè i nervi cadono in una spezie di paralisi, e che quindi tutte le surzioni animali e vitali si eseguiscone impersettamente. Io ho veduto un uomo sanissimo, il quale avendo inteso dire che la peste s'avvicinava al paese da lui abitato, nè concepì un timore sì sorte;

che sul quarto giorno morì.

I Turchi non solamente sono divenuti civili, ma anche cortesi . Se un uomo della nostra guarnigione di Semlin diserta, e va a Belgrado, il Pascià lo rimanda, a condizione però che non gli sia tolta la vita, ne lo trattiene anche se volesse cangiar religione. Accadde un esempio di questo mentre noi eravamo a Semlin. Arrivò un Interprete Imperiale da Costantinopoli a Belgrado, con un uomo, cui gli aveano raccomandato, perchè lo conducesse feco, i PP. Trinitari. Costui venne a sapere che due compagnie del Reggimento, dal quale avea qualche tempo innanzi disertato, si trovavano di presidio a Semlin, e suggi il giorno prima della partenza dell' Interprete. Questi denunzio il disertore, come se fosse stato un suo domestico, al Pascià ch'è uomo civilissimo, e generoso verso i sorastieri; su dato l'ordine di cercarlo, e trovatolo fuori della Città nascosto in una vigna, su condotto da quattro Gianizzeri, dinanzi al Vicecomandante, che gli dimandò se voleva feguire il suo Padrone. Il suggitivo protestò che non voleva, e disse d'esser determinato a farsi maomettano. Fu quindi condotto al Pascià, che gli rimproverò la sua insedeltà, e lo esorto a non abbandonare il suo Padrone, assicurandolo che non avea da temere la pena di morte: ma ad onta di questo il disertore tenne sermo, e si ostinò a non voler ritornare, e ad abbracciare la religione dominante del paese Turco. Il Pascià sece chiamare a se l'Interprete, e gli diffe Ecco qui il vostro domestico, che non vuole più venire con voi, ed è risoluto di farsi maometrano. Il tristo consermo il detto in presenza dell'Interprete. Due giorni dopo la partenza di questo, il Pascià mandò il servo insedele a Semlin seortato da una guardia Turca. Si può esigere maggior onestà, e cortesia da un nemico?

Voi sapete al pari di me quanto sieno sertili se terre dell'Illirio. Gli abitanti di raro hanno bisogno di savorarle più d'una volta sia pel frumento, sia pel maiz, o grano giallo. L'inondazione del Savo ha satto perdere in quest'anno la raccolta de' cavoli bianchi, ossia capucci, de' quali si sa grand'uso nell'economia rurale di codesti paesi.

Nel tempo che reffai a Semlin, mi accadde d'osservare una cosa che v'interesserà. I Turchi portarono a vendere sacca piene di camminetti da pippa. Io m'informai da esti del modo di fabbricarli; fortunatamente uno di costoro aveva un camminetto non ancora finito; egli lo ammolliva nell'acqua, e lo lavorava con un coltello dozzinale; condotto ch'ei l'ebbe a termine me lo donò. dicendomi: Tu non dei farvi adesso altro se non se riempire di cera la cavità del camminetto, involgerlo in uno straccio di tela, e farlo cuocere nell'olio; avrai così una buona pippa che resisterà al suoco. Questo satto conferma l'opinione del Sig. Prosessore BECKMANN, di Gottinga, sul proposito delle pippe. Egli mi scrisse tempo sa che non credeva i camminetti da pippa fossero mai stati nel suoco. ma che gli sembravano fatti d'una spezie di steattite. Per meglio afficurarmene io li tentai cogli acidi, ma non ne nacque veruna effervescenza quantunque la superficie si ammollisse un cotal poco, non però quanto bastasse per crederla sciolta da essi. Io seci evaporare su di un camminetto dell'acido nitroso, e ne risultò una spezie di sale piumoso che si suse al suoco senza sar siamma; sacendo bollire questa terra nell'acqua, essa ne assorbe un poco, e si ammollisce alla superfizie. Cotti nell'olio i camminetti ingialliscono. I Turchi non sanno altro uso di questa steattite bianca suorche per i camminetti delle pippe; essa viene dalla Natolia. Non so come ad alcuni sia venuto in capo di creder questa materia spuma di mare.

Prima di chiudere questa lunga Lettera, voglio accennarvi i miei pensieri sopra le Nazioni Illiriche, e Slavoniche. Basta conoficere un poco gli abitanti di tutte queste contrade per intendere che originariamente vengono da una sola Nazione; la diversità de'loro linguaggi non consiste in altro che nella guastatura maggiore o minore di voci, che vengono dalla medesima radice, e in un maggiore o minore mescolamento colle lingue de'popoli limitrosi.

La descrizione de' viaggi satti pelle provincie Russe dal celebre Naturalista PALLAS mi ha finito di persuadere coll'evidenza, che le nazioni abitanti della Gran-Tartaria, e della Sibiria sono parenti de' nostri Illiri, sia che l'emigrazione abbia condotto i nostri dall'Asia, o i Tartari, e Sibiriani in Europa. La Storia somministra esempi d'ambedue quese direzioni, e noi vediamo quotidianamente trasportarsi colonie dai paesi molto popolati a quelli che lo sono meno, guidate dall'oggetto d'aver il necessario sostentamento, o di vivere in libertà; così dalla Suabia i contadini

emigrano in Ungheria, e dall' Isole Britanniche nomini d'ogni condizione alle nuove terre doll' America. Mi sembra ragionevole che la Slavonia, la Croazia, la Carniola, la Bosnia, e le contrade vicine, dove si parla poco più poco meno la medesima lingua, sieno state popolate prima che la Sibiria: ma comunque sia di questo, è poi evidente cosa, che que lontani popoli hanno un'affinità grandissima coi nostri si ne costumi che nella lingua; e tale che mostra evidentemente la comunione d'origine.

Il Sig. PALLAS nel suo viaggio di Sibiria sopraccitato (T. II. pag. 697.) fa menzione del burro di pietra, chiamandolo Kameneje maslo; nel postro dialetto si direbbe con pochissima differenza di sola inflessione Kaménovo masso; e nella medesima pagina nomina un' acqua corrente Donnikova Posoka. Alla pag. 681. dice, che Knaszi è un piccolo Principe, e con questo titolo diversamente inflesso, ma radicalmente lo stesso chiamasi Knes un Conte, e in plurale diconsi Knezovi, e Knezi anche i Governatori di piccioli territori, e talvolta i principali rappresentanti d'un Villaggio o d'una Provincia. Nella Morlacchia Venera gli abitanti danno il nome di Knézovi ai Nobili Veneziani che li governano, e la picciola Repubblica di Pogliza sul mare Adriatico dà questo titolo al suo capo, distinguendolo coll'epiteto di grande Veliki Kner. Di quella Repubblica dipendente da Signori Veneziani parla il Sig. FORTIS nel suo viaggio di Dalmazia T. II. Così fra i Kirgis, e i Kalmucchi resta tuttora ai capi del popolo il titolo di Starascina, che corrisponde al Senior de' Latini, come lo Starost de' Polacchi. Presso i nostri popoli Illirici all'occasione di nozze si suol eleggere un capo degli Svati, o convitati che si chiama Starascina, o Staristina, il quale rappresenta la figura di comandante a tavola. e nelle gite che si fanno in tali casi. A questo si dee avere tutto il rispetto, e subordinazione; egli comanda alla brigata, assegna i luoghi a ciascuno, propone i divertimenti, trincia, e distribuisce a tavola il pane, e le vivande, ec. In Tartaria si chiama Starascina il capo d'una Horda. In un altro luogo il Sigi PALLAS nomina! un sito detto Deves Bugraf, che vuol dire nove colline, delle quali due voci anche fra i nostri la prima equivale al nono numero; la seconda (se non è guasto dallo Scrittore non pratico della lingua) s'allontana un po'troppo dalla voce Slavonica nostrale Grib, o Greb, ch'equivale a tumolo, collina, e figuratamente a sepolero. Le montagne maggiori, sì fra noi, che in Tartaria, chiamansi col nome di Gora. Ozero, e More ch'equivalgono a Lago, Tom. I.

e Mare, sono anche voci comuni ad entrambe le Nazioni; nel dias letto Carniolino noi pronunziamo Jezero, e Murie. La lingua è corrottissima in Carniola dopo che il paese soggiace al Dominio Tedesco, e ui sono introdotte moltissime voci, e modi Germanici; nell'Illirio basso è molto più pura. Vi sono pochiffime voci Assatiche nel viaggio del PALLAS, ch' io non intenda coll'ajuto della lingua Carniolica. Il ruscello Medwediza, cioè ruscello dell'orso, di cui sa menzione a pag. 650. del Vol. II., e la montagna Cudowortza, vale a dire miracolosa; la pianta gemeriza, o Veratro, corrispondono esattamente alle voci nostrali. E' però molto più simile alla lingua Tartara il dialetto de' Bosniachi, de' Croati, e degli Slavoni che il Carniolino, il quale è più aspro al pronunziare, e più mescolato di voci, e maniere tolte da' popoli vicini. Noi per grazia d'esempio non intenderemmo il fignificato della voce Zmejeskaja (PALLAS pag. 597.) ch'equivale a serpentaria. perchè in nostra lingua la serpe chiamasi Gacka, mentre i Croati, e i Bosniachi la chiamano Zmia. Il pane si chiama dai Croati è da nei Kruh, e Kleb una pagnotta, ancorche tutti gli altri Slavoni mediterranei dicano sempre come i Tartari, e i Boemi Kleba, e Klieba.

Il Sig. PALLAS dice nella sua Nota alla pag. 135. del Tomo II. che v'hanno molte voci Slavoniche usate in Sibiria, le quali non sono intese nella Russia; s'egli volesse quindi inferire che la lingua de' Russi non deriva dalla Slavonica, sarebbe per certo in errore.

E' dimostrato, che non v'ha lingua sì estesa sul vecchio-continente, e coll'ajuto della quale si possa tanto lungamente viaggiare, quanto è l'Illirica. Si può andare da Lubiana pell'Illirio, e pell'Ungheria bassa dove abitano i nostri Slavoni sino in Polonia, di là in Russia, indi pella Sibiria al Kamtschatka sino al mar del Giappone parlando sempre l'Illirico in dialetti, che hanno le radicali comuni, e variano soltanto nella sintassi, e nell'instessione. Qual è l'altra lingua cognita che ci conduce per diecimila miglia Italiane? Siccome noi abbiamo la lingua analoga a quella de' popoli Asiatici Settentrionali, così rassomigliamo ad essi moltissimo ne' cossumi. In tutta l'Europa non si troverà sorse un altro paese, dove s'usino que' casotti di scale su' quali seccasi e conservasi il grano, e il sieno, che da noi sono detti Kosouz. I Sibiriani gli hanno, e li chiamano Stosseri, parola che anche noi intendiamo, e che a un di presso significa ammonticchiamento d'un centinajo di covoni di grano. Questo metodo però di sar seccare, e di con-

servar i grani all'aperto è cattivissimo, perchè gli uccelli, e i quadrupedi ponno mangiarne quanto vogliono. Sembra che si satto costume ci sia rimasto sin da que' tempi, ne' quali i nostri padri erano peranche ambulanti, e cercavano di seccar presto i grani per portarli seco, senz'aver la briga di trarli suori da luoghi chiusi.

Anche il modo di far la caecia all'aniere, descritto dal Sig. PALLAS a pag. 326., usasi fra di noi; come l'altro di aspettare al varco le bestie selvaggie. Ad outa poi del Cristianesimo il minuto popolo nostrale ha tanti pregiudizi, e superstizioni quante ne ha quello della Sibiria. I vestimenti de' maschi, e delle semmine sono quasi gli stessi che in Tartaria. Sarebbe stato desiderabile, che il Sig. PALLAS ci avesse detto qualche cosa del canto de' popoli da lui visitati, onde farci sapere se ha qualche affinità con quello de' nostri, che usano d'incominciare urlando colle note più alte del tenore, e finiscono quanto più basso possono arrivare tutto d'un fiato. V'hanno delle analogie accidentali anche fra gli animali, le piante, e i fossili del nostro paese Illirico e della Sibiria. In alcuni terreni deserti ed incolti dell'Illirio trovali in quantità la Sal/ula, indizio certo, che v'ebbono in altri tempi Laghi d'acqua salata, come v'hanno attualmente in Sibiria; nè ci mancano ossa e denti di Mammouth petrificati nella Slavonia; io ho avuto in dono dal Sig. Abate GRUBER uno di questi denti trovato presso la Città d'Essek. Ma claudite jam rivos pueri. E' d'uopo ch'io finisca, altrimenti questo sarà piuttosto un Libro che una Lettera.

Questa Lettera ci è stata comunicata dal Sig. Ab. FORTIS tradotta sotto agli occhi dell'Autore, che vi ha satto di molte aggiunte. Gli Edin.



# DISSERTAZIONE

# DEL SIG. GIOVANNI HERMANN

DOTT. DI MED., E PROF. STRAORD. A STRASBURGO

Coronata nel Luglio del 1774 dalla R. Accad.

delle Scienze di Gettinga

## SUL QUESITO

Quante specie d'Insetti vi sono, che negli Archivi, e nelle Biblioteche danno il guasto a' Manoscritti ed a' Libri? a quale delle materie, come colla, pelle, passa ec. ciascuna specie tien dietro più particolarmente? e quali sono i mezzi efficaci, e confermati dall'esperienza per allontanar questi Insetti dalle raccolte di Libri, e di Manoscritti o per distruggerli?

Blattis futurus prada opulentior liber .

Opra al foggetto proposto dalla R. Accad. delle Scienze di Gottinga intorno agli Insetti, che agli Archivi, ed alle Biblioteche sono perniciosi, io m'era già da alcuni anni per me medesimo occupato. Avendo ora per soddissare a questo questo rinnovate le osservazioni che avea già satte, credo di poter ragionarne con maggiore certezza.

Risponderò partitamente al questo colla maggior brevità, che mi sarà possibile, e mi terrò sortunato ove la R. Accademia truovi di qualche pregio le mie sperienze, ed osservazioni, e di qualche utilità il mio progetto.

Quante specie d'Insetti ci sono, che recano pregiudizio ai libri, alle carte, alle pergamene ec.?

Nelle parti più essenziali questa Disertazione si è tradotta dall'Originale Tedesco letteralmente: nelle meno importanti il Traduttore ha creduto bene il compendiaria. To comincierò a disendere brevemente l'innocenza di quelli che a torto son presi in sospetto, perchè sovente si truovan sra i libri, e a nominare in appresso quelli che realmente sono perniciosi.

Affai poco perito nella Storia degli Insetti si mostrerebbe chi volesse accusarne i Ragni che nelle scanzie de libri abitar sogliono. e di cui quattro specie io conosco, ma che suor di luogo sarebbe il quì rammentare. Son essi per lo contrario vantaggiosi anzi che no. poiche d'altro non si pascono che d'Insetti. V'ha pure un piccolo, rosso, peloso, e celere vermicello (Acerus) che non è stato, per quanto io sappia, descritto ne da LINNEO, ne da GEOFROY, ne da altro Naturalista, e che del paro è innocente. Io ho pur trovato alcuna volta così ne' libri, come negli antichi erbari alcuni piccoli infetti rotondi, che aver possono circa una linea di diametro, e che sembrano tanti granelli di nera polvere uniti insieme: la carta serve loro di abitazione. Tra questi ho veduto talora un piccolo vermetto bianco simile affatto a quel che truovali nella crosta del cacio vecchio, e che è distruttore così possente delle Collezioni d'Insetti. Ma neppur questo io credo, che punto a' libri pregiudichi, e che consumi soltanto i cadaveri degli altri Insetti. La larva del Cimice mascherato (Cimex personatus), che nel rimovere gli scaffali s'incontra pure alcuna volta, è parimente più atta col suo pungiglione ad uccidere gli altri, che a rodere i Libri. Il piccol Cimice (Termes pulsatorium) benchè esso pure sia riputato nocevole alle carte, e fra lor sovente si truovi, benche fia fornito di tenagliette, e benchè mi faccia assai danno nelle mie Collezioni d'erbe, e d'inseri, io non posso tuttavia accagionarlo di alcun danno recato a' libri, o alle carte. Il piccolo Scorpioncello (Phalangium Cancroides. LINN.) foggiorna bensì di spesso tra le carte, ma non vi rode la menoma cosa, come creder potrebbesi da meno esperti, anzi distrugge i tarli, e dacche questo io ho letto in LINNEO, e colla mia sperienza l'ho consermato, io ne metto a bello studio ne' miei erbari, quanti n'incontro, e. me ne truovo assai meglio. Quel che sta nello zucchero (Lepisme faccarina. LINN.) è ben da LINNEO accusato di rodere anche is libri, ma io, come nemmen GEOFROY, non posso incolparnelo. Ho messo anche lui nella mia Collezione d'erbe, e l'ho pur trovato in una cassetta d'insetti, ma non ho scoperto alcun danno ch'egli. avelle potuto cagionare. Le Tignuole propriamente dette (Tinea Vestianella) e fors'anche talvolta la Tinea Pellionella, e Sarcitella di LINNEO, si incontrano ben come larve anche fra Libri, ma

quantunque per altre ragioni non meritin grazia, ne' Libri però non fan altro, che valersi della polve che vi trovano per meglio turare i loro inviluppi. I Tarli a cui si è dato il nome di Blassa orienzalis quando amassero di inoltrarsi fra' Libri, l'avrebbero satto già da gran tempo. PLINIO nel Lib. xt. Cap. xxviii. della sua Storia Nat. li descrive in maniera, che sono appieno riconoscibili, ed OSBECK, il quale vuol trarli sin dalla Cina, mentre sono in Isvezia cotanto naturalizzati, o parla d'un' altra specie, o avrebbe certo potuto sarli venire men di lontano. Io ho trovato una volta morto in un Libro, e mezzo schiacciato un Attelabus mollis; ma io il reputo pure innocente, e tanto più che il suo più stretto affine, l'Astelabus Formicarius, secondo il testimonio di LINNEO debb' essere anzi nemico, e divoratore de' Tarli. Anche un altro della sua specie, vale a dire l'Astelabus Apiarius non vive che di cibo animale.

Quali sono adunque gli Insetti propriamente perniciosi a' Libri? Io non ne conosco che tre, o piuttosto tre sono i danni, che i Libri risentono, due de' quali dipendono da due Insetti particolari, e il terzo verisimilmente è prodotto da diverse specie. Il primo, e più grave nocumento viene dal Psinus persinax. LINN. che propriamente soggiorna nel legno, ma trasora anche la carta. Il secondo, e meno considerabile pregiudizio nasce dal Dermestes Paniceus. LINN. che va dietro alla pasta, e insieme con essa rode pure la carta. Il terzo è il men rilevante, poichè si stende solo alle coperte delle legature alla Francese, e sembra cagionato da più d'una specie d'Insetti.

Per accertarmi di tutto questo io non aveva altra via, che cercarè nelle antiche Biblioteche i Libri più danneggiati, e dalla maniera con cui son rosi, dalle larve, o dagli Insetti compiuti trovativi dentro, come pure dalla qualità delle legature, e delle coperte, dalle scanzie medesime, e dal luogo ove stanno, argomentare le cagioni più verismili del loro guasto. Ora poichè ho esaminato

Non indecoro pulvere sordidus
due Archivi, sei antiche Biblioteche con vecchie stampe, e manoscritti, e molte nuove Collezioni di Libri, io credo di potere
con sicurezza stabilir quanto segue, e di ciò che asserisco io posse
mostrare i tessimoni a chiunque li desideri, avendo segnato tutti
i Libri, in cui il guasto satto avesse qualche cosa che potesse
servire di rischiaramento.

1 Libri legati all'antica colle afficelle di legno sono fra tutti senza paragone i più rovinati, e questa rovina non viene tanto dalla loro antichità, quanto dalla legatura medesima. La corrosione si vede in ciascuno di questi assi maggiore che negli altri, ed è pure d'una maniera diversa, poschè i sori vanno ordinariamente: dalla coperta nel libro. Cagione di questo danno è il Prinus pertinax, quel medesimo che pur trasora ogn'altro arnese di legno. Io l'hor trovato più volte in sondo al suo buco, ma non ne ho mai scontrato la larva. Chiamo quest' insetto Psinus persinax (quantunque non resti così immobile allorchè è imprigionato, come LINNEO dice del suo) perchè nel resto conviene con esso interamente. Siccome però l'insetto, che secondo GEOFROY trasora le masse rizie di legno vien da LINNEO chiamato Derastster, domesticur, e sembra qui tra LINNEO, e GEOFROY che pur si citano stambievolmente esser nato un errore (poschè io non conosco che un insetto solo di questa specie); così per togsiere ogni equivoco; ne darò quì una descrizione.

MAGNITUDO. Long. 3. fere linearum. Latit. 1. lin. alio

specimina long. 1 1 lin. lat. 1 lin. plusima medium renent

FORMA seres, nec adeo ovatu quam in Icone GEOFROY!

ANTENNÆ articulis x1. composue: primo ausiculo crassue, secundo paulum minore, sex sequentibus minimis, brevissimis, parum distinctis, ita ut oculus simplici lente armatus facile pro unice tengiore habere possis: quilibet horum quinque articulorum pilo extrorsum protento auctus. Tres ultimi articuli longiores, ovati, non tamen ita conjuncti, ut inserior apex angustior sequenti articulo nexus plane in ejus extremitatis superioris medio loco ponatur, uti sigura serti apud GEOFROY, sed paulum extriorsum, itu ut incisura inter binos articulos major se ab interiori, quam exteriori untennæ latere. Color earum castaneus. Animalculum eas sub thorace recondit, O difficulter in mortuo eque ac vivo explicari, O extensæ servari possunt. Insertio ante oculos.

CAPUT exigunm, inflexum, a thorace tanquam a vagina ex-

septum. Maxilla coloris castanei apice nigro. Oculi nigri.

THOR AX ansversum angustier, in medie notabiliter gibbus collicule longitudinali, cui duo alii minores a latere adjacent, possice utrinque dente obsuso, submarginato austus, glaber ita tamen, ut microscopium compositum exigua punsta depressa, O in quibusdam pilos minutissimos estendat. Color suscessa.

PEDUM color plus minus castaneus. Tarforum articuli v.

ELTTRA fusca, aliquando dilutioris coloris quam thorax, exarata lineis decem longitudinalibus, que en punctis excavatis formantur. Etiam in his quandoque pili observantur minutissimi. SCUTELLUM concolor, minutum.

ALE plicase, lusee.

Quello Inserto non va propriamente in traccia ne della carta, mè della pelle, ma del legno, dopo del quale si infinua poi nella carta. Par ch'egli il faccia e quando è Infetto compiuto, e quando è larva. Se poi, come accade sovente, dopo trasorato il legno incontra un Libro un po' grosso, arrivato verso al mezzo si ferma e muore, e così morti io n'ho trovati parecchi. E' rado, che trapassi un Libro da parte a parte. Più rari son pure i sogli da lui corroli pel lungo. Da quelle, e dal altre circoltanze parmi che possa inserirs, che non è la carta ch'ei cerca propriamente. Perciocche non si saprebbe vedere come abbia sì spesso a trovarsi morto in mezzo a' Libri, se la carta potesse sornirgli un nutrimento opportuno. Io ho pur offervata col microscopio la polve che ho trovato dintorno a lui, ed era tuttavia vera carta, nè aveva alcun indizio d'escremento. Oltrechè se la carta sosse atta a nutrirlo, si troverebbero certo in mezzo a'Libri altrettanti fori quanti se ne veggono sulle coperte, e fatti equalmente in tutti i sensi. I libri slegati, o legati alla rustica presso i Librai, gli atti, e le minute presso a' Notai contenuti o nella pelle, o nel legno rimangono intatti da quello verme, indizio pure evidente, che la carta non è il suo cibo. Trasorato il legno, siccome qui la carta non gli fa resistenza, egli scorre tra l'uno e l'altra, e torna a corrodere il legno in altra parte.

Nè mi s'opponga, che nelle Collezioni botaniche sebben le soglie non siano stivate l'una sull'altra ma libere, pur veggonsi sforacchiate quà e là da' vermi se non vi s'ha molta cura. Perciocchè in primo luogo ciò viene da un altro Insetto, che è il Prinus sur di LINNEO, il quale non sa mai danno all'interiore de'Libri: in secondo luogo quest'Insetto medesimo assale unicamente le soglie che hanno un grosso gambo, o picciuolo, in questo sono deposte l'uova, e il verme che se ne schiude il rosica tutt'al lungo, nè trapassa la carta, se non quando gli sa ostacolo ad inoltrarsi.

La colla similmente non è mai cercata da questi vermi e niun libro è guastato per sua cagione, poichè niun Inserto si pasce propriamente di colla (Non è così della pasta, come vedremo fra poco).

Lo stesso può dirsi delle pelli di qualunque specie, e principalmente della pergamena. Io ho visitato più codici in pergamena, che ho trovato affatto sani. In uno che era legato in legno ho trovato nel primo, e nell'ultimo soglio quasi altrettanti buchi, quanti eran nel legno; ma nel secondo, e nel terzo soglio eran minori di numero, e nel quarto cessavano. In un altro che era similmente legato in assicelle di legno vestite di sottil pelle, questa era tutta trasorata da' Tarli, che nel legno si erano introdotti, ma la pergamena interiore era appena toccata.

Prima di lasciare le legature in legno io debbo pur avvertire che in esse il guasto è maggiore o minore secondo la qualità de legni medesimi, in quella guisa che pur ne mobili antichi secondo la diversità de legni maggior si vede, o minore la cor-

rosione de' Tarli.

Circa a' Libri legati in pergamena, o in pelle sarà difficile il trovarne alcuno, che sia sorato dal Psinus persinam, specialmente se la legatura è ben fatta. Ma se v'ha delle piccole fenditure, o aperture, che possano alloggiar un uovo d'insetto, si troveranno allora de' guafti grandissimi e nelle legature, e ne' libri stessi. Quetti procedono dal Dermestes panicens di LINNEO; almeno io l'ho già colto tre fiate in fimili luoghi, nè v'ho mai trovato altr'insetto. Egli ama la pasta, e generalmente tutto ciò che è fatto di farina. Or se nel dorso de'libri ove si fan passare attraverso alla pergamena i cordoni, a cui i sogli sono cuciti, o negli angoli ove la pergamena è tagliata interiormente e addossata una parte sull'altra, ei può trovar luogo di introdursi, e deporvi le nova, i vermi che nascono si stanno quivi a banchetto, e divorata la palta s'attaccano a ciò che parali lor dinanzi. Nelle legature alla francese ciò avvien più di rado 1.º perchè la pasta è migliore e vi si mesce l'allume, sebben questo giova piuttosto a impedire la mussa che i vermi. 2.º perchè siccome agli angoli la pelle si assortiglia, e si addossan le parti l'una sull'altra a persetto combaciamento, e sul dorso non si san passare, come nelle legature in pergamena, i cordoni, gli insetti più difficilmente truovano modo d'infinuarfi.

Oltre ai guasti sinora descritti, e che sono i principali, altri pure i libri aver ne possono o da' medesimi, o da altri animaletti per cagioni accidentali dipendenti o dalle legature, o più ancora dal luogo, e dalla maniera in cui sono tenuti. Libri mal legati abbandonati da lungo tempo entro a scassali tarlati, o lasciati quivi aperti trascuratamente possono dar ricetto ad uova, che accidentalmente vi caschino, e sossiri il danno degli insetti, che se ne sviluppano, e che disperatamente si mettono a divorare ciò che si truovan dattorno.

Tom. I.

Ne' libri legati în pergamena, o alla Francese si scontra qualche volta un'altra specie di guasto, meno essenziale per verità, perchè si ferma all'esteriore, ma che spiace pur tuttavia moltissimo chi ama la nitidezza, e l'eleganza delle coperte. Si vedon queste solcate quà e là a piccole striscie d'un pollice di lunghezza o anche meno, e a piccola profondità. In due libri che si tocchino, i solchi alcuna volta si corrispondono, e sono comuni, aftre no. Or siccome i due Insetti sopra accennati non si nutrono di sostanze animali, eccetto che il Prinus persinax, per arrivare al legno trafora alcuna volta la pelle; così non restano altri Insetti conosciuti, a cui questo corrodimento si possa ascrivere, se non il Dermestes lardarius, il Dermestes pellio, e il Byrrhus musacrum di LINNEO, i quali però non mangiano se non le pelli, ove sia dell'unto, e dell'umido. Quale dei tre in questa parte sia più da accusare, io non saprei; non avendone mai ne' libri trovato nesfuno, eccetto una larva del Byrrbus Muscorum, che ho scontrato una volta fra due legati alla Francese, ove però non ha fatto alcun nocumento. lo mi varrò di questa opportunità per darne nna descrizione, giacehè non so che altri l'abbia ancor fatto'.

Longitud. Im. parif. 1 1. Corpus pone crassius. Annuli 11. Pedes sex. Color albicans. Subtus albidior, pilis minutis. Laterales pili longiores, fasciculati, annulis saturatioris coloris insidentes. Qui corpus terminant pili connivent, ante illos fasciculus pilorum duobus

suberculis fuscis nitentibus insidet. Currit satis celeriter.

Qualunque sia però l'Insetto, onde vien questo male, par certo ch'egli non cerchi espressamente le pelli, nè che vi deponga le uova, poichè altrimenti vi si moltiplicherebbe, e vi farebbe quella rovina, che sa il Psinus persiname nel legno, e il Dermesses paniceus nella pasta. Sembra adunque che non vi s'avvenga se non accidentalmente per qualche uovo, o qualche giovine larva che cada in mezzo a due libri, ove crescendo rode la pelle o per same, o per trovare un'uscita, e alla sine o sen muore, o si ricovera in altra parte.

Del Ptinus fur di LINNEO, che mi dà altrove assai noja, rispetto a' libri non posso dir altro, se non che una volta fra la coperta, e la carta d'un vecchio libro ho trovato un Insetto, che il rassomiglia persettamente, e che mi è noto pur troppo già

da gran tempo, benchè non sia stato ancora descritto.

Queste sono le osservazioni ch' io ho potuto sare circa agli Insetti che danno il guasto a' libri, e queste suggerir possono i mezzi per all'untanarli dalle Biblioteche, o distruggerli. I. MEZZO. Si bandiscano tutte le legature in legno. Questo è sì naturale, e sì chiaro, che già si è fatto in più luoghi. Come però in molte Biblioteche sarebbe troppo dispendioso il fare slegare assai quantità di antichi libri, tanto più che lo stesso far si dovrebbe colle legature in pergamena allorchè son maltrattate, si faccian almeno, ssogliati prima, e sbattuti diligentemente, e poi strettamente legati, riporre in un sorno convenientemente riscaldato. In seguito ad ambe le saccie interiori della coperta si applichi a colla una sorte pergamena, o anche meglio una sottil soglia di stagno un po' più stretta delle saccie medesime, che ai lembi deve attaccarsi con grossa carta ben incollata. Per tal modo ove l'Insetto voglia introdursi nella coperta, non potrà più ssorzare il passaggio, e questa non crescerà perciò molto di peso, nè porterà gran dispendio.

Quanto alle legature in pergamena, che non siano molto guaste, tratte che sono dal sorno, si stacchi la pergamena, se ne raschi via la pasta, e si attacchi nuovamente con colla, ordinando al Legatore, che incolli bene su gli angoli le due partire. Per impedire che il verme non si introduca attraverso al soro ove passano i cordoni, potrebbe applicarvisi una buona mano di vernice, o coprire il libro di grossa carta, come si costuma quando coll'uso si teme di lordarne la coperta. Ma ove alla pasta sia

sollituita la colla, questo non sarà più necessario.

II. MEZZO. Come ad altri venne il penfiero di distruggere i bruchi delle piante per via del Carabus Sycophanta, così m'è caduto in mente, e cadrà a parecchi, di radunare espressamente nelle Biblioteche gli Insetti distruttori de' Tarli. Ma le sormiche non potrebbero introdursi ne' loro buchi; e l'Astelabus formicarius. che secondo LINNEO divora il Prinus pertinan (e la cui larva, per dirlo di passaggio, io ho trovato vicino al suo verme sotte alla correccia fracida di un olmo, e che nel suo stato persetto fuol pur trovarsi non rado alla state in una alta torre, cosa che mi è riuscita strana) non è in sì grande abbondanza, che possa ricompensare la pena di ricercarlo. Peccato! che la sua razza non sia così numerosa, come quella del suo peggior fratello l'Attelabus spiarius, che si truova su i siori. E' sempre bene però il saper conoscere e lui, e le sue proprietà, per risparmiarlo quando s'incontri-III. MEZZO. Sarebbe egli spediente il sar passare i sogli innanzi che fian legati per una dissoluzione d'arsenico, di sublimato, d'allume, o d'altro sale gagliardo? Potrebbe darsi che

alcun facesse questo progetto. A me però egli sembra pericoloso. Potrebbe nuocere al Legatore, e al Leggitore; e dall'altro canto egli non è necessario, perciocchè quando la legatura è ben satta, come ho di sopra mostrato, la carta non ha a temere niun Insetto.

IV. MEZZO. Questo sarà assai più sicuro, e più utile, ed io su quelto insisto principalmente 1. Si ordini al Legatore, ovunque possa, di usar colla invece di pasta; o dove egli abbia necessariamente ad usar questa, di non risparmiarvi l'allume. Gli ingredienti amari, come la coloquintide, e l'aloe non allontanan gli Insetti abbastanza. 2. Il Legatore si procacci le pelli meglio lavorate: egli è tenuto a conoscerle. 3. Poichè nelle legature Ingless per render la pelle più eguale, e di color più uniforme si usa presentemente di lisciarla con acqua forte allungata, sarebbe a cercare, se un lisciamento maggiore potesse meglio allontanarne gli Insetti. 4. I Legatori mi assicurano, che il così detto color di marmo s'appiglia ottimamente alla pelle, e la penetra. Questo pur dunque si preserisca. Gli altri colori si sormino colle soluzioni metalliche, come già s'usa col rosso traendolo dalla soluzione di Ragno. Un abile Legatore suol pur lisciarli coll'avorio, e dar loro il lucido del più bel marmo. Tutto questo renderà le pelli impenetrabili agli Infetti; e parmi infatti, se ben mi ricordo, di mon averne mai nelle belle legature Francesi marmorizzate sorpreso alcuno. 5. Soprattutto le legature siano ben lavorate, e si ponga mente, che fra i cordoni superiori, e inferiori del dorso, ove urtano i risguardi non resti alcun vano, e che nelle legature o in pergamena o in pelle su gli angoli le porzioni che si addossano l'una all'altra combacino esattamente. 6. Siccome ove debbesi adoperare la pasta l'allume non è bastante a disenderla interamente dal Dermestes paniceus, così io configlierei a metter fra il cartone, e la pelle, o piuttosto fra il cartone, e la carta interiore un qualche corpo, il qual sia impenetrabile alla larva di quest'Insetto. Per tal modo ove pur nella pasta s'insinuasse, rimarrebbero salvi i fogli del libro, che son la parte più essenziale. Questo corpo esser potrebbe o soglia di stagno, o talco di Russia, o seta, la quale io non so che sia attaccata da niun Insetto, e che si può render loro anche più impenetrabile coll' incerarla. Potrebbe fors'anche adoperarsi della tela fitta, imbevuta d'olio o coperta di vernice, o di biacca. Anche la sola carta unta prima con olio di trementina, o con vernice di lacca, o meglio ancora con vernice di copale potrebbe forse bastare ec.

V. MEZZO. Benchè io non abbia trovato, che le mie scanzie malconce dal Ptinus pertinan, l'abbiano comunicato anche a' libri, sarà sempre tuttavia ottimo consiglio il tener lontani quest' Insetti quant' è possibile. Ove dunque alle scanzie tarlate non se ne vogliano sossituire di nuove, si faccia dar loro una mano di vernice, e se il piombo o l'arsenico vi sarà misto, avrà effetto migliore. Questa precauzione potrà usarsi utilmente anche nelle scanzie nuove.

VI. MEZZO. Poichè è noto che i libri tanto meglio conservansi, quanto più godon dell'aria, e dell'asciutto, (al qual proposito io non sarei il primo a consigliare, che per Biblioteche si scelgano sale che abbiano queste due proprietà) giovar potrebbe il posarli non sopra tavole intere, e continue, ma sopra listelli uniti insieme alla distanza d'un pollice l'un dall'altro.

VII. MEZZO. Per disendere esteriormente le legature alla Francese consigliano alcuni di bagnarle d'olio di trementina. Ma questo manda un odore troppo spiacente, e troppo a lungo il conserva. Qualora adunque il marmorizzamento sopra accennato a ciò non bassasse, potrà bassare il tener i libri discossi l'uno dall'altro, onde gli Insetti non vi si trovino chiusi, o frapporvi un cartoncino, o una pergamena.

VIII. MEZZO. Non si lasci mai nessun libro lungamente coricato sul legno; e se in qualche archivio non si può sare altrimenti, si disendano i legni con qualche sorte vernice, o conqualche corpo agli insetti impenetrabile.

1X. MEZZO. Le carte staccate, le lettere, i documenti ec., ove sian disesi da' sorci non corron altro pericolo. S'abbia cura soltanto di non lasciarvi pasta, ostie, o cose simili cui ama il Dermestes paniceus, e di non troppo stivarli ne cassetti. Que che più importano si possono inviluppare in carta incerata, o in pelle ec.

X. MEZZO. Il Sig. Bibliotecario (aggiungo questo soltanto in grazia d'alcuni) non sia trascurato, e le Biblioteche apransi a comodo degli Amatori. S'avrà così senza spesa un buon numero di Persone, che collo scartabellare i libri, impediranno gli Insetti dall'annidarvisi. Si accrescano le raccolte; collo smover sovente, e ritirare i libri vecchi, e sossituirivi i nuovi, s'otterrà ad un tempo solo eziandio il suddetto sine. Lo spolverarli ben bene almeno una volta l'anno non sarà pare supersuo. E un po' di cognizione, che il Bibliotecario pigliasse degli Insetti per distruggerne i permiciosi, potrebbe giovare pur molto.

# SAGGIO DI OSSERVAZIONI

## SUL VELENO DELLA VIPERA

DEL SIGNOR

DOTTOR BASSANO CARMINATI

AL PADRE

DON CARLO GIUSEPPE CAMPI C. R. S.

Vienna 18. Gennajo 1778.

E in mezzo alle utili vostre occupazioni, dirette particolarmente ai maggiori progressi della Fisica, che coll'opera vostra, e con una spezie di nobile consederazione con alcuni vostri Amici egualmente illustri, e animati da un vero spirito Filosofico tra noi promovete, vi siete già compiacinto alcuna volta di farmi parte delle vostre istruzioni, e indirizzarmi nel difficil sentiero delle Osservazioni, e delle Spezienze; mi giova sperare, che accoglierete savorevolmente il tenue saggio di alcune mie ricerche sul veleno delle vipere, che or sottopongo al voltro giudizio. Vi recherà forse meraviglia ch'io entri in un argomento già illustrato da un REDI, e da un FONTANA, il quale sino dall' anno 1767, promise eziandio di esaurirlo con esaminare gli effetti del veleno instillato in certi umori, e applicato a varie parti del corpo animale. Il desiderio appunto di anticipatamente conoscere in qualche modo quali potessero essere i risultati di quelle ricerche, mi spinse a intraprendere in Pavis nell'estate dell'anno 1776., una serie di esperienze, alcune delle quali ebbi il piacere di eseguire sotto gli occhi de' Chiarissimi Signori Spallanzani, e Rezia, illustri Professori di quella R. Università, che colla loro presenza mi animaron a proseguirle. Ma sfortunatamente io le dovetti poco dopo sospendere, e quantunque sperassi di riassumerle in una più comoda occasione, pure non ebbi

mai ozio sufficiente per occuparmivi. Se avessi potuto continuarle il presente saggio sarebbe assai più compiuto, nè ristretto soltanto a' pochi tentativi che ho satto applicando il veleno della Vipera ai nervi, ai muscoli, e ai tendini di alcuni animali. Qualunque per altro siasi io ve lo trasmetto per ottenere da voi, oltre il bramato vostro giudizio, il contraccambio prezioso delle vostre ulteriori osservazioni particolarmente sull'aria, le quali m'instruiranno sempre più in una parte, che giustamente chiama a se la vostra applicazione, e quella dei Fisici più ingegnosi, e illuminati. Eccovi il dettaglio delle mie Sperienze.

#### SPERIENZA I.

Da due Vipere molto inasprite seci mordere in diverso tempo due Agnelli nel nervo crurale, che aveva prima scoperto, e con alcune cartuccie isolato in maniera che il veleno non si comunicasse alle parti vicine. Gli Agnelli surono sull'istante presi da sorti moti convulsivi, da difficile respirazione, da notabile gonfiezza di ventre, e in meno di un minuto perirono.

### SPERIENZA II.

All'incontro un altro Aguello ferito nello stesso nervo da una Vipera replicatamente, quantunque nell'atto della morsicatura col dibattersi violentemente, e col belare desse segni di un acuto dolore, pure non mostro di dovere sì presto cedere alla forza micidiale del veleno; onde invossi con delle sila sottilissime il nervo, perchè il veleno non si dissondesse ai luoghi vicini, e accostati i lembi degl'integumenti, sui quali applicai dell'esca per arrestare il sangue, che in copia stillava da un vascilino lacerato, sasciai la ferita, e sciossi l'animale. Questo era già divenuto surpido, portava il capo basso, respirava malamente, e appena si reggeva sulle gambe. Un'ora dopo l'esperimento s'aggravò ancora più, e sembrava avvicinarsi a una certa morte, quando all'improvviso cominciò a riaversi, anzi appoco appoco risanò persettamente, e anche per otto giorni consecutivi comparve sanssismo.

#### SPERIENZA III.

L'esito dell'anzidetta sperienza confrontato colla prima mi fece dubitare, che il nervo, attesa la sua sottigliezza, non sosse stato dalla Vipera coi denti canini pienamente serito, e perciò il veleno non si sosse insinuato in copia sufficiente a recare la morte;

quindi variai in tal guisa l'esperimento: dopo otto giorni scopersi al medesimo Agnello il nervo crurale dell'opposta coscia, e invece di farlo mordere dalla Vipera, colla punta di un dente canina lo trassissi in più luoghi, nei quali poi insinuai del veleno purissimo, che aveva poco prima fatto uscire artificialmente dai denti di una Vipera arrabbiata, spalmando inoltre di venesico umore buona parte del nervo medesimo. A questo nuovo tentativo non potè resistere l'animale, poichè non aveva io terminato ancora di avviluppare nella solita sorma il nervo, che diede indizi di gravissimo male, e in pochi minuti sra un sorte stertore, e gonsiamento di ventre perì convulso.

#### SPERIENZA IV.

Affinche pertanto il veleno, volendo ripetere la prima spezienza, sosse con maggiore sicurezza introdotto nel nervo, lo seci serire da due Vipere, che per ben due volte l'afferrarono. Ciò non ostante l'esperimento ebbe un esito affatto contrario; poiche l'Agnello appena posto in libertà si mosse snello per la stanza, mangiò dopo qualche ora avidamente il cibo, che gli su presentato, e non diede anche ne' giorni seguenti verun indizio di malattia. E' dunque credibile che il veleno non si sosse infinuato nel nervo, non già perchè le Vipere ne sosse prive, poiche sempre in questi cimenti io mi serviva di nuove Vipere, o non impiegava le già adoperate, che passati alcuni giorni; ma piuttosto, perchè la picciolezza del medesimo nervo spesse volte non permette, che la Vipera possa precisamente trafiggerlo coi denti canini, e così introdurvi il venesico umore.

E in vero tentata nuovamente dopo alcuni giorni la medesima sperienza sullo stesso Agnello restai convinto, che la prima volta il veleno non era penetrato nel nervo, perchè satto appena questo nuovo tentativo, l'animale in mezzo a una assannosa respirazione, allo stupore, alla risoluzione delle membra, ed a' frequenti convulsioni, nel breve spazio di pochi minuti cessò di vivere.

## SPERIENZA V.

Per togliere il ragionevole sospetto, che la morte sollecita degl' Animali in tutte queste sperienze si dovesse piuttosto alla semplice serita del nervo crurale, e alla lacerazione meccanica di esso satta dal deute viperino, che all'azione del veleno, scopersia un Agnello il detto nervo, e con un dente canino levato da qualche anno a una Vipera, e ben deterso da ogni veleno; lo punsi, e lo sorai in più lueghi. Si risentì l'animale, e si dosse vivamente a ciasenduna ferita, ma nondimeno terminata l'operazione si mosse substituto agilissimo per la stanza, si mostrò al solito vivace, e ne' giorni successivi conservosti pure sanissimo.

#### SPERIENZA VI.

Venghiamo ora agli effetti del veleno applicato ai muscoli. La pruova si sece su due Agnelli, che surono morsi replicatamente dalle Vipere in un muscolo della coscia separato dall'altre parti, e isalato nel modo praticato coi nervi, e sassiato in seguito collo stesso metodo. Gli animali per la ferita poco si dolsero, e solo dopo due ore cominciarono a dar segni di avvelenamento, a istupidire, e a muoversi stentatamente. A questi senomeni s'aggiunsero il respiro prima celere, e poi stertoroso, l'impossibilità di sossenti fulle gambe, l'avversione all'alimento, la gonsezza del ventre, i moti convustivi, e in sine la morte, che segui in un Agnello nel termine di quattr'ore, e nell'altro di sedici.

### SPERIENZA VII.

Con simile successo applicai il veleno al tendine, detto Corda magna di due Agnelli, già diviso dalle proprie attaccature colle. parti vicine, e nella solita sorma isolato. Il primo Agnello. benchè avessi involto nelle sila il tendine, dalla Vipera in tre riprese aspramente serito, in breve su preso da una manischa flupidezza, aveva gli occhi che sporgevano all'insuori colla pupilla dilatata, portava la testa bassa, respirava con qualche difficoltà, e si moveva a stento; anzi dopo mezz'ora fi sdrajo per terra " e rifiutò il cibo, e la bevanda. Frattanto la respirazione divenne al sommo celere, e spesso interrotta dallo stertore, il ventre principiò a gonfiarsi, e dopo due ore, i tremiti frequenti, e i violentissimi contorcimenti di tutto il corpo gli apportarono la morte. L'altro Agnello poi, morso quattro volte da due Vipere nel tendine andò pure a morire dopo tre ore, e tre quarti co' medefimi fintomi preceduti dalla risoluzione delle gambe: senomeno, che Tom. 1.

non solo offervai costantemente negli Agnelli, ma ancora in ascuni Merli, e in altri Uccelli, che perirono avvelenati.

### SPERIENZA VIII.

Ebbe un esto poco diverso l'esperimento replicato su di un terzo Agnello, quantunque la Vipera firingesse con tanta sorza il tendine, che si durò satica a trarglielo dai denti. L'animale in sul principio non mostrò di essere stato avvelenato. Dopo alcuni giorni però perdette la solita sua vivacità, cominciò a dimagrare notabilmente, e a divenire stupido, finchè cresciuta all'adtimo grado la consunzione, mentre trovavasi al pascolo morì improvvi-samente convulso nel 21.º giorno dalla morsicatura.

E qui gioverà avvertire, che in queste sperienze gli Agnelli si commossero moltissimo al taglio degli integumenti, quando all'incontro non diedero il menomo indizio di dolore alle replicate serite del tendine. Un tal senomeno coincide a meraviglia colle numerose osservazioni del grande HALLERO, di cui ora piangiamo l'irreparabile perdita, e di altri molti sull'insensività di questa parte.

## OSSERVAZIONE.

Negli animali suddetti non si sece dopo morte un'esatta osserazione perche io non aveva allora presa di mira una simile riserca. Quindi ne tutti gli Agnelli si aprirono, ne gli altri si esaminarono minutamente. In generale però osservossi in quattro Agnelli, due de' quali erano stati seriti nel nervo (Sp. 1.), e gli altri due nel tendine (Sp. 111.) che nei primi le viscere non avevano alcun vizio, il sangue era sluido, e niente alterato, e solo le carni apparvero sacide, quando nei secondi i polmoni, il ventricolo, e gl'intessini erano instammati, il sangue assai nero trovavasi in molta copia raccolto nel cuore, e nei vasi maggiori, e in sine le carni erano pallidissime, e prive d'irritabilità.

#### SPERIENZA IX.

Dopo di aver satto le antecedenti sperienze mi venne voglia di offervare se colla legatura eseguita al di là delle parti serite dalla

Vipera si potessero realmente provenire i sunesti effetti del veleno negli animali, e perciò su alcuni Conigli instituii la prova seguente.

A un Coniglio legai una delle due gambe posteriori, passata l'articolazione colla coscia, con una benda, che comprimesse validamente senza alterare la struttura, e la situazione delle parti; dopo di che rasi il pelo dalla gamba, e la seci serire due volte da una Vipera, che v'issiliò il veleno, porzione del quale si vedeva sparso intorno alla serita, e ch'io procurai poi d'introdurre in essa avanti di sasciarsa.

Un altro Coniglio su offeso nello stesso luogo, ma la legatura

si fece dopo il morso della Vipera.

A un terzo infine legai nella medesima maniera la gambas senza farla mordere affinche servisse di un confronto co' due Conigla avvelenati.

Finito l'esperimento si notò in tutti e tre il respiro assat celere, ma dopo qualche tempo cessò l'assanno, e i Conigli mangiarono il cibo loro osserto, e si mossero per la stanza senza dissicoltà, in quanto almeno poteva permettere la legatura della gamba, che dietro si strascinavano. Quindi vedendo io che dopo otto ore non accennavano di sentire nocumento veruno nè pel veleno, nè per la sorte compressione sciossi il viacolo, e li missi in libertà.

Dee però notarsi che le gambe offese dalla Vipera avevano perduto il moto, e il senso, e che in pochi giorni divennera atrosiche colla pelle raggriuzata, e nera, ove l'altra gamba non morsicata non pati per la legatura danno veruno. Nondimeno anche quei due Conigli per un mese, e più che gli osservai surono sempre sani, e vivaci. E seci la medesima osservazione replicando su nuovi Conigli l'esperienza, che ebbe pure lo stesso surono quantunque ciascana gamba sosse stata da due Vipera.

## SPERIENZA X.

Ne furono diverst i risoltati di consimili sperienze tentate in alcune Rape, alle quali io legava una delle due cosce ove prima, ove dopo d'averla satta mordere dalla Vipera, o di avervi artificialmente istillato il veleno. Niuno di questi freddi animali mort avvelenato, benche dopo una mezz'ora, un'ora, o due si sciogliesse il vincolo, Osservai però, che le parti offese dalla Vipera tendevano ad una rapida putresazione, per cui alle volte i muscoli, F 2

che avevano sentita la sorza perniciosa del veleno nel termine di poche ore non solo divenivano flacidi, e tra loro si separavano. ma flaccavansi facilmente dalle ossa, e tal volta cadevano sponcancamente, sopravvivendo le Rane per alconi giorni a una tale perdita.

#### SPERIENZA XI.

Per ultimo volli aggingnere a questi pochi tentativi un'altra prova. Sapeva benissimo che le Rane non solo durano a vivere per alcuni giorni senza cuore, senza cervello, e senza testa, ma secondo le belle offervazioni dell'Hlustre Sig. SPALLANZANI, Sopravvivono eziandio lungamente all'arresto universate del circolo e fino all'intiera privazione del fangue (a). Curioso di vederequali effetti fosse per produrre il veleno in queste bestinole spogliate affatto del fluido sanguigno ne presi quattro delle più vivaci, e le privai di tutto il sangue sacendolo uscire con somma. diligenza dal cuore aperto, e dall' sorta recisa. Preparate in tal guisa le Ranocchie, che continuavano a essere vivacissime, le seciautre ferire in una coscia da due Vipere. Dopo qualche minuto cominciarono a provare la forza del veleno, a istupidire, e a non muoversi più, benchè lasciate in libertà; vennero in seguito prese da fortiflime convultioni, e dalla risoluzione di tutte le membra, per cui in quindici minuti merirono; nello stesso sppunto, in cui cessarono di vivere alcune altre Rane, che per un confronto erano state offese dalle Vipere nella stella parte, per anco intatte, e senza punto averle esaurite di sangue.

Quì terminano le Sperienze. Queste non sono a dir vero sipetute, e variate abbastanza per condurci a sicure conseguenze;

possono però lasciar luogo a probabili congetture.

Dalle Sp. I. III. IV. si potrebbe inferire, attesa la somma prestezza, con cui muojono gli animali morsicati nei nervi, che il veleno agisca immediatamente su questi, e gli uccida appunto precisamente perche li priva della loro sensitività. In fatti offesi o per un principio di rapida putrefazione introdotto dal veleno nelle loro fibre, o per un meccanismo non ancora conosciuto, comuniche-

<sup>(</sup>a) De' Fenomeni della Circolazione ec. Opuscolo su gli Animali Insu-Corj. Part. I. Cap. VI.

ranno facilmente il seme venesico a tutto il sistema nervoso, onde pregindicato il principio, e la sorgente della vita con molta preRezza apporteranno la morte. Per tal cagione pare che alcuni animali, e gli nomini stessi talvolta soccombessero sì presto al morso della Vipera. E' nota la funesta storia lasciataci dal MATTIOLI di quell'uomo, che morsicato dalla Vipera in un dito
cadde a terra, e perduta la favella subito morì; per non parlare di molti altri consimili satti antichi, e recenti, nei quali evvi
ragione di credere, che la pronta morte si dovesse ai nervi dal
veleno attaccati immediatamente.

Non per questo però io pretendo di escludere come cagione della morte degli animali la perdita dell' irritabilità, che suoi essere distrutta dal veleno della Vipera. Non ignoro una si luminosa verità, che noi dobbiamo interamente al Celebre Sig. FONTANA anzi convengo, che ove il veleno sia introdotto nel corpo per le solite vie della circolazione, o sia applicato immediatamente ai muscoli, possa l'irritabilità essere ossesa nello stesso tempo, e anche prima dei nervi, e insine ammetto che la perdita di questa proprietà della sibra muscolare concorra sempre alla morte dell'animale, anche allora quando il veleno abbia prima operato sui nerviz essendo credibilissimo, che il seme mortisero per la via de' nerva si dissonda rapidamente a tutto il sistema muscolare, e così danneggiati gravemente gl'istromenti del senso, e del moto tolga in brevissimo tempo all'animale la vita.

In tal guisa si può sacilmente spiegare perchè il veleno ammazzi sì presto ove tocchi immediatamente i nervi, e tardi all'incontro, quando sia applicato soltanto ad un muscolo, o ad un tendine (Sp. VI. VII.). In quest' ultimo caso l'umore venesico, comunicandosi appoco appoco alle sibre nervose, e muscolari, non ossende con molta sorza le parti essenziali alla vita, e perciò non può uccidere sollecitamente. E questa sembra la vera cagione, per cui gli Agnelli seriti nei muscoli, e nei tendini non perirono colla stessa celerità di quelli che erano stati morsi nei nervi. Nò si dica, che la pronta morte di questi si debba piuttosto alla serita meccanica del nervo, che alla rapida propagazione del veleno, poichè il primo tentativo descritto nella Sp. IV., e molto più la Sp. V. escludono assatto un simile sospetto; e altronde si sa, che gli Agnelli sopravvivono benissimo alle replicate serite del nervo crurale, e sino alla totale privazione di esso.

Ma contuttociò io non intendo di provare, che ove il veleno

si precisamente insinuato nel nervo debba sempre morir l'animale, e morire colla stessa prontezza, che osservai nelle mie sperienze. Si può dar qualche caso, in cui il veleno o per poca attività, o per la poca copia introdotta nel nervo non abbia sorza di ossendere tutt'ad un tratto la sorgente della vita, e sia quindi incapace a recare una pronta morte, e sors'anche a uccidere, come sembra essere accaduto nella II. Sperienza. E per le stesse ragioni io non ho dissicoltà alcuna di credere, che talvolta il veleno, anche per una particolare disposizione di qualche animale, possa agire su di esso appoco appoco, e condurlo a una lenta morte. La Sp. VIII, pare che ce ne sornisca un esempio, seppur si può sar conto di un fatto unico.

Se dunque il veleno della Vipera investe, e offende immediatamente gl'istromenti del senso, e del moto, come provano tanti fatti fin quì addotti, e i sintomi, che precedono la morte, lo stupore cioè, l'assopimento, i tremori, le convulsioni, la paralissa delle gambe, e l'intera risoluzione delle membra, egli è evidentissimo, che potrà con prontezza uccidere senza coagulare il sangue, nè discioglierlo, e senza produrce infiammazioni. Il veleno di sua natura non coagula il fluido sanguigno, nè lo discioglie, come altri asserirono, nè eccita sempre interne, o esterne infiammazioni. Che se talvolta succedette all'avvelenamento della Vipera qualche infiammezione (Vedi Offervaz.) non fu già effetto di una particolare proprietà del veleno, ma bensì delle lunghe convultioni indi suscitate, e della spasmodica contrazione de'solidi, che impedì al sangue il libero suo corso. Nè per diversa cagione veggiamo sopravvenire delle violentissime infiammazioni interne nel colmo di alcune affezioni nervose, e convulsive. Del resto è poi certissimo, che quando il veleno toglie speditamente la vita, non infiamma le viscere, nè apporta loro alcun vizio. (Ved. la detta Offerv.).

Pare che si debba dire lo stesso di alcuni sintomi, che molti Autori scrissero sopravvenire costantemente all'avvelenamento della Vipera, ma che realmente non si veggono con tanta frequenza. Così per esempio il vomito che vien creduto un segno costante, non comparve giammai nelle mie Sperienze, come pure non si scoprì negli oochi di tutti gli Agnelli il menomo indizio d'itterizia a senomeno, che il Dottissimo Sig. BROGIANI ripete da una subita, e veemente contrazione dei canali della bile, e l'Illustre Sig. FONTANA dalla convulsione del duodeno, o da un

affortigliamento di bile; e che, secondo avverti l'incomparabile MORGAGNI da molti Osservatori non su punto scoperto negli animali, e non è poi anche negli uomini avvelenati dalla Vipera così frequente, come alcuni scrissero, sorse più per uno spirito di meraviglia, che di osservazione. All'incontro in queste sperienze si vide in ciascun Agnello un'insigne gonsiezza di ventre, che sebbene non sia stata dalla maggior parte degli Scrittori annoverata fra i sintomi prodotti dal veleno, su però avvertita da FAL-LOPPIO, e da ALBERTINI, che per il morso della Vipera

videro gonfiarsi il corpo interamente.

Finalmente dai rapidi, e micidiali progressi, the sa il veleno, quando da prima attacca i nervi, si può ragionevolmente
temere, che l'applicazione dei più efficaci rimedi interni non bassi
a prevenire i terribili effetti del veleno, e la stessa morte. Imperocchè o non rimane tempo di ricorrere a simili ajuti, o questi
s'impiegano quando l'economia animale è alterata in modo di non
poter essere più ristabilita coi migliori soccossi. Di qui ognun vede
quanto in alcuni casi sarà utile d'impedire all'istante, che il veleno
dal luogo osseso non si propaghi alle parti essenziali alla vita. Un
pronto ajuto te lo somministra la legatura satta al di sopra del
membro serito, seppur la di lui struttura il consente, che eseguita
immediatamente dopo il morso potrà impedire la propagazione del
seme venesico, e perseverar l'animale, come le Sper. IX., e X.
ci persuadono.

Nè mancano fatti, che comprovino l'utilità di un tal soccorso opportunamente impiegato negli uomini stessi, ben sapendosi che in più occasioni la legatura eseguita al di là della ferita preservò non folo dalla morte, ma da tutti gl' incomodi, che a simili venefici morsi sopravvengono. Ove dunque nulla si opponga alla legatura, farà espediente il farla, coll'avvertenza, che la compressione non sia nè troppo leggiera, nè troppo violenta. Nel primo caso il vincolo non impedirebbe abbastanza e la circolazione, nè sarebbe atto a comprimere i nervi, perchè il veleno non si comunicasse al cervello anche per la loro via, il che le prime sperienze, e principalmente l'undecima par che rendano possibile; e nel secondo ecciterebbe facilmente l'infiammazione. e la gangrena. E però CELSO, che ben conobbe i vantaggi di un tal preservativo così scrisse: Super vulnus id membrum deligandum est; non tamen nimium vehementer, ne torpeat. Per la qual cosa la parte non si dovrà lasciare legata per molto tempo, e

solo quanto richiedesi a potere cogli opportuni rimedi interna resistere al veleno, e procurarne cogli esterni l'espussione per la ferita, vale a dire colle incissoni, colle scarificazioni, coll'applicazione di una ventosa, del cauterio attuale, e di altri simili valevolissimi ajuti, che la Chirurgia ci somministra. Con questi se promoverà prestamente l'uscita al veleno, che più lungamente trattenuto o si comunicherebbe alle parti vicine, o arrestato nella ferita potrebbe cagionare insiammazione, e apportare eziandio la mortificazione, e la consunzione del membro avvelenato, come nei Conigli avvenne.

Ma io non mi stenderò dippiù nel formar congetture, e nel dedurre conseguenze da pochi satti. Attenderò piuttosto con somma impazienza maggiori rischiarimenti su questi punti quanto oscuri, altrettanto secondi di utilità, dalle nuove scoperte, che presta comunicherà al Pubblico il Sig. Ab. FONTANA, che presentemente si occupa in questo argomento degno veramente del suo ingegno, e dei suoi lumi Filosossi. È io sarò poi egualmente contento ove quelle verità consermino, o siano per distruggere i pochi tentativi da me satti, e le congetture sinora dedotte, non avendo altro sine nelle mie sperienze, che la ricerca del vero.



THE NEW YORK
PUBLIC LIBRADY
ASTOR, LENOX
TILDEN FOUNDATION

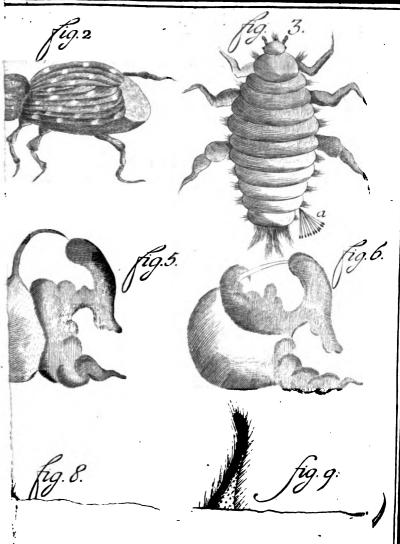

Digitized by Google

# OSSERVAZIONI

Sull'utile che può ricavarsi dalla Seta de Ragni paragonato col vantaggio che ricavasi dalla Seta de Filugelli.

DEL SIGNOR

AB. RAIMONDO MARIA DE THERMEYER.

Alla mia prima Memoria scritta su quest'argomento (")
chiaramente risulta, io mi lusingo, grandissimo essere
il vantaggio che ricavar potrebbesi dalla seta de' Ragni, ove coltivar si volessero e trarne prositto nei
modi da me indicati. Ma nuove osservazioni da
me satte mi hanno posto in istato di mettere questa verità in un
maggior lume e sarne una più evidente dimostrazione o si riguardi
la quantità grandissima di seta che da' Ragni si ricava, o si consideri
la facilità somma, il piccolissimo incomodo, la spesa molto tenue
e quasi nessuna, con cui essa si ottiene. Quelle che qui presento
sono le osservazioni che ho satte negli anni 1775-76-77.

Per dare un qualche ordine al mio ragionamento, esaminerò I. quanto mal fondata sia l'opinioue di coloro, che tengono i Ragni in conto d'insetti velenosi. 2. Quale sia la maniera più naturale e più comoda eziandio (pel sesso più dilicato, e più timido) di coltivare i Ragni in propria casa, come i silugelli. 3. Quale sra le specie de Ragni, che quì abbiamo sia quella da cui si può ottenere maggior quantità di seta, e che perciò più convenga allevare. 4. In qual maniera conservar si debbano le uova loro da un anno all'altro per propagarne agevolmente la specie. 5. Se Tom. I.

<sup>(\*)</sup> Veggasi nel Vol. XXXI. della Scelta d'Opuscoli interessanti, di cui questa Collezione è un seguito. La presente Memoria è pure stata di consenso dello stesso ch. Autore in parte compendiata, siccome la precedente. Gli Edit.

tutti i Ragni facciano seta, oppure se questa sia lavoro delle sole semmine, come suppone il Sig. di REAUMUR. 6. Come grande sia la quantità di seta che i Ragni producono, fattore il confronto con quella dei filugelli. 7. In qual tempo, e in qual modo sarsi debba la raccolta della seta de'Ragni per non danneggiare nell'uova la generazione ventura, e per ricavarne il maggior profitto possibile.

Ricercando presso coloro i quali tengono i Ragni in conto d'animali velenosi e sono i più, su che sondassero l'opinion loro, trovai che altro fondamento non aveano se non una vecchia e mal appoggiata tradizione, o fatti incerti e dubbiosi, o piuttosto quel natural ribrezzo, che hauno gli nomini per insetti d'aspetto spiacevole, e poco samigliari. Alcuni Autori, fra i quali il BA-GLIVIO, descrivono come periglioso, e mortale il morso della Tarantola (specie di Ragno comune nella Puglia), e quindi sorse, non ben distinguendosi le specie, su la stessa velenosa proprietà attribuita ai Ragni d'ogni maniera; ma è vero altresì, che altri non men chiari Naturalifti, come FRISCH, e BOMARE ciò negano affolutamente, e reputano inutile il modo curativo, e maraviglioso descrittoci in tanti libri; e il Sig. NOLLET, il quale ha viaggiato in quelle parti, afficura che i mali attribuiti alla morficatura della Tarantola non sono che un' impostura di vagabondi, i quali vivono così alle spalle della credula, e inopportunamente compassionevole ignoranza. lo posso assicurare, che trovandomi nel 1759 a villeggiare ne' contorni di Siviglia in Ispagna, ove le Tarantole abbonesno principalmente in una montagna distante tre miglia dal palagio ov'io dimorava, ebbi tutto l'agio di far su di effe de' cimenti. Molte ne vidi ne' buchi che fatti s'avevano in terra, coprendone la circonferenza con soda, e finissima tela, molte ne presi, e ne allevai senza paura, e senza riportarne danno. Una volta ne chiusi una assai grossa in un bicchiere con uno scorpione: questi due animali non volcano in alcun modo avvicinarsi fra di loro, ma da me stuzzieati, e obbligati, per così dire, a combattere, si ferirono a vicenda, in guisa che dopo pochi minuti amendue ne perirono. Questo satto però, che sembra in qualche maniera provare l'esssenza del veleno nella Tarantola, è molto equivoco. Non potea bastare la sorte e prosonda serita fatta in qualche parte principale per privar di vita questi insetti altronde dilicati?

Checche sia però della Tarantola, io rapporterò qui tali sperienze su i Ragni più comuni, ed atti alla produzione della feta, che basteranno, cred'io, a dissipare ogni timore sul loro veleno. Nell'America meridionale, ove il veleno (quando truovasi in qualche animale) a cagione del caldo clima, manisestar si
suole maggiormente che in un clima temperato, raccols sino a nove
o dieci specie di Ragni di tal grossezza, e di sigura si schisosa,
che ispiravanmi ribrezzo, e terrore. Ho dati a mangiare tali
insetti agli struzzi, che gl'ingojavano con avidità, a galline domesliche, ed acquatiche, delle quali i laghi di que' paesi abbondano,
ad anitre, ad uccelli d'ogni sorta, a cani, gatti, topi ec.; e
tutti questi animali, anzichè esserne danneggiati, se ne pasceano
con piacere, ed impinguavansi. Nel nostro clima più temperato
ho tentate le stesse specienze coi nostri Ragni, e n'ho costantemente avuto il medesimo risultato.

Nè solo innocuo cibo sono i Ragni agli animali, ma il sono eziandio per l'umana specie. Il Sig. DE LA HIRE assicurò la R. Accad. delle Scienze di Parigi d'aver conosciuta una Damigella, la quale passeggiando in qualche giardino, veduto un Ragno se gli lanciava addosso e avidissimamente se lo inghiottiva. Con equal piacere se ne cibava la famosa ANNA DI SCHURMAN, e interrogata onde mai trovasse tanto gusto a pigliare i Ragni, e cibarsene; questo è segno, giocosamente rispondea, ch'io nacqui sotto la costellazione dello Scorpione. Una persona degna di sede mi ha raccontato un fatto fimile d'un'altra donna. Nei paesi del Kamscharka, ove i Ragni son rari, le donne bramose d'aver prole. ne vanno in traccia, e li mangiano con premura, essendo opinione presso di loro che tal cibo disponga alla secondazione, e faciliti il parto. Finalmente vi sono molti animali, e insetti d'un'organizzazione certamente dilicata, e sensibile, i quali san de' Ragni il continuo alimento loro, e de' loro teneri figli, senza che alcun danno ne riportino.

Potrebbe taluno oppormi, che prendendosi il Ragno per cibo, potrebbe non produrre alcun cattivo effetto, ancorche in se sosse velenoso, posche in tal case il veleno non si frammesce alla massa del sangue: nella stessa maniera un cibo salubre, non che innocente, è la vipera; eppure niuno neghera che essa non abbia un veleno mortisero, il quale se o per mezzo della morsicatura quando è viva, o in altro modo ancor dopo la sua morte, s'introduca nella serita, e per essa ne' vasi sanguigni, cagiona in breve tempo inevitabil morte. Malgrado le surriferite sperienze non potrebb'egli

Digitized by Google

avvenire lo stesso co' Ragni, cioè che impunemente si mangiassero,

e velenosa poi ne fosse la morsicatura?

Ma tali sperienze restanmi ancora da riferire, che dissipar denno ogni sospetto. Essendo nell' America meridionale nel 1766 ai 13 Gennajo presi colle mie tanagliuole un Ragno di color nero cupo, di groffezza mediocre, il cui morso diceasi mortale? l'applicai su la coscia d'una pecora, su cui avez recisa, anzi rafa la lana: il Ragno la morsicò, e gagliardamente, siccomo argomentai dal tremore della pecora. Offervai tosto la ferita con una buona lence per vedere se scorgeavi qualche umore: non diede nemmeno una stilla di sangue, vi si formò una leggiera infiammazione, che svanì lo stesso giorno, e la morsicatura non ebbe alcuna conseguenza. Nel giorno 15 dello stesso mese, essendo il sole cocente, applicai un altro Ragno della medesima specie sul collo spiumato d'una gallina, la quale sentendo il colpo si scosso fortemente; uscì dalla ferita un po' di sangue, e tosto guari, senza provarne nessun altro incomodo. Ai 20 presi cinque diverse specie di Ragni de' più grofti, e schisosi, e satti gli stessi preparativi, gli slimolai a mordere un gatto, un cane, un'oca, un gallo, e un uccelletto: il gatto su la coscia, il cane sul petto vicino al cuore, l'oca forto l'ala, il gallo fu la cresta, e l'uccello sul cervello. N'ebbi i medesimi risultati, che avuti ne avea dianzi, se non che nell'uccello, oltre l'infiammazione ordinaria, vi fu anche un po'di sanie; senza che per ciò nè la vita perdesse, nè l'appetito, e guarl pienamente in pochi giorni senza nessun rimedio.

Ho ripetuti moltissime volte sissatti cimenti in Ispagna, ed in Italia con ogni specie di Ragni, e su animali d'ogni maniera, senza che mai ne avvenisse diversamente da ciò che avea osservato in America. Io ho maneggiati per parecchi anni quest'insetti: me ne son caduti sul capo, su le mani ec. e sempre impunemente: una volta sola un Ragno di cantina mi morsicò assai sortemente una mano, ma tutto sinì con una breve, e passaggiera insiammazione, che presto svanì senza alcun rimedio. Maggiore certamente è sempre stato il dolore che ho sentito, e l'insiammazione, che è risultata dalla puntura delle api, e delle vespe; e se a queste due specie di mosche non s'attribuisce veleno, nè si tralascia perciò la coltivazione delle prime, sembra che maggior timore aver non si dovrebbe de' Ragni.

Se pertanto il Ragno non è punto pericoloso, si può allevare per trarne la seta, e deggiam qui indicare il metodo più sacile, e più acconcio onde le nostre donne allevar possano questi inserti nelle proprie case, siccome sanno i silugelli. Ho già descritti nell'antecedente Memoria i metodi da me tenuti ("), e ora a questi aggiugnerò que miglioramenti, che le posteriori osservazioni m'hanno data occasione di sarvi. Molti truovano una dissistità insuperabile nel mettere insieme tal quantità di Ragni, che basti ad una manisattura di conseguenza, e truovano soverchia la spesa de' cassoni a cellette, per chi non ha orti, o campagne da collocarli; ma le più recenti osservazioni m'hanno insegnato il modo

di spianare ogni difficoltà, e diminuire la spesa.

E per ciò che riguarda l'adunare una quantità di Ragni considerevole, è cosa costante, che tutti i Ragni-madri, dall'aprile sino alla fine d'ottobre', formano de bozzoletti per deporvi le nova, le quali sviluppansi or dopo 15, or dopo 20 giorni, secondo che maggiore o minore è il caldo dell'atmosfera. Eccoci pertanto un agevolissimo modo d'avere in breve un' immensa popolazione di Ragni. Con dieci, o dodici Ragni-madri s'avranno in pochi giorni da 8-in 12,000 Ragauoli. Por facilità maggiore (volendo allevare Ragni, domestici, o di cantina, la seta de' quali è in minor quantità bensì, ma più fina, e migliore) prendansi i bozzoli quando sono ben terminati, e postili nelle cellette de' cassoni vi si chiudano al di suori in guisa, che abbiano bensì una comunicazione interna fra di loro, ma non possano uscirne. Sviluppate che siano i Ragni troveranno tosto negli angoli, ne' fori, nelle fessure ove tesser le loro tele, e sormarvi i loro sacchetti quei di cantina.

Ivi passeranno con poco, o nessun alimento la rigida stagione, essendo insetti che molto tempo vivono senza cibo,

<sup>(\*)</sup> Il miglior modo immaginato dall' ingegnoso Autore per mantenere continuamente le mosche ai Ragni senza incomodo su di mettere vicino ai luoghi ove essi aveano le loro cellette, o tele del mele, o dello zucchero: così le mosche volavano da loro stesse fra le braccia de' Ragni. Per sostituire poi nuove mosche a quelle, che aveano servito di cibo ne savoriva in tal maniera sa propagazione. Su ascune tavole attaccate al muro collocò ascuni pezzi di reni di montone, o d'altro animale, che per la mucosità, e pel caldo sacilmente sermentavano. Ivi le mosche deponevano le uova. Stava al disotto un'altra tavola più larga un mezzo piede con un orso, ripiena di terra ben asciutta, ove cadessero, e nasconder si potessero i vermi usciti da quelle uova vicini a cangiarsi in ninse. Dallo stato di ninse passavano a quel di mosche, onde ogni 15 giorni aveasi una nuova generazione. In tal guisa tenendo calda la camera con bragiera, o stusa pote serbare le mosche vive, e nutriti i Ragni anche nell'inverno. L'Edit.

non solo nell'inverno, in cui poco o nulla traspirano, ma nella state eziandio. Di tal proprietà mi sono per molte sperienze assicurato, ed una qui ne riserirò. Rinchiusi in una scatoletta di
legno sottile, coperta in amendue i lati di sottil tela, un Ragno
domestico (a) insieme con una mosca. La sola scatoletta pesava dramme 2, e grani 42: il Ragno gr. 8, tuttochè gli mancassero tre
gambe (b): la mosca viva era di gr. 5, e morta dopo d'esserle
stato succiato il sangue, o altra sostanza analoga, non pesava più
che gr. 3. Il Ragno allora, cresciuto di due gr., ne pesava 10,
onde la scatola col Ragno cibato pesava dr. 2 gr. 52. Tale ne
era il peso quando cominciai le mie sperienze ai 20 di Luglio
dell'anno scorso 1777, mentre gagliardo era il caldo, cosechè
il termometro reaumuriano all'ombra nell'aria libera è asceso sino
a 33 gr. Ecco nell'annessa tavola il risultato delle mie sperienze

| ٠.  | Pefo del Ragno |   |            |         |     |    | Peso del Ragno |         |     |             |     |   | Peso del Ragno |   |            |              |     |
|-----|----------------|---|------------|---------|-----|----|----------------|---------|-----|-------------|-----|---|----------------|---|------------|--------------|-----|
|     | Gior.          |   | Dr.        |         | Gr. |    | Gior.          | ,       | Dr. | •           | Gr. |   | Giot.          |   | Dr.        | •            | Gr: |
| ;   | 10             | • | 2          |         | 52  | ١. | 1              | _       | 2   |             | 62  | 1 | 13             |   | · <b>2</b> |              | 70  |
|     | 21             |   |            |         | "   |    | 2              |         | 2   | -           | 62  |   | 54             | - | 2          |              | 71  |
| • - | 23             |   | 2          |         | 53  |    | 3              | <u></u> | . 2 |             | 63  |   |                |   |            |              | 71  |
| 0   | 23             |   | 2          | <u></u> | 54  | 0  | 4              |         |     | <b></b>     |     |   |                | · | 2          |              | 75  |
| -   | 24             | - | 2          |         | 55  | F  | 5              | -       | 2   | -           | 66  | Ë | 17             | _ | 3          | _            | 0   |
| -1  | 25             |   | -2         | _       | 56  | S  | 6              | -       | 2   |             | 67  | S | 18             | - | 2          | -            | 71  |
| S.  | 26             |   | • 3        | -       | 57  | 0  | 7              | _       | 2   | •           | 68  | 0 | 19             | - | 3          | -            | Į,  |
| 9   | 27             | • | <b>2</b> · | -       | 57  | U  | 8              | <u></u> | 2   | <del></del> | 69  | Ø | 20             | - | 3          | <del>-</del> | 0   |
| w   | 28             | - | 2          | -       | .58 | <  | 9              | -       | 2   | •           | 69  | < |                | • |            |              |     |
|     | 29             |   | 2          |         | 59  | l  | 10             |         | 2   | -           | 70  | l |                |   |            |              | •   |
|     | 30             | _ | 2          | -       | 59  |    | 11             |         | 2   |             | 70  | ŀ | İ              |   |            |              |     |
| •   | 31             | - | 2          | <b></b> | 60  |    | 12             | _       | 3   | -           | 69  |   | İ              |   |            |              | ,   |
| -   |                |   |            |         |     |    |                |         |     |             |     |   |                |   |            |              |     |

(a) Ho avuto il medesimo risultato da altre specie di Ragni. L'Aut. (b) 11 Sig. LESSER nel Vol. I. della sua Teologia degli Inseni C. I. pag. 47, dice affertivamente che quando gl' Insetti perdono alcune delle loro membra non possono per altre nuove ripararne la perdita. Il Sig. LIONNET suo commentatore, dimostra l'opposto apportando varie sperienze di riproduzioni, Nessuno però, ch' io sappia, ha offervata finora la riproduzione ne' Ragni. Nel prendere colle tanagliuole, o colle dita quest' intetti, più volte mi son trovate le sole gambe in mano: avendo poscia preso i Ragni, e chiusili in una scatoletta, gli ho dopo pochi giorni quali costantemente truovati colle 8 gambe, quantunque lor prima ne mancassero due, tre, e un cinque. Tai nuove gambe a principio della riproduzione erano più piccole delle altre, indi arrivavano a pareggiarle. Mi sono in seguito avveduto, che il momento di questa riproduzione, e dell'accrescimento delle gambe era quello, in cui i Ragni cangiavano tutta la pelle, secome sogliono fare più volte all'anno. Non ho potuto mai osservare questo fenomeno ne' Ragni, che faceanmi i bozzoli, come non ho mai veduto, che questi cangiasser pelle. L'Aut.

Appare da que la sperienza, che il Ragno non solo non soffri. sensibilmente almeno, per un si rigoroso digiuno, ma vi si nutri per lo spazio di 22 giorni, e crebbe di 20 grant il sue peso. Che direbbe qui il celebre SANTORIO, non iscorgendo ne' Ragni quell' effetto dell' insensibile traspirazione, che con inimitabile pazienza e studio ha saputo trovare, e calcolare nell'uomo, ed in altri animali? Ho ripetuto più volte, come di sopra accennai, questo cimento, e su diverse specie di Ragni, e n'ebbi sempre a un dipresso il medesimo risultato. Ne ho tenuti alcuni per due mesi e più senza mangiare, e ciò non ostante tessevano le loro tele, e fabbricavano talora i loro bozzoli, come i compagni loro ben pasciuti. Quindi vedesi che facil cosa è l'allevare i Ragni riguardo al mantenimento loro; e che possono passare tutto l'inverno nelle loro cellette, siccome probabilmente sanno, senza nessun cibo; onde non hanno bisogno d'uccidersi fra di loro, per sussifiere, sol che sieno in luogo sufficientemente capace.

Volendo tra i Ragni scegliere quelli, che danno maggior quantità di seta, che gli altri, e seta più sina senza dubbio, che i filugelli, merita la preserenza la specie de Ragni di giardino, chiamati giardinieri dai Naturalisti, facilmente distinguibili da tutti gli altri per le tele loro circolari composte di molti cerchi concentrici, e di molti raggi. Vedesi un di questi Ragni rappresentato nella sig. 1. Tav. 1. della grandezza, e sorma naturale.

Fabbricano questi i lor bozzoli nel medesimo tempo, che gli altri. Entro tai bozzoli osservasi un ammasso d'aova insieme unite, che hanno la figura or d'un mezzo globo, or d'un ciliadro ottufo. Denno questi raccogliersi con diligenza per non guastare le nova contenutevi, e disporsi in una scatola o altro simil recipiente. Quindici o venti giorni dopo la formazione del bozzolo; si cos mineia a divifare su le uova un certo lustro; indi esse si staccano fra di loro; segno evidente, che i Ragnetti son già navi, o nasceranno fra poco. Per 5 o 6 giorni tengono la loro superficie levigata, e di color biancastro, che a poco a poco cangiasi in nericcio, cominciando dal corsaletto; poscia depongono la pelle ec. I Ragnettini di questa specie, ancorchè suori dell'uovo, pur rimangono in massa entro il bozzolo per tre o quattro mesi; laddove gli altri appena nati escon fuori. Sogliono abbandonare il bozzolo all'avvicinarsi dell'inverno, e allora denno essere trasseriti nel Juogo a loro destinato:

L'esposizione del mezzodì, o dell'oriente sarà loro la più

favorevole: deesi procurare, che non siavi, nè umido, nè sori, nè sessione, sì perchè i Ragni non suggano, sì perchè non vi s'introducano, e non v'alloggino i loro nimici. Se la camera sarà a volta, avrà anche il vantaggio, che vi si scorgeranno meglio i bozzoli attatcativi, e si corranno interi. Denno esser ben chiusi i telari delle sinestre; ma ai vetri, o alla carta gioverà sostituire della tela sottile, e rara acciò possa circolar l'aria, senza che altronde possan suggire le mosche o altri insetti, che ai Ragni serviranno d'alimento. Per nutrirli più copiosamente, e senza incomodo si pratichi il metodo da me inseguato nell'antecedente Memoria. (Veggasi la nota precedente alla pag. 53).

Possono nella stessa maniera allevarsi i Ragni campagnuoli, se non che richieggono un luogo più ampio: dai Ragni vagabondi, poco v'è da sperare, e perchè difficilmente tengonsi confinati in un luogo, e perchè altronde danno minor seta degli altri.

I Ragni giardinieri meritano la preferenza su gli altri a più titoli. Oltrecchè si allevano più facilmente, come dicemmo, con più sicurezza se ne conserva la semenza da un anno all'altro, come de' filugelli; miglior seta ci danno, e in maggior copia, e perchè assai carichi di seta essendo i loro bozzoli, maggior vantaggio da loro, che da filugelli stessi si ricava.

Per conservare la semenza da un anno all'altro, vi vogliono delle cautele, e della diligenza. Si dispongono i bozzoli, como di sopra avvisai, entro una scatola, o cassettina; e questa nè lasciarsi mai dee in luogo umido, nè rimanere aperta, poichè molti insetti anche volanti vi sono che sanno lor cibo delle nova di Ragno, o depongono negli stessi bozzoli le uova proprie; anzi se siano in luogo aperto, gli uccelli stessi vengono a pascersene, oltre le vespe, e le mosche ichneumone. Queste sra le altre ne sono ghiottissime, e si truovano sovente ripieni di reliquie di Ragni i loro nidi argillosi, ove uno al più due uova sogliono deporre: ve ne contai talora 65, o 70, ed una volta, ancorchè non vi sosse che un sol verme ichneumonico, ne noverai sino a 106 di varie specie. Quindi appare quai terribili nemici de Ragni siano tai mosche.

Ma più nocevoli ancora sono altri piccoli insetti, non perchè possan farne una strage sì grande, ma perchè, laddove le mosche e le vespe, agevolmente scorgendosi, tener si possono lontane, questi, quanto voraci sono, altrettanto son piccoli, e facilmente si trascurano.

Fra questi merita il primo luogo una specie d'insetto coleoptero, essia piccolo scarasaggio di una linea incirca di lunghezza, rappresentato nella Tav. I. sig. 2. qual vedesi sotto il microscopio: il color suo più rimarchevole è un verde cupo; ha due antenne in cui si contano da 18 in 20 articolazioni: ha sei gambe, e le due posteriori sono assai lunghe in confronto delle anteriori; ha due ale, il cui sodero crostaceo termina alla metà del corpo, con macchiette d'inegual grandezza: simili macchiette ma più eguali, e distinte ha il corsaletto: è velocissimo nel volo, massime quando lo dirigge ai bozzoli de'Ragni, ne' quali assutamente s'insinua, nel luogo appunto che occupa la massa delle uova; ed ama a preserenza quelle ove i Ragnetti non si sono sviluppati ancora. Talora entro un bozzolo solo ne ho trovati per sin 7, o 8, onde tutta quella generazione era stata distrutta.

Un altro nimico de'Ragni, più vorace ancora a mio credere, è quello, che vedesi rappresentato nella sig. 3. E' un verme di 6 gambe, e di 11 anelli: ha una testa di figura costante, e callosa, con antenne di due sole articolazioni: il color suo è d'un bianco fmorto: il corpo tutto è sparso di varj sascetti di peli, avendone 3 per ogni anello. Fra questi è rimarchevole quello dell' anello decimo segnato a su la figura, di peli più lunghi, divergenti, e terminati in una punta nera. Chi sa che questa parte singolare non sia in quest' insetto l'organo della respirazione nel primo stato della di lui vita? La femmina depone le uova presso o dentro a' bozzoli, e gl'insetti che indi nascono, se son suori de' bozzoli, vi s'introducono, e pasconsi indifferentemente delle uova, o de' Ragnetti, che vi truovano. Quando si sono ben nutriti, e cresciuti a persezione sormansi un bozzoletto lungo di seta bianca. e consistence, ove restano sotto le spoglie di ninfe per 15, 0 18 giorni, passati i quali si trassormano in mosche ichneumoni, delle quali darci pur quì la figura, se quelle, che aveva a tal fine conservate non mi sossero state distrutte da altri insetti loro mmici. Per conservar pertanto la scatoletta contenente le uova de' Ragni, collocarsi dee in luogo asciutto, pulito, e ben chiuso, ove qè fiano, nè introdursi possano agevolmente gl'insetti, e ove sacilmente possa di tempo in tempo osservarsi.

Questi nimici, e gli uomini son la vera cagione per cui si poco numerosi sono i Ragni malgrado l'eccessiva loro secondità; cagione che a torto il Sig. di REAUMUR risonde in molta parte nel reciproco distruggersi, che i Ragni sanno sra di loro. lo gli Tom. 1.

ho tenuti per luigo tempo chiusi in scatolette or a due, or a quattro, a dieci, a venti, e sino a quaranta insieme senza vederne una notabile diminuzione. Ove angusto era il loco, e grande il numero, vidi succedere della strage nel gettarvi dentro una mosca, a cui tutti accorrevano, e i più sorti, o scaltri mordeano gli altri perchè rimanesse loro la preda; ma nel resto viveano in pace, assai vicini l'uno all'altro, e passandosi eziandio s'un sopra l'altro senza che ne nascessero risse: quanto minore però era il numero più vi stavano tranquilli; e costantemente in tutte le scatole saceanmi i loro bozzoli, e propagavansi, come se soli sossero, e in libertà.

Ecco come nulla s'oppone al collocare, e mantenere i Ragni in una stanza: venghiamo ora a vedere qual quantità di bozzoli ne ricaveremo; e cominciamo ad esaminare se solo una metà de' Ragni, cioè le sole semmine facciano bozzoli, siccome vuole il Sig. di REAUMUR. Dovremmo in primo suogo ben determinare il distintivo dei sessi; ma siccome ciò non hanno ancor satto i Naturalisti più celebri, io nulla osando decidere, contenterommi

d'apportare alcune mie osservazioni.

Siccome LISTER, LESSER, LIONNET, ed altri propugnatori della diversità de' sessi ne' Ragni voglion collocate le parti
earatteristiche del maschio in certi nodi posti alle estremità delle piccole
braccia inservienti a ravvoltolare la preda cui tengono sra le tanagliuole, cominciai ad esaminare a quest' oggetto tal parte in Ragni
di tutte le specie. Io ho ivi veduta in alcuni una spezie d'ugna,
e in altri nulla, sebbene con acutissime lenti, e con somma pazienza osservassi. Trasportando più in giù il punto visuale, in
alcuni non vidi nulla, e in altri vidi un corpo, che in parte
sporgea suori del cilindro di questa estremità, e in parte eravi
cuttodito dentro come in una guaina. Questo corpo vedesi nella sig. 4. in a nella naturale situazione ingrandito però dal
microscopio.

Non vedendo mai che il Ragno naturalmente lo ritirasse più in dentro, o più in suori lo cacciasse, lo costrinsi a ciò sare strignendo il cilindro colle dita: lo vidi allora quale sta nella sig. 5., comprimendolo con bacchettuccie si allungò di più, come vedesi nella sig. 6.; ma tale stato era violento, poichè cessando la compressione ritornava qual è nella sig. 4. Per ultimo adoperai sinissime mollette per comprimere il cilindro senza guastarlo, e mi venne satto di vederlo assai distinto qual è rappresentato nella sig. 7.:

g è la parte di cilindro che serve di guaina al tutto l'apparato: f è una vite, o chiocciola d'un elaterio prodigioso, che sembrami composta d'una materia dura, e di nervi, ch'io chiamerei erettori: tutto il tratto da f insino ad b è un composto di muscoli, degno dell'osservazione de' curiosi: nella parte i v'è un cornetto duro, e sodo: la parte k sembra tutta carnosa, nella cui estremità l'parvemi di vedere l'orifizio d'un qualche interno condotto, ma non oserei assicurario. Nell'altra classe di questi medesimi Ragni nè un cotale apparato, nè apertura veruna ho potuto vedere in tutto il cilindro: soltanto vi si vede nell'estremità un piccolo corno adunco, come nella sig. 8. Questi ultimi hanno le gambe più piccole, e'l ventre piu grosso, e quasi tondo, laddove i primi l'hanno sottile, e appuntato.

In conseguenza di tali osservazioni sospettai che quell'apparato sosse la parte caratteristica del maschio; e per accertarmene chiusi de' Ragni in scatolette divise con quest'ordine. Nella 1.ª collocai un Ragno sornito del suddetto apparato: nella 2.ª due simili: nella 3.ª due, uno provveduto del detto apparato, e l'altro no nella 4.ª uno senza tale apparato: nella 5.ª due pur senza di esso. Dopo pochi giorni trovai nella 3.ª scatoletta un bozzolo satto senza dubbio dallo sprovveduto d'apparato, che vi stava sempre sopra, mentre l'altro parea di non punto curarsene: nella 4.ª ne

trovai un altro, e nella 5.º due al tempo stesso.

Cavai allora que bozzoli fuori delle scatole, e avendoli tutti con diversi segni distinti ne aspettai l'esto. Tutte le uova surono seconde egualmente, e ne ebbi da tutti i bozzoli de Ragnettini senza che l'essere o no accompagnati i Ragni senza apparato cogli altri punto in ciò insluisse. Dopo 20, o 25 giorni (nel qual tempo non potei mai sorprendere que ch'erano accompagnati in nessun atto analogo all'accoppiamento) secero nuovi bozzoli pur ripieni d'uova, che surono egualmente secondi; e siccome pareami assai maravigliosa questa secondità senza previo accoppiamento ripetei per ben sei volte l'esperienza, e per ben sei volte ebbi de nuovi bozzoli, con uova, e poscia de Ragnetti. Siccome io immagino d'aver osservato il primo questo sorprendente senomeno, così prego gli amatori della Storia Naturale a volerlo vieppiù avverare con replicate sperienze.

I Ragni della stessa specie sorniti d'apparato non diedermi nè bozzoli, nè uova: solo osservai, che mentre i lor compagni lavoravano, essi cangiaron pelle tre, o quattro volte, e ogni H 2 volta allungavanti loro le gambe, sicchè alla fine appena capir.

poteano entro le scatolette.

Esaminando i Ragni delle cantine ne trovai pure fra esti altri forniti. ed altri sprovveduti d'apparato; ma quello, diverso da quello de' Ragni antecedenti, era qual vedesi espresso nella sig. 9.: le braccia di que'che n'erano sforniti veggonsi nella fig. 10., ricoperti di folti, e finissimi peli, con un'ugna convenientemente soda all'estremità. Tentai invano tutti i mezzi per isviluppare maggiormente quest'apparato, e sol riuscii a spaccare la cucurbita a durissima nel suo genere. Avendo a queste mie ricerche sacrificati moltissimi Ragni parvemi in alcuni veder su la punta della cucurbita un forellino, che in altri poi non vedeva, quantunque usassi lenti acutissime. Ove però pur vidi questo soro niente poi trovai internamente, che analogo sosse a quanto io figuravami di vedere; se non che strignendo dilicatamente la cucurbita ne seci uscire per ben due volte una goccia di liquore trasparente, che al primo toccare l'aria esterna si coagulò. Tagliando in mezzo alcune di tai cucurbite le truovai piene di fimil liquore, il quale, assaggiandolo su la lingua, parvemi d'un gusto alquanto acido.

Avendo pur fra i Ragni di cantina riconosciuta la disserenza mell'apparato seci con questi le medesime pruove che avea satti co' primi, separandoli, e accompagnandoli nella stessa maniera. N'ebbi i medesimi risultati; quantunque la stagione sosse tarda, dai quattro sprovveduti d'apparato ebbi 7 bozzoletti, pieni d'uova dalle quali mscirono egualmente a suo tempo i Ragnetti. Non vidi però, che i provveduti d'apparato cangiassero la pelle, siccome aveano satto

gli antecedenti.

Feci una terza pruova con un piccol Ragno recatomi da un amico, che trovato avealo in montagna: era di color verde chiaro, di ventre grosso, di otto gambe come gli altri, se non che le prime e le terze erano delle altre più lunghe. Esaminando col miscroscopio le sue piccole braccia ove suole star l'apparato, nulla vi scorsi d'analogo; sol nell'estremità vedeasi una piccola punta, e nel resto erano le braccia quali rappresentansi nella sig. 11. Chiusi questo Ragno solitario in una scatoletta: in poco più di due mesi n'ebbi quattro bianchissimi bozzoletti di seta assai consistente, simili in qualche modo a quei de'sslugelli. Le uova sur rono sempre seconde, sebbene il Ragno sosse sempre stato solo, nè in casa altro Ragno avessi della sua specie.

Per ultimo feci le medesime osservazioni sui Ragni giardinieri.

Sebbene con moltissima accuratezza e costanza gli esaminasti non potei mai truovare in loro l'apparato che avea veduto negli altri. Tutte le braccia apparvermi sempre quali veggonsi alla sig. 12: molte ne tagliai per cercarlovi dentro, e non altro vidi se non quel corpo che è rappresentato dalla fig. 13, il quale a mio giudizio è un piccol nervo che regge le braccia da una sottil membrana circondato. Diffatti offervando le braccia inaridite d'un Ragno morto il giorno antecedente, mi si sece vedere la figura 14, ove si osserva distintamente il nervo, o spina secca coll'appendice d'un lungo pelo, da me non mai prima offervato. Non trovando apparato in tale specie di Ragni, comechè più di 70 ne esaminassi, volli far la pruova delle scatolette, e da tutti gli 8 Ragni o separati fossero, o appajati, ebbi de' bellissimi bozzoli avendone ognuno fatti or quattro', or cinque di color di rosa secca, pieni d'uova, che sempre suron seconde, eccetto quelle d'un bozzolo solo che, non so per qual motivo, rimasero inseconde. Ho ripetuta questa sperienza nove volte: ho sempre avuti da un Ragno solo molti bozzoli, e le uova ne suron sempre seconde.

Da tutte queste esperienze resta ancora indeciso se fra i Ragni vi siano i due sessi; e se l'apparato che in alcuni si osserva, unito alla proprietà di non sar uova, sia caratteristico del maschio. E' certo che essi per produrre uova seconde non hanno bisogno d'accoppiamento, a meno che non vogliamo che un accoppiamento solo satto a principio serva a secondare per tutto il tempo della lor vita. Forse anche ne' Ragni dovremo riconoscere l'asrodismo. Per accertarmene maggiormente ho separati alcuni Ragnetti appenanti, e vedrò se essi pure daranno uova seconde. Forse i Ragni che hanno un apparato sono neutri, come le api operaje; e l'apparato loro non è che un'arma d'osses, o di disesa. Fin ad ora io non so proporre che conghietture.

Ci resta ora da esaminare l'articolo più importante, cioè la quantità di seta che dai bozzoli de Ragni si può ricavare. S'ingana il Sig. di REAUMUR ove pretende che i Ragni sacciano un bozzolo solo. I Ragni di tutte le specie ne sabbricano più d'uno, ed è cosa ordinaria, che ne diano 5, o 6, massime ove siano d'un sufficiente cibo provveduti. E' vero che non solo i provveduti d'apparato lasciano di sabbricar bozzoli, ma altri ancora, che pur ne sono ssorniti. In satti di 39 Ragni domessici che tengo entro una cassetta a cellette, 11 soli hanno l'apparato, e soli 18

hanno satti de' bozzoli; da questi però ho avuti non solo 18 bozzoli, ma bensì 62. Osservai che que' 10 i quali non secer bozzoli cangiarono sovente pelle: sorse erano troppo giovani; sorse richiedendos per la secondazione almeno un primo accoppiamento, questo mancò loro, essendo da me stati presi quando erano assai

piccoli .

La moltiplicità de' bozzoli basta a rigettare il calcolo del Sig. di REAUMUR, il quale per una libbra di seta richiede 2304 filugelli, e 55296 Ragni. Fonda, siccome notai nella prima Memoria, questa sua asserzione su l'esser la seta de filugelli a quella de' Ragni come 5 a 1: su l'esser le sole semmine de' Ragni le formatrici del bozzolo, e perciò la sola metà di essi; e sul supposto che un Ragno-semmina faccia un bozzolo solo. Ma assai incerto è il primo fondamento a meno che non si determini la specie de' Ragni. Con un sensibilissimo bilancino, la cui freccia mi segnava immatinenti sopra un semicircolo diviso in 190 parti ogni piccola differenza, mi sono convinto che tre buoni bozzoli di Ragni giardinieri, pesano quanto un buon bozzolo di filugello. E' incerto pure, anzi falso siccome appare dalle mie sperienze, che una sola metà de' Ragni faccia bozzolo. E' per ultimo dimostrato per me che un Ragno solo sa più bozzoli. In quest'anno da 116 Ragni da me distesi sotto i portici d'un vecchio palazzo ho raccolti 584 bozzoli tra grandi, e piccoli, dai quali ho ricavato più d'un' oncia di seta. Ora moltiplicando 584 per 16, troveremo che aver si denno 16 oncie, cioè una libbra di seta con 9244 bozzoli. E poichè ho altresì osservato che ogni Ragno giardiniere sa per lo meno cinque bozzoli all'anno, quindi risulta che bastar denno 1868 Ragni per averne una libbra di seta, anche supposto il filo de' Ragni cinque volte più sottile che quello de filugelli (a). Che se accordiamo al Sig. di REAUMUR che

<sup>(</sup>a) Nell'antec. Memoria paragonando il prodotto de' filugelli con quel de' Ragni supposi, su l'asserzione de' Signori REAUMUR, PLUCHE, e LION-NET che il filo d'un bozzolo de' primi sosse lungo da 700, in 900 piedi parigini. Avea misurato io pure di questi fili alcuni anni addietro; ma rivedendo il mio Giornale, trovai tanta diversità tra l'osservazion mia e quella de' mentovati Naturalisti, che temei d'essermi ingannato. Avea misurati i fili di quattro bozzoli: il primo era di 2127 piedi, il secondo di 1564, il terza di 2004, il quarto fatto in una scatoletta, ove per conseguenza maggior seta esser vi dovea, di 3102. In vista di tanta differenza volli ripetere l'anno

fra i Ragni la metà maschile non saccia bozzolo, ne abbisogneranno 3736; numero ben lontano dai 55,296, ch'egli suppone necessari

per una libbra di feta.

Per mettere questa verità in un maggior lume ricordiamo que l'ipotesi stabilità nella prima Memoria (quantunque savorevole assai più ai silugelli, che ai Ragni) cioè che da un solo Baco da seta, moltiplicandosi, aver si possano in 4 anni 200,000,000 di bozzoli, de' quali richieggansi 2304 per ogni libbra di seta: il prodotto sarà di 86,805 \frac{1280}{2304} libbre. Nello stesso un Ragno-madre ci darà 5,082,163,334 Ragni; e supponendo che sieno necessari 55,296 per ogni libbra di seta, il prodotto sarà di 91,908 \frac{24466}{55296} libbre. Ora però sapendo noi per le recenti osservazioni che i Ragni non uno ma a un dipresso cinque o sei bozzoli sanno annualmente, ne risulta che il prodotto di 7,082,163,334 esser dovrebbe di 2,720,644 \frac{342}{1868} libbre di seta. Quando ciò sia è sacile il vedere che trascurarsi più non debba la coltivazione de' Ragni, da chi voglia far un uso vantaggioso della proprizi industria.

Resta ora, che indichiamo il modo e'l tempo di ricavare da' Ragni seta bella, e in molta copia. Bisogna aver la cura di raccogliere i bozzoli tosto che son fatti. I Ragni-giardinieri sanno il bozzolo loro ripieno d'uova in una notte (a). Se tal bozzolo si lasci al suo luogo sinchè n'escan suori i Ragnetti troverassi pieno di lordure, e internamente malconcio e guasto. Dennosi pertanto i bozzoli tosto che si vedono perfezionati, prender con

scorso l'osservazione, e presi due bozzoli fatti in luogo libero, e due fatti in luogo ristretto. Ne misurai i sili in presenza di persone quasissicate, che ebbero la pazienza d'assistervi per due ore e più; tempo a tal misura necessario per ognun de' sili. De' primi due uno era di 2183 piedi parigini, l'altro di 2465; degli altri due uno era di 2702, e l'altro di 3126, avendo misurato sino a che il silo reggeva al peso della crisalide, e al reste del bozzolo inzupparo. I due ultimi pesavano grani 16, laddove i primi ne pesavano solo 11. L'Ant.

<sup>(</sup>a) Ho costantemente osservato in tutte le specie di Ragni, che di giorno per lo più stannosi inoperosi, e cheti, laddove alla notte girano, formano le loro tele, i bozzoli ec. Di rado si troverà che un Ragno aggiunga suova seta al bozzolo già fatto; e molto meno ciò si vedrà fare di giorno. L'Aut.

molta dilicatezza e cura, affin di non istiacciare le uova, nel qual caso e perderebbesi la generazione ventura, e la seta stessa ne sossirirebbe. Poscia con sine cisoje loro si sa un taglio da cui trar si possa la massa dell'uova, e queste ripongonsi su sina, e pura bambagia satto a sorma di bozzolo, o di borsa: tal ammasso d'uova si colloca in una scatoletta colle cautele indicate a principio. Ivi i Ragnetti svilupperannosi, e serberannosi come nel bozzolo proprio, e sorse meglio, poichè vi restano per più lungo tempo aggruppati, ed acquistano sorza avanti d'andare in giro a distendere le loro tele, nè si espongono si presto al freddo, a cui sembran essere affai sensibili. In tal modo si avrà la seta pulita, e in molta quantità. Così ho satt' io l'anno scorso, e tengo nei finti bozzoli di bambagia, ove sinora nulla sembran sossirie, da 20 in 25,000 Ragnetti per l'anno presente, avendo satta a ciò adattare una piccola stanza.

Ho pur collocato una quantità di Ragni sotto i portici pubblici di questa Città di Faenza, ove lusingavami d'esser più utile col dare in certa maniera una pubblica istruzione circa la coltivazione di questi sì vantaggiosi insetti, e sperava altronde che non nuocendo essi ad alcuno non dovessero sossiriri molestia dagli uomini; ma questi esseri ragionevoli non ragionan sempre quanto encessario; e tutto ciò che è nuovo, ove accolto non sia con entusiasmo, il che sovente riesce all'impostura, vien sempre disprezzato, e contraddetto. Possano almeno le posteriori sperienze ben

ziuscirmi, e somministrare un esempio vantaggioso!



# OSSERVAZIONI

DEL SIGNOR

### DON ALESSANDRO VOLTA

Sul Fosforo d'Orina.

O fatto in questi giorni alcune sperienze col sossoro d'orina esposto a diverse specie di aria; e ne ho avuto varj effetti curioli, e molti ancora inaspettati: ecco quai sono. Strofinato ben bene il sossoro sopra una listerella di carta, la caccio prontamente in un caraffino ripieno d'aria infiammabile e comune insieme, che poi chiudo con un turacciolo. Se la temperatura non è estremamente fredda, tosto sorge dal pezzo di carta intruso una emanazione copiosa di vapori nebulosi, offia fumi bianchi, che ingombrano la capacità del caraffino: la carta compare luminosa (facendo l'osservazione in luogo men chiaro), e vi risplendono segnatamente alcuni tratti o solchi più carichi di sossoro. Tal luce non meno che lo siumar de vapori cresce e s'avanza a segno che dopo pochi minuti la carta s'accende: realmente, e con ciò mette fuoco all'aria infiammabile, e le fa fare la sua esplosione. Ecco dunque una nuova foggia di pistola ad aria inf. assai piacevole per ciò che l'esplosione nasce in certo modo spontanea. L'esperienza mi riesce e più bella e più sicura se tengo impugnata la boccetta in mano anzichè posarla: i sumi, la luce, l'infiammazione succedono più presto: se poi la pongo innanzi al fuoco, o se la tuffo nell'acqua calda ( basta che lo sia di 30 gra del Term. di REAUMUR, e anche meno), tutto fassi quasi in un istante. Per ottenere l'effetto colla maggiore facilità possibile a tre cose convien sare attenzione. 1. Il pezzo di carta non vuol essere nè troppo picciolo, nè poco carico di fosforo; anzi è d'uopo che lo sia abbondantemente. 2. La carta bianea da scrivere è men buona assai della scritta, o di quella di un vecchio libro, o della groffolana fenza colla ec. Tom. I.

3. Siccome venendo a umettarsi di molto la carta dissicilmente poi prenderebbe suoco, così potria sar disetto il metter acqua nel carassino per introdurvi quindi l'aria ins.: è perciò assai più spediente l'introdurvi questa alla mia maniera col mezzo dei grani

di miglio o simili.

Ben si vede, che il calore dell'ambiente ajuta moltiffimo l'accensione del fosforo. Questo va a tal segno, che se voi tenete un po' lungamente tra le mani il pezzo di carta impregnato di fosforo, se voi soffregate colle dita, o attorcigliate la cartuccia medesima, se vi alitate sopra a bocca aperta, vi si accenderà in mano. All'incontro se lasciate fuori di mano la cartolina medefima spiegata, e in una temperatura che non sa molto calda, non farà più che gettar fumi, e luce debole. Ma come va poi che cacciata la carta nella boccetta, trovandofi pur nella stessa temperatura, non venendo riscaldata nè dalla mano nè da altro, giunga di per se ad infiammarsi? Quale ne può esser la ragione? Non altra, io credo, fuor che l'addensamento dei vapori nebulosi entro la boccetta, i quali ajutino l'accensione della carta rinchiufavi, sia riscaldandola, sia promovendo in qualche altra maniera gli stessi yapori, le essumazioni slogistiche, e luminose. Infatti anche all'aria aperta, quella carta, che dispiegata rilucerebbe soltanto, rotolata, o attorcigliata, cosicchè possa ritenere in qualche maniera accumulati i vapori fumoli che ne forgono, ed impedire che tosto vengano portati via, senz'altro sjuto che questo, vi prenderà fuoco. Non per altra ragione il fosforo stampato su d'una carta s'accende di leggieri senza, o con poco calore estraneo; laddove un pezzetto intiero del fosforo medefimo ricerca per concepir fiamma un calore assai sensibile. Dal picciol volume di questo non sorte a un cempo tanta quantità di fumi, quanta ne sgorga dall'ampia superficie di un pezzo di carta: e di qui s'intende anche ciò che ho sopra fatto avvertire, che cotesto pezzo di carta per accendente facilmente non vuol effere molto picciolo.

Quando il fossoro steso sulla carra prende saoro entro alla boccetta, la carta non resta moltissimo danneggiata: il sossoro mette una siammella, che scorre lambendo dietro alcune strisce, ove cioè la carta si trova più carica del sossoro medesimo; ma nè tutti i tratti pria segnati da questo ricevon la siamma, nè la carta in quei tratti medesimi percossi dalla siammella del sossoro viene abbrugiata più che tanto, ma sol superficialmente o poco addentro. All'incontro quando s'accende il sossoro all'aria aperta,

i tratti più segnati della carta abbrugiano prosondamente, e se è grande, e copiosamente sporca di sossoro, essa medesima s'insiamma. Questo insiammassi di tutta la carta succede eziandio entro alla boccetta, quando in luogo d'aria comune vi si trovi aria

deflogissicata.

Che la vora accentione del fosforo nell'aria defl. riesca più vivaed impetuosa, è cosa affatto consentanea alla teorsa. Ma io mi sarei aspettato dippiù, cioè che a i sumi sgorgassero molto più copioli, e la luce spiccasse assai più brillante al primo primo immerger la carta in sissatta aria; poichè io considero queste apparenze como una accentione incominciata: e di vero chi non voleffe convenire esser queste essumazioni, e splendori i primi gradi di una vera combustione, potrebbe mai negare, che siano almeno un incamminamento alla medefima? Ma che? Contro l'aspettazione non ho potuto vedere che nè la luce nè i fumi compajano più copiosi in sul principio, almen di molto; solo mi è sembrato che un po' più tosto si avanzino all'accensione forte: toccato questo punto allora sì l'influsso dell'aria defl. è tanto grande quanto dalla sua bontà si può attendere. Quale dunque può esser la ragione per cui dapprincipio o nulla, o ben poco si sa sentire cotal influsso dell'aria defl. altronde sempre propizio non che a tutto quello che sente di accensione, ma ad ogni qualunque processo slogistico? Se sa maraviglia che il primo risplendere e ssumare del sossoro venga di nulla o poco attivato dall'aria defl., maggiore è ancora lo stupore di vederlo sgorgan sumi, e rilucere presso a poco egualmente nelle arie flogisticate. Non ho provato ancora se lo stesso fucceda in aria affatto faturata colla calcinazione, o col folfo e limatura di ferro. Ma bene nell'aria infiammabile pura ho veduto con sorpresa che scarica così abbondantemente i suoi vapori nebulosi, e risplende niente men vivo, che nell'aria comune; anzi coll'istessa facilità vi prende siamma, e scorre lambendo e abaustolendo la carta: l'aria inf. però, in cui è immerso, trovandoss sola, non sa esplosione, nè s'accende in maniera alcuna.

Adesso non più ci aspetteremmo, che vi sossero altra specie d'aria, in cui il sossoro risiutasse d'accenders: eppure ve n'ha: posto nell'aria nitrosa ei ci nega interamente e sumi, e luce. Lo stesso fa pur anche nell'aria comune saturata coll'aria nitr. E' egli il slogisse di quest'aria, che tien indietro le emanazioni del sossoro? Ma perchè poi le riceve l'aria ins.? E' egli l'acido nitroso? Io lo credo piuttosto; e in questa opinione mi conferma la prova

Digitized by Google

fatta di saturare d'aria nitrosa s'aria comune impregnata prima dalle emanazioni del fosforo; mentre dopo l'arrossamento vedeva caderne in copia vapori nebulofi, che dovetti stimare esser quegli appunto del fosforo, attaccatifi già all'aria comune e in essa disciolti, quindi precipitati dai vapori del nitro, il quale deve avere maggior affinità che quelli coll'aria comune medelima. Allora anche intenderei, come possa risplendere, e abbrugiare il fosforo nell'aria flogisticata, e nell'infiammabile: i vapori nebulosi che sortono sono un acido, sopra cui si può in qualche maniera scaricare il flogisto, e farsi una vera infiammazione, come sopra i vapori dello spirito sumante di nitro può scaricarsi il sogisto, e farsi luogo all'accensione dell'aria infiammabile in un sol colpo, giusta il trovato da PRIESLEY (Vol. 111.). Insomma come ei dice, che i vapori dello spirito di nitro, pon sar le veci risoetto all'infiammazione dell'aria comune, così io dirò che possano pure farne le veci, in qualche maniera almeno, i vapori dell'acido fosforico.

#### M E T O D O

### PER DIFENDERE GLI ERBAGGI DAGLI INSETTI.

Farmer's Magazine. Num. x111. Apr. 1777.

Ettans in un vaso di terra inverniciato tre libbre di semenza di cavoli o rape, o insalata ec. vi si mescoli cotidianamente per tre giorni consecutivi un' oncia di sior di solso, e chiudendo ben il vaso s'agiti tutto insieme, cosicchè i semi siano ben impolverati di solso. Si semini poscia secondo il solito, e qualunque siasi la stagione piovosa, o secca, gl'insetti ne staranno lontani, sinchè sia formata la terza, o quarta soglia: allora esse saranno tutte amarognole, e per conseguenza saranno lasciate illese, principalmente da quelle piccole mosche nere, che nella state copron talora il terreno, e sanno un danno immenso ai nascenti erbaggi.

# CASO DISPERATO D'UN' IDROFOBIA, E METODO DELLA CURA

Farmer's Magazine ec. Num. xvIII. Sept. 1777.

N Signore su morsicato da un cane arrabbiato immediatamente sotto il ginocchio; e siccome dalla bocca del cane usciva molta spuma, e saliva, una porzione gliene cadde su le caviglie della gamba. Egli pensò ai rimedi prima che apparissero i sintomi, tento l'esficacia dell'acqua-salsa prese il pulvis ansylissus cum moscho, ed altri

medicamenti, che non ebbero alcun effetto, poichè ai 16 del seguente Marzo essendo io stato chiamato, lo trovai legato in letto
con grosse suni, colle sauci assatto chiuse; ed essendoglisi mofirato un catino, e dell'acqua, ebbe tali convulsioni, che in uno

sforzo tutte ruppe le funi.

Io non saprei descrivere l'orror di quella scena. Coll'ajuto di sei robusti uomini su nuovamente legato, e videsi una scena più lagrimevole ancora mentre la natura facea gli ultimi ssorzi contro il suo nimico, il veleno. Io non potea altro fare che tentare un esperimento, il quale ove non ben riuscisse, esser dovea satale; ma prima di metterlo in pratica maturamente pesai il pericolo a cui esponeasi nel mio cimento l'infermo, e lo stato inselice in cui egli già era. Trovai che tutto tentar doveasi, e che era non solo ragionevole cosa, ma eziandio un'opera di pietà il procurare in egni maniera di giovargli: altronde la mia cura era men crudele, che il sussociate un misero sra due materassi, come in tai malattie si suol sare, quando cessa ogni speranza. Sento però che tali sperienze son piuttosto permesse che ingiunte ai Medici, sebbene altronde sappia, che se ne tentano sovente delle simili in casi men pericolosi di questo.

Siccome egli avea interamente chiusa la gola si riputava impossibile di amministrargli alcun rimedio interno, pur ciò sarebbesi fatto trovando un metodo di procurargli una nausea in guisa da muovergli il vomito, il quale avrebbe potuto aprirgli i canali della gola in maniera da cacciargli giù qualche medicina: ove però a ciò non si riuscisse, le materie viscide vi si sarebbono fer-

mate, ed avrebbonlo soffocato.

Ordinai pertanto che se gli ungesse, e fregasse con sorte unguento mercuriale il collo, il gargarozzo, il petto, e l'addome: dopo che
se ne su adoperata in tali fregagioni un'oncia e sei dramme, gli
sopraggiunse una violenta agitazione, e cominciò il vomito; ma
egli era sì debole, che mancavagli sorza da cacciar suori la materia glutinosa, che stavagli in gola, ed era omai spirante, quando
pur gli riuscì, non senza grandissima difficoltà di espellerla, ed
all'istante riebbess.

Allor gli diedi del cinnabro nativo, e fattizio 12 grani di ciascheduno, opio 4 gr., cansora 8 gr., mosco 12 gr. in un bicchiere di vin generoso, e acqua-vite. Non avea ingojati ancora tre quarti di questa bevanda, che gli si chiusero nuovamente le fauci, e'l resto gli cadde suor della bocca. Quello però che avea preso gli calmò l'inquietudine, e cagionò un abbondante sudore: l'Idrofodo dormi otto ore, e si destò assai rinfrescato: il suo polso era più forte, e spiritoso; ma le sue fauci erano chiuse ancora. Ripetei l'antecedente cura, e con buon successo, poiche dopo d'aver impiegato fregando, un'oncia e due dramme d'unguento cominciò a spettorare con molto maggior facilità che dianzi, e gettò fuori più di una pinta di materia velenosa, che stavagli intorno ai precordi: io replicai il summentovato medicamento, che egli ingiottì, e n'ebbe il desiderato effetto; poichè in men d'un'ora fu preso da un sonno prosondo e tranquillo, sudò copiosamente, e in tale stato durò per sedici ore. Quando svegliossi erano. di molto diminuiti i fintomi: eranglifi riaperte le fauci; ma erano affai aride, ed arse, e sortemente gli doleano. Ordinai che gli, fi fregasse la gola con buon olio d'oliva, ben cansorato, e se gli mettesse sopra un impiastro mucilaginoso: per ispegnere la sua sete, e prevenire una diaforesi, gl'ingiunsi di bere quanto più potesse d'acqua d'orzo, con nitro, e gocce di corno di cervo. La notte vegnente dormi bene, su minore il dolor di gola, e minor la sete. Essendo svaniti tutti i sintomi della rabbia, si continne il medicamento, ma in minor dose per dodici giorni, nel qual tempo l'ammalato racquistò la sua persetta salute.

Nota. Ordinai che gli si strosinasse la gamba con una dramma d'unguento mercuriale. Al quarto giorno comparvero molte pufiole, ov'era caduta la saliva del cane, piene d'una materia gialliccia i in capo a due giorni divennero nere, e sormarono delle eroste, che seccaronsi, e caddero dopo tre giorni. La pelle di sotto racquistò il suo color naturale, e svanì così ogni indizio. A. B.

## OSSERVAZIONI

DEL SIGNOR

### D. IGNAZIO MONTI

DOT. DI MED., E SOCIO DI VARIE ACCAD.

Sull Utilità della Terra contro all Erpete, e al Morso della Vipera.

El 1764 una Signora di fresca età, e di elegante

avvenenza dopo d'aver mangiato in Dicembre per lungo tempo affai mostarda, in cui entrava una buona porzione di fenape, su affalita da un'erpete, che le comparve pelle pelle su la fronte ora con pussole, ed ora senza. Ella usò per distruggerla moltissimi medicamenti sì rinfrescanti che escarotici, ma senza frutto. Finalmente l'unguento di minio la disseccò; ma nell'autunno dell'anno seguente ricomparve di nuovo. Ricominciò essa allora ad usar l'unguento rosato, e non provandone giovamento, v'aggiunse il magistero di Saturno, e alcuni grani di canfora. Questo appena applicato le eccitò un pizzicore grandissimo, e parve che giovasse alcun poco; ma alla fine l'erpete rimase nel suo stato di prima, e dopo un mese, continuando sempre il medesimo medicamento, cominciò a comparire una minuta forfora. Riuscendo il prutito infosfribile, se le dovettero applicare delle pezzuole di pannolino inzuppate in due once d'acqua stillata di piantaggine con istemperatavi dentro mezz'oncia di sal di piombo. Credevasi d'aver trovato nel sal di piombo il più efficace rimedio, venendo questo sì decantato per le malattie della pelle dal LEMERY il Vecchio. e più particolarmente nelle volatiche dal DOLEO, e da M. LIEUTAUD: pure con l'uso di questi, e d'altri medicamenti ella non profittò per un buon altro mese se non pochissimo; perciocche le fi manteneva il consueto prurito, e poco dopo la rispuntavano le pussolette. L'unico medicamento alla per sine che l'ha guarita su un empiastrino di polvere scopata dal mattonato, stacciata sinamente, e impastata con aceto bianco. Questo le tolse immediatamente il calore, il prurito, e le pustole, nè mai più dopo son ricomparse, non avendo ella però lasciato di applicarlo ogni sera, e di tenerso sulla fronte tutta la notte: il che esegui a maggior cautela non solo per molti mesi, ma per qualche anno.

I bagni di terra furono già configliati da SOLANO DE LU-CQUE, e sperimentati da M. FOUQUET utilissimi nella tischezza, nello scorbuto, nella rachitide, nelle sebbri croniche putride, e nelle ulceri corrodenti e putride delle gambe. Io gli ho pure sperimentati due o tre volte assai vantaggiosi contro alla morsicatura della Vipera. Basterà qui riferirne un fatto solo. Trovandosi in campagna il Sig. L, C. B. di V., un suo Stassiere su da una Vipera morsicato improvvisamente in un braccio. Quegli prontamente gli legò il braccio, e quindi a me lo condusse. Io lo trovai col braccio già molto gonsio: gli seci scarissicare prosondamente il luogo della serita, e applicare in seguito una coppetta per estrargliene il sangue; dopo v'imposi della teriaca, e sinalmente scavata in un vaso pieno di terra una sossa, vi seci tener dentro il braccio per tutta la notte. All'indomane il braccio si trovò disensiato, e lavatolo con del vin caldo, l'infermo si rimise a casa sicuro.

### OSSERVAZIONE OTTICA.

SE nuovi argomenti fossero necessari per dimostrare, che la senfazione della luce non viene dall'azione immediata delle particelle luminose, ma dal movimento meccanico per esse eccitato
nei nervi ottici, uno invincibile ce ne fornirebbe la presente
osservazione. Nel maggior bujo della notte, o alla mattina innanzi
giorno, quando sospettar non si possa di alcuna particella luminosa, la
quale agisca tuttavia sopra di noi, comprimendo gli occhi un po'sortemente, e movendoli colle dita in vari sensi, avrassi una sensazione
di luce talor sì viva, che parrà di fissar gli occhi immediatamente
nel Sole; pruova che questa sensazione può nascere senza la luce
medesima, ogniqualvolta si ecciti meccanicamente nei nervi quel
moto che destar vi sogliono le particelle luminose. Con questo
mezzo potrebbe sorse darsi un'idea della luce anche ai Ciechi nati.

# OPUSCOLI SCELTI

### SULLE SCIENZE

E

#### SULLE ARTI

PARTE II.

### DE' MONTI COLONNARI

#### E D'ALTRI FENOMENI VULCANICI DELLO STATO VENETO

#### MEMORIA

Di S. E. il Sig. Cav. GIOVANNI STRANGE Ministro Residente per S. M. Britannica presso la Serenissima Repubblica di Venezia, Membro della Società Reale di Londra, dell'Istituto di Bologna, es. es. al Chiariss. Sig. Cav. GIOVANNI PRINGLE Presidente della Società Reale di Londra, es. es.

Naturalem caussam quærimus & assiduam, non raram, & fortuitam.

SENEC. Nat. Quast. 1. 2. c. 55.

### 9. 1. Introduzione.

SIGNORE,

Vendo io con piacere offervato diversi singolari senomeni vulcanici, e specialmente vari ammassi di colonne naturali nello Stato Veneto, pensai che la relazione de' medesimi potesse riuscire grata a Voi, o Signore, e agli altri dotti Membri della Reale Società. Quindi è ch'io prendo la libertà di trasmet-

tervi la presente, ed insieme con essa gli esatti disegni di alcuni-Tomo I. de' più intereffanti, pregandovi a comunicarli a codessi dotti Signori se credete che meritino la loro attenzione. Spiegherò brevemente in primo luogo due disegni colonnari; indi aggiungerò quelle ristessioni che mi si sono assacciate nel considerare diligentemente i curiosi originali da essi rappresentati, avvalorandole opportunamente con altre Tavole Iconografiche d'oggetti analoghi.

Non essendo mio scopo attualmente il dare un Trattato generale, e completo de' Vulcani spenti, o anche soltanto de' monti colonnari ch'io ho visitato, ne verrà, che le descrizioni di sisfatti fenomeni orittologici o le deduzioni sopra di esti mi potranno condurre a digressioni, e ad agglomerazioni di moltiplici fatti fisici, od opinioni di Filosofi, che peravventura ad alcuno sembreranno di foverchio prolisse, e non colla più scrupolosa esattezza connesse. Credo quindi necessario il farmi sin dal principio di questo scritto una sorta d'Apologia che giustifichi l'indole un po farraginosa di esso, protestando ch'è mio principale oggetto per ora il chiamare i Dotti a rivolgere l'attenzione a questa provincia della Scienza Naturale, e che con tal intenzione comunico loro una parte de' mież pensieri su di codeste produzioni, e de' materiali da me raccolti nel proposito, i quali un giorno, o'l'altro, se avrò i necessari ritagli d'ozio filosofico, uniti ad altre mie moltiplici osservazioni congeneri, acquisteranno forma migliore.

#### §. 2. Sposizione delle due prime Tavole.

La Tavola I. offre la veduta Topografica di una (1) parte del lato che guarda il S. E. del colle chiamato Monte-Rosso, distante da Padova intorno a sette miglia verso il Sud, e un miglio all'Ouest da Abano, villaggio molto conosciuto pe' celebri Bagni caldi, che ne portano il nome, e che gli stanno a mezzo miglio di distanza al Sud. Questa veduta espone una serie naturalmente disposta di colonne prismatiche, di varia sorma e grandezza, situate in direzione quasi perpendicolare all'orizzonte, e parallele l'una all'altra, molto simili a quella parte della samosa Strada de' Giganti d'Irlanda, ch'è conosciuta sotto il nome d'Organi, come può vedersi nella Tavola del prospetto occidentale di essa, incisa dal VIVARES, e tratta da un eccellente disegno di Madama DRURY, al num. 2.



<sup>(1)</sup> Il Sig. FERBER ha poco esattamente scritto che il Monte-Rosso è tueto colonnare. Lessres Mineral. sur l'Isalie p. 82. ed. Strasb.













Digitized by Google

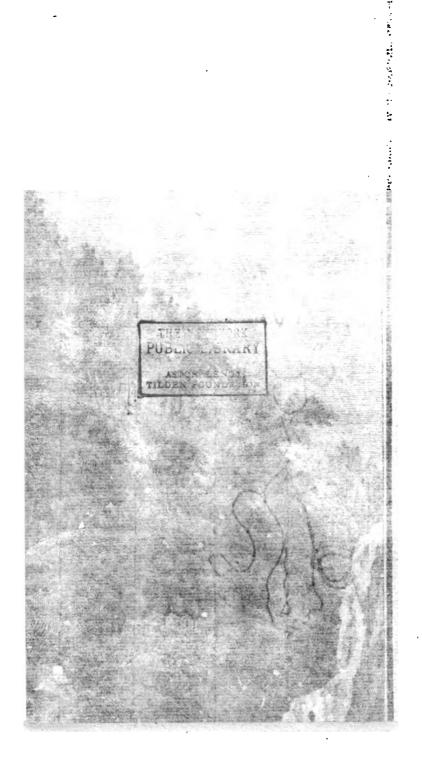

La Tavola II. è una rappresentazione simile di altro aggregato colonnare volgarmente detto il Monte del Diavolo, presso S. Giovanni Ilarione, nel distretto Veronese, venti miglia all'incirca lontano da Vicenza, verso il N.O., e precisamente al fianco destro della strada, che da S. Giovanni conduce a Vestena, Bolca, ec. Le colonne prismatiche sembrano disposte obbliquamente lungo il lato del colle, come lo è il gruppo rappresentato sotto la scogliera fegnata num. 9. nel prospetto occidentale della Strada de' Giganti dell'istessa Madama DRURY. Questa mia Tavola però rappresenta soltanto una parte della massa basaltina di S. Giovanni. che continua estendendosi considerabilmente lungo il vallone a un di presso nelle medesima guisa: ma quel sito è tanto ristretto ed ingombrato dal bosco, che il Sig. ANTONIO DE BITTIO, celebre Pittore di Belluno, che me ne fece il disegno, ebbe a salire un albero dirimpetto all'ammasso colonnare per indi acquistarne una giusta idea.

# §. 3. Descrizione dell'ammasso colonnare basalsino di S. Giovanni.

I due aggregati, benchè entrambi sieno colonnari, differiscono però fra loro notabilmente per molti titoli, ma principalmente pelle forme esteriori, e pella tessitura e qualità delle parti. Le colonne di S. Giovanni pell' ordinario s'accostano alla forma circolare, per quanto è permesso da'loro angoli; carattere ch'è altresì osservabile nelle colonne della Strada de'Giganti, e nella maggior parte degli altri gruppi basaltini. Per lo contrario, quelle del Monte-Rosso affettano piuttofto una figura bislunga ed ovale, come fi può precisamente offervare nella rappresentazione d'una di esse (Tav. IV. Fig. 1.). Le colonne di S. Giovanni hanno all'incirca il diametro medio di otto in dieci oncie; alcune arrivano fino alle quattordici, ma per l'ordinario non molto variano di mole le une dall'altre. Questa varietà medesima si osserva, per vero dire, sovente in somiglianti ammassi, e particolarmente in quello di Monte-Rosso, fra le colonne del quale ve n'è taluna, che ha quasi un piede di diametro, e tal altra che appena eccede i tre pollici; ma la comune loro larghezza. è d'intorno a sei, od otto pollici. Esse disseriscono altresì molto confiderabilmente nella grandezza da quelle della Strada de' Giganti, alcune delle quali, com'è ben noto, hanno due piedi di largo, d'ond'è probabilmente che il nostro MOLINEUX descrivendole de loro il nome di Lapis Basaltes maximus Hibernicus. Io ne ho.

però veduto presso Achon nella provincia di Auvergne in Francia. ch'eccedono tre piedi di larghezza; e per quanto mi viene riferito ve ne sono vicino a Freyberg nella Germania, che hanno sino a cinque piedi di diametro, e diceli, che le colonne basaltine presso Langaness nell'Isola d'Islanda, giungano al diametro di nove piedi ( t ). Se STRABONE nel xv11. Lib. della Geografia descrivendo certe pietre figurate d'Egitto che hanno sino a dodici piedi di diametro, intese di parlare, come credono l'AGRICOLA, e il Sig. GUETTARD, di colonne basaltine, quelle saranno le più grosse che sieno state descritte. E' anche verisimile che sossero articolate come quelle d'Irlanda, poichè l'antico Autore soggiunge, che quelle pietre sembravano poste ad arte le une sopra le altre. Io non posso dire cosa alcuna di certo intorno alla lunghezza delle colonne di S. Giovanni; imperocchè non se ne vedono al di suori che i vertici, essendo il restante sepolto prosondamente nel colle, e le testate medesime in alcuni luoghi affatto coperte.

Le colonne del Monte-Rosso, per quanto se ne vede esteriormente, non hanno più di otto in dieci piedi d'altezza, ch'è pur picciola mole, se si paragonino a quelle della Strada de' Giganti, alcune delle quali hanno un'elevazione di quasi quaranta piedi, a cui non arrivano comunemente le colonne naturali, se quelle di Stassa si vogliano eccettuarne (2). Queste colonne mostrano però tutte le varietà delle sorme prismatiche, che si ponno osservare in quelle dell' Irlanda, e di altri simili aggregati: ma ciascuna di esse pell' ordinario è di cinque, sei, o sette lati; la sorma esagona sembra per lo più prevalere, com'è, sennon m'inganno, la più comune anche nella Strada de' Giganti, e in molti

altri luoghi analoghi.

Ripensando all' indole delle cristallizzazioni colonnari, ed all' affinità loro per qualche risguardo colle granatisormi, non vorrei di leggieri determinarmi a limitarne il numero degli angoli; e non m'accorderei quindi coll'opinione del vecchio GESNERO, il quale descrivendo il Basalte dice, che ha per lo meno quattro angoli, e al più poi sette (3). Sappiamo di certo che fra le colonne

<sup>(1)</sup> RASPE Account of the German Volcanes. Lond. 1776.
(2) Le nuovamente scoperte colonne di Vestena hanno piucche il doppio

<sup>(3)</sup> Angulis constant minimum quatuor, plurimum septem. GESNERUS de fig. lapid. p. 20.

d'Irlanda ve ne sono da tre infino a nove angoli (1): ed io stesso conservo nella mia picciola collezione un pezzo di colonna basaltina triangolare di Pietrabuona nel Territorio Vicentino (2). Ho di poi inteso che se ne trovino di consimili in altre parti de' monti circonvicini; e ciò, ch'è ben più curioso e singolare, ultimamente dal Nobile Uomo Sig. GIACOMO MOROSINI, Patrizio Veneto, grande amatore della Storia Naturale, furono scoperte nelle vicinanze di Bassano colonne ottagone, esagone, pentagone, e triangolari composte di scoria marziale vetrina di color azzurro. Ancorchè una tal figura possa parere strana in sì fatti corpi, la non è però affatto infrequente, anche in altri generi del Regno lapideo. Per non dilungarmi nel riferire molti esempi, mi contenterò d'indicarne uno tratto dal celebre OLAO BORRICHIO (3), che ci descrive certe pietre quarzose di Anholt, Isola di Jutlanda, le quali hanno sei dita traverse di lunghezza, uno di larghezza, e tutte sono trigone, come se sossero state espressamente lavorate così da un qualche Artefice.

Nè minor differenza vi è nella tessitura, e qualità delle colonne Venete che nelle sorme di esse; quelle di S. Giovanni presentano una superfizie unita, e rotte che sieno, mostrano al da
dentro un color grigio-sosco, serrigno, che accompagna un' assai
solida, e unisorme tessitura, ne' quali caratteri corrispondono alle
colonne della Strada de' Giganti, ed a quelle della maggior parte
degli altri ammassi basaltini. Convengono quindi col Basaltes antiquorum, O PLINII. Hist. Nat. Lib. xxxvi. cap. 7., e col Basaltes
figura columnari lateribus inordinatis crystallisatus. WALL. Min. p.319.

# §. 4. Descrizione dell'ammasso colonnare granitose di Monte-Rosso.

Ma le colonne del Monte-Rosso sono molto disserenti per tutti questi rapporti; imperocchè non solamente esse hanno un' assai aspra, e talvolta nodosa superficie, ma rotte che siano manisestano un color variegato, ed una disuguale tessitura di parti. Io ne ho rotto parecchie, e le ho costantemente trovate di questo eterogeneo carattere, d'onde ho concluso, che le altre tutte probabilmente sieno della medesima qualità; nè mi rimane dubbio che nel

(3) ACTA HAFNIENS. Vol. IV. p. 177.

<sup>(1)</sup> MENDEZ DA COSTA. Nat. Hist. of fossils, pag. 255.
(2) Ne tengo pure un altro di colonna basaltina triangolare di Cornedo, e di fresco ne ho avuto uno delle colonne vetrine del Monte Groso pur triangolare.

totale di quella massa si trovi una sola colonna di colore, e tessitura uniforme, come ve n'ha in quelle della maggior parte degli altri ammassi. Esse sono per lo più variegate, nè sempre nel grado medesimo, e rassomigliano identicamente alla ignobile varietà di granito, di cui lo stesso Monte - Rosso è formato, e che serve loro di base. Questo granito all'esterno non è così compatto, come i graniti Alpini, e Orientali; che anzi qualche volta è friabile come il Saxum granites, particulis parum adhærentibus. ANON. Min. 270. 1. ovvero il Saxum micaceum, quarzosum, spatosumque, subfriabile. LINN. Syst. Nat. T. 3. p. 76. ed. Holm. 1768., col quale sembra avere molta analogía. LINNEO osserva giustamente che questa spezie di granito è copiosa in Francia; ed io n'ho ultimamente veduto gran tratti nelle provincie dell' Auvergne, Velay, e Lionese. Credo sia del pari abbondante nel Vivarese, nel Gevaudan, e nelle Cevenne, condotto a questo dalla rimarchevole affinità della Corografia filica di que paeli montuofi; rilevasi poi anche dalle Memorie del valente Sig. Abate DE SAU-VAGES, inserite fra quelle dell'Accademia di Parigi, che il granito in masso ritrovasi nelle Cevenne (1). Nello stesso modo esso è comune in Italia, conciossiachè oltre il Monte-Rosso n'è principalmente composto l'impasto generale degli altri colli Euganei, che occupano un tratto non indifferente della pianura di Lombardia. La medesima spezie di pietra è anche comune nella Toscana, e nello Stato Ecclesiastico, la Montagna di Viterbo su la via di Roma essendone quasi intieramente composta, e abbondandone i contorni di Radicofani, di Acquapendente, ed altri luoghi circonvicini. I Veneziani lo chiamano Granisello, ed è molto simile nell'apparenza a quel Lapis variolatus, ch'è descritto dall'AL-DROVANDI nel Museo Metallico, e corrisponde al Peperino de' Toscani, a cui'l WALLERIO, appoggiandosi all'autorità dell'accreditato Chimico Francese M. D'ARCET, nega mal a proposito l'origine vulcanica, come la nega anche ai Basalti da essolui chiamati pietre nere d'Auvergne (2). Quantunque i pezzi staccati di questo granito siano molto friabili, spezialmente presso alla superfizie, pure generalmente prendendolo esso è sodo, e compatto; un Italiano che volesse sar loro onore li paragonerebbe sorse a

(2) WALLER. Mineralog. pag. 356. 7. ed. Holm.

<sup>(1)</sup> Le Montagne d'Auvergne deggiono contassi fra le viu alte della Francia; e non sembra avervi fatto ristesso il dotto Sig. BOWLES nella sua Prefazione all' Introduzione alla Storia Naturale di Spagna.

quelli d'Egitto, come il Sig. GUETTARD ha fatto dei graniti

di Francia (1).

Le colonne granitose di Monte-Rosso sono però d'un carattere differente da tutte le altre sino ad ora descritte da' Mineralogisti; quelle, delle quali essi fanno menzione, hanno colore e teffitura unisorme. Egli è stato osservato, che le masse di pietra del colle superiore alla Strada de' Giganti, una parte di cui vedesi rappresentata al num. 9. di Madama DRURY, sono della medesima tessitura che le colonne; assinità ch'io quasi sempre ho rimarcato fra altri somiglianti aggregati colonnari, e le masse alle quali esti appartengono. Non è quindi strana cosa che lo stesso si osservi fra le colonne di Monte-Rosso e la scogliera granitosa, su di cui posano, e con cui in certo modo sembrano intimamente connesse. Merita ristessione che le masse di questo granito, benchè irregolari, conservano anch' esse, poso più poco meno, la medefima direzione delle colonne sovrapposte, come può rilevare ognuno dalla Tavola. Gran singolarità si è però, che un tal ordine di colonne prismatiche si trovi stratificato, per così dire, in una massa di granito, e composto quasi della medesima sostanza; del che io non avea prima veduto verun altro esempio (2),

# §. 5. Descrizione dell'ammasso colonnare granisoso del Sasso di S. Biagio.

Il Sig. Abate FORTIS, valente osservatore delle cose naturali, anch'egli più volte dalla curiosità condotto a visitare i colli Euganei, m'ha comunicato un altro simile senomeno di Castelnuovo, picciolo Villaggio vicino a Teolo, che trovasi parimente in que'colli, intorno a quattro miglia al S. E. del sopraddescritto Monte-Rosso.

Il Sasso di S. Biagio (così si chiama questo nuovo monte colonnare) è un grande scoglio isolato, composto della medesima spezie di granito, ch' è comune nei colli Euganei, e che ho già descritto. Le colonne, che ne formano una parte, mostrandosi come appoggiate al sianco della rupe, e disposte intorno alla base, sono anch' esse della sostanza medesima. Nella composizione del loro impasto somigliano piucchè ad altro alle colonne di Monte-

<sup>(1)</sup> Mem. de l'Acad. des Sciences de Paris pour l'an. 1771.
(2) Il Sig. Barone MOLLART DI REINEGGS parla d'un ammasso di granito prismatico a Micone nell'Arcipelago, V. Scelta d'Opuscoli interessanti ec. Vol. XXXII. pag. 3.

Rosso; e disferiscono affatto da quelle della spezie comune, che fogliono essere più omogenee, e di tessitura unisorme, come si vede tanto nelle varietà di basalte colonnare arricolate, quanto nelle semplici. In paragonando però questi pezzi co' frammenti delle colonne di Monte-Rosso, ch'io ho già trasmesso alla Società, si troverà che vi passa qualche disserenza. Quelle di S. Biagio, benchè molto dure, sono porose anzi che nò, d'un color più chiaro che le colonne di Monte-Rosso, e molto simili ad una spezie di lava cavernosa, ch'io ho sovente veduto pelle montagne. Mi fovviene anche d'aver prima d'ora incontrata una tale porosità, e particolarmente in alcune colonne naturali presso Achon nella provincia di Auvergne in Francia. Le cavità tanto nell'ammasso Francese, quanto in questo d'Italia, sono irregolarmente sparse, e d'ineguale grandezza, come quelle delle pomici, ed altri volgari pori ignei. Quelle delle colonne di S. Biagio sono comunemente intonacate d'una spezie di croco di marte, che spesso incontrasi nelle cavernuccie d'altre concrezioni vulcaniche. Queste proprietà sono ulteriori caratteri, che indicano l'origine vulcanica di simili cristallizzazioni colonnari, e sembrano opporsi al principio d'onde si suppongono formati i cristalli comuni; cioè successivamente e per giustapposizione di parti; e disfatto i cristalli montani comuni non volgarmente hanno porolità, o cavernuccie interiori. Ho anche offervato che le colonne di Achon, quantunque sieno d'una sostanza omogenea, differiscono però dal basalte comune pella loro enorme grandezza, ed altresì pel colore traente pinttosso al bruno, che al nero. Le colonne di S. Biagio hanno un volume non ordinario, trovandosene parecchie di due piedi di diametro. Sono della spezie semplice, prive di articolazioni, o giunture, e per lo più quadrangolari; figura che sembra essere il principal carattere distintivo di quell'ammasso, e che rare volte osservasi in altri.

Qualche particolare caratteristica distingue quasi sempre gli uni dagli altri i diversi gruppi colonnari; e quindi è necessario l'osservarli ben davvicino prima di pensare a dir opinione intorno al loro preciso carattere ed origine. Rare sono al Sasso di S. Biagio le colonne pentagone, e le poche che vi si trovano sono di minor mole; di figura esagona, come per lo più si veggono negli altri ammassi, non ve n'è alcuna. La loro natural positura tanto nella facciata della rupe, quanto d'intorno alla base di essa, è per lo più perpendicolare. L'altra porzione aggiacente dello sco-

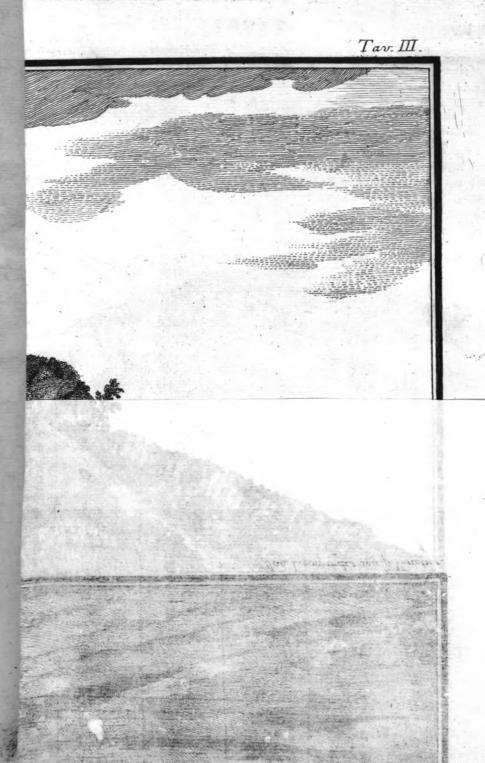

Digitized by Google

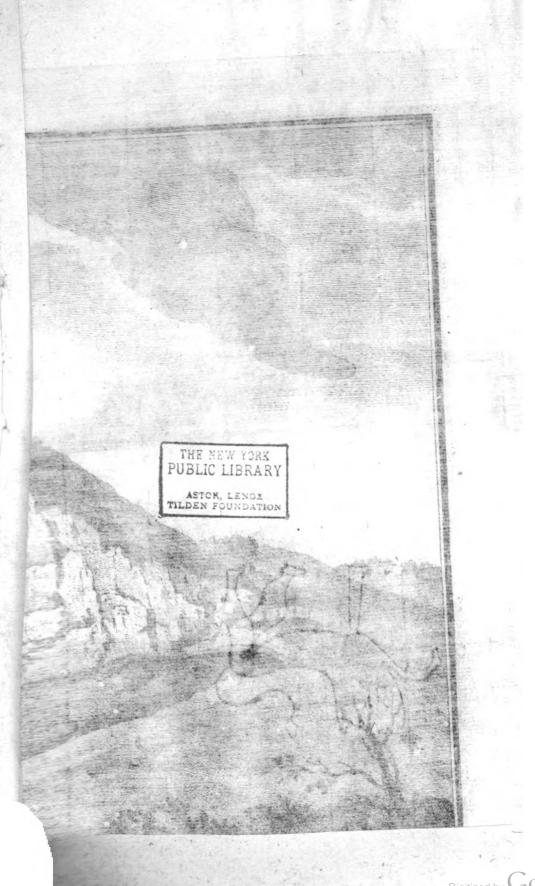

Digitized by Google

glio è parimente caratterizzata da angoli, e come a dire formata di filoni curvi, talvolta rassomiglianti ai pilastri basaltini inclinati di Staffa, come si può vedere dall'annesso disegno (Tav. III.). La rupe medesima è parimenti composta di masse angolari, come sono per lo più i graniti; e quelle masse trovansi anch'esse perpendico-·larmente disposte. Alcune emergono dalle sommità, e da'lati de' vicini scogli e colline, come superbi, ed artesatti pilastri. E quantunque il celebre e dottissimo Mineralogo il Sig. Barone di CRONSTEDT afferisca (1), che i graniti di radissimo si trovano a strati sottili o laminati, ciò non ostante gli strati curvi soprammentovati sono così disposti ed anzi paralleli gli uni agli altri. com' io ho frequentemente offervato in altri graniti, negli strati vulcanici in generale, e particolarmente poi in quelli della spezie più compatta. Il Sig. DESMAREST, forse non con quella esattezza che i moderni Litologi esigono, chiama questi ultimi Bufalte in tavole; essi deggiono essere una spezie di schisto corneo vulcanico, formato in istrati paralleli di varia grossezza, da due o tre, a cinque o sei pollici, molto comune nelle Provincie di Velay, e d'Auvergne in Francia, dove anche se ne sa uso per coprire le case. Una spezie di schisto vulcanico è anche comune alle montagne di Genova, molte delle quali sembrano di origine vulcanica, come ho offervato; e volentieri fo menzione di questa circostanza spezialmente perchè i senomeni vulcanici di quella parte d'Italia non sono peranche stati offervati. Mi ricordo ancora d'aver veduto tavole di granito a strati paralleli presso alla sommità del celebre S. Gottardo nel salire quella montagna dalla parte degli Svizzeri; esse vi si trovano anche disposte perpendicolarmente com'è uso degli altri graniti; e di consimili se ne veggono in un monte granitoso presso Acquapendente, dove pur sono unite ad un ammasso prismatico, come a Castel-nuovo. La rassomiglianza degli strati sottili e paralleli sinora accennati col Basalte in tavole del Sig. DESMAREST, somministra un'altra prova dell'offervabile analogía fra la struttura delle diverse masse granitose, e quella de' comuni strati vulcanico-basaltini. Le masse egualmente che gli strati hanno le loro colonne prismatiche, e le loro pietre scissili, come mi è riuscito già di osservare. E queste prove, con altre, che avrò occasione di notare in seguito, sono certamente Tom. I.

<sup>(1)</sup> CRONSTEDT. Saggio di Mineralogia. S. 270, ed. Ven.

assai forti in savore dell'origine comune delle une, e degli altri. Contribuirà ad avvalorare quest'opinione l'aggiungere, che le rupi di S. Biagio abbondano di vetrificazioni ferrigne, e d'arena di ferro attraibile dalla calamita, le quali produzioni quasi costantemente si osservano ne graniti, e ne contorni de paesi fertili di lava, o di pori ignei, come ne ho vedato nel mio giro per quelle contrade, e particolarmente presso Teolo.

### 🐧. 6. Proprietà fingolari, e distintive de suddetti ammassi.

La circostanza della qualità granitosa del sasso colonnare sembra quindi rendere gli ammassi del Monte-Rosso, e del Sasso di S. Biagio più curiosi e singolari di quello sia il famoso dell' Irlanda, la cui celebrità sinora è stata fondata su la regolare articolazione delle colonne; fenomeno curiolistimo bensì, ma ch'è stato ultimamente scoperto anche a Staffa, una delle più occidentali Isole della Scozia, e dal Sig. BROST DI VARENNES (1) ne furono osservate nell'Auvergne, a Bland presso Langeac; dal Sig. SAGE poi presso S. Alone, e dal Sig. MONNET (2). Gli ammassi colonnari degli Euganei sono quindi non solo curiosi in se stelli, ma ancora molto interessanti pella gran chiarezza che sem-

brano spargere sopra l'origine de graniti in generale.

E' osservabile che le colonne de' disserenti ammassi de' colli Euganei, e di S. Giovanni Ilarione, conservano rispettivamente la medesima posizione parallela le une colle altre, poco più poco meno; il che pell'ordinario non si vede negli altri aggregati co-Ionnari. E' ben vero che il principale ammasso che sorma la Strada de' Giganti in Irlanda, sorge in direzione perpendicolare; ma altri piccioli gruppi separati di colonne esistenti sopra il medesimo colle, affettano nella lor posizione differenti gradi di obbliquità. Fra i numerosi monti colonnari dell'Auvergne, e del Velay in Francia, molti de' quali io ho visitato, e che sembrano essere più frequenti in quelle Provincie, che in altra parte d'Europa, e forse del Globo conosciuto, è comunissima cosa il vedere le colonne del medesimo ammasso coricate in tutte le possibili direzioni irregolarmente, come i prismi del cristallo di monte sogliono essere talvolta. Nè sì fatta varietà di positure è tanto osservabile in cia-

<sup>(1)</sup> SAGE. Elem. de Mineral. Docimast. Paris, 1772. (2) MONNET. Differt. sur les Volcans d'Auvergne, nel IV. Tomo del Giorn. dell' Ab. ROZIER. DESMAREST Mem. fur le Bafalte, &c.

feuna colonna come nel totale delle masse, o sia ordini, cosicchè se ne presentano spesso in un colle medesimo disposti in differenti giaciture, o strati se si può così dire, gli uni sopra gli altri. Così in grazia d'esempio, io ho veduto un ordine di colonne orizzontali, collocato dicontro ad un altro, in cui tutte mostravansi perpendicolari; mentre un terzo ammasso aderente all'uno, o all'altro de' primi due, e forse ad entrambi, offeriva colonne obbliquamente disposte. Da tutto questo ne risulta che la positura perpendicolare rispettivamente all'orizzonte, non è una caratteristica particolare delle cristallizzazioni basaltine, come si è da molti preteso. Accade pell'opposito, che gl'interi gruppi frequentemente affettino particolari gradi di obbliquità, com'è evidente in quelli di Monte-Rosso, di S. Giovanni, ed in altri molti. Nè anche si deve escludere la giacitura orizzontale, quantunque men ovvia, com'io ho teste osservato. Un gruppo di colonne basaltine di Bolseno accennato dal KIRCHERO (1), e delle quali si parlerà in appresso, è precisamente in questa posizione, come mi viene riferito. Anche vicino a Oberwinter, picciolo villaggio situato sulla sponda occidentale del fiume Reno, fra Coblentz, e Bonn, in Germania, trovasi un gruppo colonnare basaltino, le di cui colonne hanno in gran parte questa medesima posizione, come rilevasi dalla figura, e descrizione che ce ne ha data recentemente il Sig. COLLINI, Direttore del Gabinetto di Storia Naturale di S. A. Elettorale Palatina (2). Fra i basalti articolati della soprammentovata samosa Isola basaltina di Staffa presso la Scozia, trovasi parimente una gran porzione d'ammasso parallela all'orizzonte, per quanto permette la curvatura naturale e regolare di quelle colonne, per la quale rimangono ancora spezialmente distinte, non trovandosi a mia notizia un altro simile senomeno. Ho visto bensi colonne basaltine curve o piegate tanto in Francia che ne monti Vicentini, ma sono per l'ordinario irregolari; generalmente simili colonne sieno articolare, semplici, o di qualunque spezie, ed in qualunque direzione disposte, hanno i fusti eretti, come l'hanno d'ordinario i cristalli quarzosi comuni. Ancorche io non avessi veduto un intero ammasso di colonne orizzontalmente disposte, credeva però possibile che si trovasse nella gran varietà di simili senomeni che quelle

(2) Journ. d'un Voyage Mineralog. Manheim. 1776.

<sup>(1)</sup> KIRCHER. Mund. subterr. L. 8. sect. 1. c. 9. dove le descrive male. Ne parlò anche 11 BREINIO nelle Transazioni Filosofiche.

euriose provincie dell' Auvergne, e del Velay offrono all'esame de' Naturalisti. Di fatto ne parla precisamente il Sig. DESMA-REST; ed il Sig. MONNET nella dissertazione sopraccitata ci ha descritto un simile intiero aggregato di colonne orizzontali in una montagna presso Saint-Romain nella provincia d'Auvergne, ma attribuisce il fenomeno a qualche sconvolgimento posteriore ed accidentale; ful supposto poco ben fondato, come credo, che la disposizione naturale di cotali ammassi, sia la perpendicolare, o almeno l'obbliqua. Tanto ritrovasi varia la direzione, e disposizione delle colonne negli ammassi, o aggregati, che n'ho veduto di quelli che sormavano come un globo composto di prismi tendenti ad un centro comune, consimile a quanto si vede in alcune analoghe crittallizzazioni prismatiche di Schoerl, come nel Basaltes fibris concentratis, CRONSTEDT Miner. Sez. 74. ec., ed ancora in alcune cristallizzazioni di vetro (1). Una somigliante struttura parimenti vedesi nelle piriti globose sulfuree, e marziali, ed in altre spezie tanto di minera di serro che di rame, spezialmente poi nell'Ematiti, e Malachiti, o sia Cupram viride, LINN. Syst. Nat. 1x. 183. num. 7.

Infatti varj sono i corpi che affettano una struttura simile, qualunque sia la loro origine. Il celebre gesso fossorico di Bologna, è parimente formato a raggi che nel centro si uniscono. Il dotto LEHMAN ci descrive una spezie di spato della montagna presso Laublingen in Germania, formato a globi di quattro in cinque pollici di diametro curiosamente costruiti, com' egli dice, di piramidi quadrangolari, le sommità delle quali si uniscono nel centro, e le basi alla circonferenza (2). Osservasi ancora quasi l'istessa struttura nella Manganese Cristallizzata del Sig. ROME' DELISLE (3), ch'è ovvia ne' monti Vicentini del Tretto; Magnesia parum martialis radiata, CRONSTEDT Min. Magnesia fibris è centro radiantibus, CARTH. Min. 72., ed in quella spezie di Zeolite cristallizzata detta dallo stesso Baron di CRONSTEDT, il quale primo di tutti la scoprì, Cryftalli Zeolithis pyramidales, concretæ, ad centrum tendentes. Min. **0.** 3. I.

(3) Crystallographie, p. 379.

<sup>(1)</sup> Philosophical. Transact. 1776. Vol. LXVI p. 535. (2) LEHMAN. Essais sur les couches de la Terre. T. 3. p. 41.





# §. 7. Digressione sopra un monte analogo vulcanico - basaltino del Velay.

Osservai uno de' suddetti globi prismatico-basaltini isolato appiè d'un curioso monte vulcanico fra Issenchaux, e Puy nella provincia di Velay, presso la costa, d'onde si cala venendo da Issenchaux per passar il siume Allier, poco più d'un miglio distante da Puy. Il celebre Sig. DESMAREST ha parimente notato l'istesso senomeno presso a Saint-Sandoux nella vicina provincia d'Auvergne, dove descrive un gruppo composto da un aggregato di prismi, il sistema generale de' quali tende a sormare un globo (1). Appena passato il siume Allier nel suddetto luogo trovai però un altro senomeno dell'istesso genere, ma pella sigura piramidale assai più eurioso di quanti ne avea sino allora veduti, e che non trovasi descritto da veruno ch'io sappia. Non sarà suori di proposito il brevemente accennarlo, in prova ancora della gran varietà che osservasi ne' gruppi colonnari.

Puy, la Capitale del Velay, è situata nel mezzo d'una picciola valle, che sbocca verso il fiume Allier, fra il quale e la Città, ritrovasi isolato tutto all' intorno un curioso monte vulcanico, che ha la sommità persettamente orizzontale, e può avere all'incirca un mezzo miglio di circuito. Per la maggior parte, e spezialmente verso Puy, quella vetta mostra il fianco nudo, tagliato a perpendicolo, e composto d'uno strato basaltino colonnare dell'altezza di forse quattro braccia, e della più singolare struttura. Fra' lati perfettamente paralleli ed orizzontali vedonsi alternativamente erette coll'apice all'insù, ed inverse le colonne combaciantifi, di pasta piuttosto porosa, ma dura, di figura quasi piramidale, alquanto però irregolare. Io ho cercato d'esprimere il modo della lor coesione coll'annessa figura (Tav. IV. Fig. 8.). Mi si presentò poi anche lo stesso fenomeno in una valle fra Puy, e Brioude verso i confini delle due provincie di Auvergne, e Velay. Eccoci dunque una cristallizzazione basaltino-colonnare d'una spezie del tutto diversa da quante sono state sinora descritte (2). Una circostanza, che rende il senomeno di sommo rilievo, si è, che

<sup>(1)</sup> Recneil des Planches de l'Encyclop. T. 6.
(2) Il Sig. DESMAREST parla di colonne piramidali che dalla circonferenza d'un ammasso tendono al centro comune; GESNERO il vecchio, BOEZIO DE BOOT, il KENTMANNO, ed anche il nostro EDWARDS nella sua recente Fossilogia ne sanno motto; di tutti questi satti io tratterò a miglior occasione.

lo strato delle piramidi già descritte in ambedue i luoghi si vede sopraggiacere immediatamente ad un altro strato sottile, composto interamente di ciottoli fluitati, i quali tutti egualmente che l'arena frammischiatavi, sono di pasta vulcanica, come lo è indubitatamente lo strato superiore formato di piramidi, quantunque sia d'un' indole differente da quella de' ciottoli, che sono solidi e duristimi. Si tratta dunque di determinare (ed in ogni modo il fatto rimarrà curiolissimo) se il suoco abbia agito sopra la sostanza di essi ciottoli prima o dopo la loro deposizione dal fluido acqueo, dal quale evidentemente riconoscono la forma che hanno presentemente. Io penderei volentieri all'ultima di queste opinioni, mosso principalmente dalla perpetua omogeneità che offervasi ne' ciottoli componenti questo strato, la quale difficilmente si sarebbe potuta combinare in altra circostanza, attesa la lontana e tumultuaria origine di simili deposizioni.

Le colonne basaltine del gruppo di S. Giovanni sembrano colcate in una spezie di sabbia vulcanica, che in molte parti del colle interamente le copre, nè io ho potuto sapere, che altra solida massa vi apparisca oltre di esse, che probabilmente hanno la base di pietra basaltina della loro indole medesima (1). E'volgarissimo spettacolo nelle provincie di Francia teste mentovate il vedere colli basaltini, isolati, quasi assolutamente composti di più strati di colonne, che giacciono orizzontalmente l'uno sopra l'altro, e sovente senza che niuna materia diversa siavi intermediariamente stratificata rassomigliando in qualche maniera ( se alle piecole cose le grandi si vogliano paragonare) ad una palizzata, o ammontichiamento di legname tagliato. Quantunque io non mi proponga d'ingrossare ilmio scritto colle osservazioni sopra i basalti dell'Auvergne, e del Velay, non posso però lasciare questo proposito, senz' aggiungere alcune particolari annotazioni, che immediatamente risguardano la disquisizione presente; l'analogia de' fenomeni des fare che misia perdonato, se spesso trasporto l'attenzione di chi legge a luoghi molto distanti fra loro.

6. 8. Esempi di colonne naturali d'impasto aggregato analoghe 'a quelle degli Euganei; le colonne d'Auvergne , e di Wallia sono generalmente omogenee.

Ancorche la cristallizzazione colonnare di Monte-Rosso sia la

<sup>(1)</sup> Il Sig. FERBER dice, che la base dell'ammasso di S. Giovanni è c alcaria; egli non ha visitato forse quel luogo, come non ne ha visitato par ecchi altri, de' quali parla.

fola ch'io abbia veduto in una massa di granito; pure altri ammassi di colonne ho incontrato altrove, che sono del pari compossi di eterogenea sostanza, quantunque diversa da quella di Monte-Rosso, e de' comuni basalti. Le colonne del colle detto les Rameaux presso Issenchaux nel Velay, nella loro forma, supersizie, colore interno e testitura, partecipano ad un tempo del carattere delle basaltine comuni, e delle granitose poc'anzi descritte di Monte-Rosso. Esse si accostano più alla forma subovale che alla circolare; la loro superfizie è scabra, non però nodosa; e benchè inclinino piuttosto al color fosco, ed alla sostanza uniforme, e compatta, pure rompendone parecchie io le trovai disuguali, e spesso come pezzate di porzioni irregolari, ma però integranti, di so-Hanza dura eterogenea, pelle loro miche e picciole cristallizzazioni romboidali, molto rassomiglianti ad un granito. La massa su di cui posano quelle colonne è dello stesso carattere misto; e verso la base del monte predomina il granito della medesima indole, che si osserva nelle colonne. Fra le pietre aggregate antiche adoprate a Roma in varie statue, colonne, o altri avanzi, molte se ne vedono di carattere analogo ai basalti composti, benchè sia poi difficile il determinare se tali pietre sieno mai state parti di colonne basaltine (1). E' ancora de notare, che in generale il granito, per tutto il Velay, e ne' contorni della provincia d'Auvergne trovasi spesfo mescolato con monti basaltini, e composti d'altre comuni soslanze vulcaniche. Io avea offervato la stessa cosa in Italia, particolarmente ne' colli Euganei presso Padova, e su' confini dello Stato Ecclesiastico, e della Toscana, presso Viterbo, Bolseno, ec., i quali distretti sono anch'essi molto vulcanici. La montagna di Radicofani, e quella vicina d'Acquapendente sono principalmente di questo carattere; infatti poco tempo sa surono colà sentite, spezialmente a Radicofani, scosse di tremuoto così gagliarde, che tutti gli abitanti di quei contorni credettero che di nuovo vi si dovesse riaprire la terra, e manifestarsi un vulcano, come da' parlanti fenomeni credesi per sino dal volgo che ivi ardesse ne' tempi antichi. Presso al Lago di Bolseno, lungo la via che va a Viterbo, vedesi poi quell'ammasso di colonne prismatiche descritte dal KIRCHERO, e ch'è il solo che fosse da me conosciuto in Italia, oltre quelli dello stato Veneto. In un viaggio Apennino gentilmente intrapreso a mia istanza dal celebre Sig. Abate FOR.

<sup>(1) 11</sup> Sig. FERBER, non fi vede bene perche, dà origine acquea piuttosto che ignea a questi sassi.

TIS, sono state più particolarmente osservate quelle colonne, e fattene sare da un Pittore, che lo accompagnava, varie diligenti e belle prospettive, le quali saranno presentate al Pubblico in altra occasione. L'istesso Sig. Abate mi scrisse poi a proposito delle colonne, che la giacitura loro è varia, ora orizzontale, ora inclinata; talvolta esse sorgono quasi a perpendicolo dal piano. Occupano oltre cento cinquanta piedi in lunghezza, e da venti a tren-

ta di profondità scopertamente (1).

Ma la profusione di fenomeni colonnari nelle Provincie dell' Auvergne, e del Velay è, per dir il vero, sorprendente. In una escursione matutina di dodici, o quindici miglia intorno ad Issenchaux, io ho annoverato dodici distinti ammassi di colonne in altrettanti colli diversi, separati e distinti gli uni dagli altri; e siccome questi mi si affacciarono accidentalmente senza ch' io andassi suor di strada per cercarli, deesi presumere, che molti altri nel Territorio medesimo se ne ritrovino, ch' io non ho potuto vedere. Non solamente Chiese, Castelli, o Villaggi, come in altri paeli, sorgono in vetta de' colli basaltini delle suddette provincie, ma vi fono Città intere fabbricate su di ess. Ne offre un osservabile esempio fra gli altri la Città Vescovile di S. Flour nell'alta Auvergne, che copre la sommità di un colle basaltino. ed ha per base una Strada de' Giganti. L'aggregato colonnare si vede più particolarmente nell'estremità del colle, che giace verso il sud-est oltre il ponte, e nel di fuori, e su le mura della Città, delle quali circostanze io so menzione per servire alla curiosità di qualche viaggiatore, che volesse di colà passare. Essendo S. Flour circoscritta dalla isolata sommità del monte, e molto molto angustamente fabbricata, la circonferenza delle sue mura appena eccede la misura d'un miglio: ma la medesima Strada basaltina continua disotto la Città verso il Nord, estendendosi a considerabile distanza attraverso la rimanente bassa parte del monte, sopra di cui è sabbricato lo Spedale della Città medesima. Sotto ad esso Spedale verso l'Ouest, e dalla parte d'una via che dalla Città conduce giù nella valle, questa Strada è tutta affatto scoperta per un gran tratto, ed offre una ragguardevolissima serie di colonne, ch' io ho costantemente veduta tutto all' intorno. Comprendendo la continuazione basaltina sotto S. Flour, e il rimanen-

<sup>(1)</sup> Ne fa menzione il dotto Sig. Cavaliere HAMILTON, Inviato Straordinario di S. M. Britannica alla Corte di Napoli nella sua magnifica Opera de' Campi Phlegrati.

te del colle, si forma un aggregato di colonne che pella estensione ed importanza può quasi esfere paragonato alla samosa Strada de' Giganti d'Irlanda, con questo segnalato vantaggio dalla parte dell'ammasso d'Auvergne ch'ei serve di sondamento a una considerabile Città. Le colonne di S. Flour differiscono anch' esse da quante ne ho fino ad ora veduto. Fra le altre fingolarità, delle quali non farò adesso parola, osservai che i loro fusti, benchè prismatici al solito, sono però alle volte regolarmente torti, e aggirati, come le colonne artifiziali, fatte a spira, che si veggono spesso in alcune sabbriche magnificamente barbare (1). La sostanza però di esse è della spezie comune simile a quella delle colonne di S. Giovanni, e d'Irlanda. La Città di Chillac, poche miglia distante dall' antico Brioude, sul fiume Allier nell'Auvergne alta, è anch'essa sabbricata su d'un aggregato di colonne basaltine, alte, dritte, disgiunte, che rimangono esposte alla vista de'curiosi verso il siume. Ma io non darò ora ulteriori esempj di questo genere: mi permetto soltanto d'accennare, che quantunque niun ammasso colonnare sia stato sino ad ora scoperto nell'Inghilterra, io sono però disposto a credere, che le montagne di Walles ne contengano, avendo nel mio giro in quel paese osservato vari pezzi considerabili di simili colonne a Towen. su le coste della Contea di Merioneth, non molto distante da Dolgelthy, e particolarmente d'intorno al cemeterio di Towen, dove si veggono messi in opera come pilastri. Io non ho saputo d'onde sieno stati portati: ma sospetterei dall'indole dell'aggiacente paese, che fossero stati tratti dalle montagne vicine a Dolgelthy, e particolarmente da qualche luogo poco discosto dal famoso monte Cader-Idris; falendo di poi quel monte dalla parte di Dolgelthy io offervai, che l'impatto predominantevi è una sorta di pietra vitrescente d'origine vulcanica, molto estesa nella Wallia settentrionale, ed rappunto ne' tre Contadi alpini di Merioneth, Montgomery, è Carnarvon (2).

Molto più potrebbe aggiungersi in proposito dell'esterne con-Tom. I.

<sup>(1)</sup> Le colonne di basalte durissimo, e quasi siliceo nella frattura che si veggono in riva al borro di Pietra-buena nel Vicentino sono anch' esse alquanto attorcigliate; così lo sono le scorisicate del Monte Groso presso Bassano.

<sup>(2) 11</sup> Sig. CARLO HAY, di Brecknock nella Wallia meridionale, mi ha poi afficurato che le colonne basaltine si trovano nel Cader-Idris. Ne sa parola il LUIDIO nelle Transazioni al num. 335.

figurazioni, e combinazioni de' gruppi colonnari (1); ma per non troppo diffondermi ora, passerò ad alcune rislessioni ed osservazioni concernenti la teorsa della loro origine.

# §. 9. Le colonne basalsine, e granisose non sono cristallizzazioni acquee, ma sibbene ignee.

I Mineralogisti sistematici generalmente assegnano un' origine comune alla maggior parte de' folidi lapidei, ch'eglino suppongono essere stati generati dalla deposizione di un fluido acquoso. In qualunque maniera sono però classificati i corpi prismatici de' quali parliamo, partendo da un tale principio, non si potrà stabilire un' adeguata idea della loro origine, che sembra essere manisestamente diversa. E' certo che la struttura, e gli altri fenomeni di questi corpi provano abbastanza, che sono immediatamente prodotti da un fluido igneo; imperocchè essi sono particolarmente propri de' tratti di paesi suor d'ogni dubbio vulcanici, e trovansi qualche volta nelle vicinanze de'vulcani attualmente ardenti, come osfervarono li Signori BANKS, e SOLANDER presso l'Ecla. Anche il Sig. DESMAREST in una sua dissertazione comunicata all' Accademia delle Scienze di Parigi nel 1765. considera le colonne naturali come cristallizzazioni ignee, per averle osservate frammezzo alle lave comuni dell'Auvergne. Pensò allo stesso modo il Sig. MONTET, valente Chimico e Collega mio nell' Accademia di Montpellier, che descrisse le colonne di Saint-Thibery nella bafsa Linguadoca, dove trovò insieme con esse le comuni produzioni de' Vulcani (2). Per quanto io ho rilevato da persone offervatrici, e degne di fede, dovrebbero trovarsi produzioni simili anche al Vesuvio, e nella Sicilia fra le lave del Monte Etna. Tanto m'accennò fra gli altri Naturalisti il soprallodato Sig. Cav. HAMILTON, in una sua dotta Lettera degli 11. Luglio 1775., gentilmente rispondendo a qualche quesito mio su di questo, ed altri punti vulcanici, nella cognizione de quali egli si è cotanto distinto (3). Differiscono anche i basalti per tutti i caratteri dai cristalli comuni, prodotti (secondo l'ipotesi sopraccennata) dal fluido acquoso. Veri-

<sup>(1)</sup> POTT, in grazia d'esempio, descrive colonne di passa cedentissima aderenti ad altre di durissimo impasto, che si veggono a Bliezentoht, presse Lauterbach.

<sup>(2)</sup> Mem. de l'ACAD. des Sciences de Paris, peur l'an. 1760. (3) Nella bell'Opera sopraccitata il Cavaliere HAMILTON parla dettagliatamente di questa lava colonnare Etnea, e ne dà una veduta.

ficandosi le osservazioni del CAPELLER, del LINNEO, e di altri, che hanno scritto espressamente in tal proposito, i cristalli sarebbero formati a strato sopra strato da una lenta e successiva deposizione, e giustapposizione di parti. Così opinò anche il WALLE-RIO (1) laddove disse, che le gemme sono state prodotte per la via della cristallizzazione da una materia fluida. E a questo proposito il nostro BACONE disse ,, che i diamanti, è i carbonchi rac-,, colti fra le rupi sono sottili distillazioni delle medesime " (2). Lo stesso modo di generazione è più particolarmente spiegato dallo STENONE nel suo eccellente Trattato de solido intra solidum naturaliter contento: e non pare si debba far conto delle asserzioni contrarie del Sig. ROBINET, il quale nel celebre suo libro de la, Nature (3) pretese di provare con deduzioni metafisiche l'impossibilità della formazione del cristallo comune in sì satta maniera. Comunque però siasi di questo un meccanismo simile non sembra conciliabile colle cristallizzazioni colonnari, delle quali ora trattiamo. Ancorchè questi corpi sogliano variare nella lor tessitura, niuno di essi dà la menoma indicazione di origine comune con quella, che vien supposta agli altri cristalli. I gruppi colonnari sembrano piuttosto effetti di qualche intrinseco principio di sormazione, per cui parrebbe dovessero essere stati prodotti simultaneamente nell'atto della consolidazione dell'intera massa della materia in cui sono legati, e colla quale mantengono quasi sempre la più espressa analogía. E' anche da notare, che i crissalli comuni generalmente si deggiono considerare come corpi parasitici; laddove le cristallizzazioni colonnari, nonnostante l'analogía delle figure loro, sembrano piuttosto formare parti integranti delle masse, alle quali appartengono, e riconoscere con esse una comune e simultanea origine, nella guisa medesima che simultanea, e comune colle loro matrici la riconoscono probabilmente le cristallizzazioni romboidali, o d'altra forma che trovanti ne graniti, ed in somiglianti pietre vitrescibili composte. In questo proposito mi basterà per ora il riflettere col dotto, e giudiziosissimo Mineralogo il Sig. Baron di CRON-STEDT, colpito anch' esso dalla singolarità del meccanismo di. siffatte pietre, delle quali tratta nella Sezione 260. del suo celebre Saggio Mineralogico, che le diverse sostanze componenti vi

<sup>(1)</sup> WALL. Minerol. Syst. p 244. obs. 2.

<sup>(2)</sup> BACON. Sylva Sylvarum, Centur. 1. art. 4.
(3) ROBINET, de la Nature T. I. P. II. p. 209. ed. Amst. 1763.

sono così strettamente unite insieme, che nemmeno il più picciolo spazio o materia collegante vi si vede frammezzo. Egli aggiunge, che sembrerebbe quindi si potesse credere, che almeno alcune, sennon tutte esse sostanze fossero state modi nell'atto della loro unione. Così crederei di fatti anch'io dovesse essere la cosa: e sarannosi consolidate, o cristallizzate simultaneamente le diverse parti componenti le pietre colonnari per opera non dell'acqua, come suppone il dotto Autore, ma d'un fluido igneo. Nessun altro modo di origine mi sembra conciliabile co' fenomeni. Di questa teoría non ebbero la menoma idea i celebri WALLERIO, e LIN-NEO, i quali unirono nella classe medesima queste pietre coi puddinghi ed altre breccie, marmoree, o silicee che sieno, che manisestano chiaramente un' origine del tutto opposta. Il WALLERIO però si è posteriormente avveduto del meccanismo de' graniti, ne' quali non offervando verun glutine pensò, probabilmente dietro alla scorta del Sig. CRONSTEDT, che sieno stati prodotti in statu quo, o com'ei dice sin dalla prima età stessa del Globo (1). Il principio comune di cristallizzazione lento e limitato non può. sembrare proporzionato ad effetto si grande; ma nella fissazione, o rassodamento generale d'un fluido igneo, si può supporre che il principio attivo abbia simultaneamente operato in una vasta massa, e prodotto questi corpi quasi ad un tratto nella guisa medesima che una verga di metallo si rassoda tutto ad un tempo nella sua stampa. Il celebre Mineralogo HENKEL è stato uno de primi ad accorgersi della straordinaria formazione delle colonne naturali, e quindi non volle classificarle colle cristallizzazioni comuni parlandone nel suo pregevolissimo Trattatello Dell' origine delle pietre. Il ZIMMERMAN nelle annotazioni a questo libretto si oppone mal a proposito all'opinione del suo Autore, dando alle cristallizzazioni colonnari un' origine aquea, come poi sece anche il Sig. GUETTARD (2). Già si sa che molte sostanze metalliche nel passar dallo stato di fusione a quello di compattezza assumono naturalmente certe figure determinate. Vi è ancora qualche analogía nel rassodamento del ghiaccio, cui parimente il celebre Sig. DE MAIRAN nella sua bella dissertazione su questo proposito, considera come una sorte di cristallizzazione. Sembra che in ambedue i casi l'aggregazione e disposizione regolare delle parti non dipenda d'altro che dalla sottrazione delle particole calori-

<sup>(1)</sup> WALL. Syst. Min. p. 425.

<sup>(2)</sup> Mem. sur le Basalte des anciens, & des modernes.

siche, che loro aveano dato, e mantenuto la fluidità. Niun altre modo di generazione mi par conciliabile coi senomeni degli aggregati colonnari.

\$. 10. Anche varie altre cristallizzazioni non si debbono all'acqua.

Parrebbe adunque che l'acqua non fosse il principio essenziaziale ed universale d'ogni cristallizzazione, come sinora si è preteso quasi da tutti, ed ultimamente poi dal Sig. ROME' DE-LISLE (1), uno de' più recenti e dotti Scrittori di Cristallograsia. Il WALLERIO, quantunque non mostri familiarità coi fenomeni vulcanici, osferva però, in opposizione al principio cui parea generalmente adottare, come si è detto, che i cristalli ed altri corpi solidi figurati, non solamente dalle precipitazioni o deposizioni, ma dalle susioni eziandio, e dalle sublimazioni vengono prodotti (2). Egli si accorda in questo caso coll' idea che si deve ragionevolmente avere dell'ubertosa Natura, alla quale niente co-Ra il produrre anche per diversi mezzi corpi consimili. Nè riesce vero ciò, che soggiunge l'istesso Sig. DELISLE; cioè che le cristallizzazioni lapideo-metalliche si formano solamente nelle fessure, o eavità delle minere, e montagne. E', per mio avviso, sufficiensemente provato il contrario dalla generazione de' prismi colonnari granitosi e basaltini, come anche delle anzidette pietre vitrescibili composte, graniti, porsidi, e altre di simil fatta. A tutti questi mi sia lecito di aggiungere un altro esempio particolare. Quantunque la sostanza degli ammassi colonnari comuni apparisca pell' ordinario compattissima, uniforme, ed omogenea, ciò non ostante esaminandola bene davvicino vi si vedono delle parti manifestamente figurate sui generis, e differenti dalla matrice, o sostanza nella quale sono immerse. Queste parti sono per lo più laminose, lucenti, e micacee, e s'incontrano poco più poco meno, per quanto io mi ricordo d'aver osservato, in quasi tutte le pietre riferibili alla pasta granitosa e basaltina. Ma veggonsi ancora alle volte collegati nella fostanza delle cristallizzazioni colonnari altri corpi figurati d'un genere totalmente diverso. Servano d'esempio le colonne prismatiche di Mezieres, picciolo villaggio nella suddetta provincia di Velay, circa dieci miglia distante da Issenchaux verso

(2) WALL. Chemia Physica P. 1. Non praeipitationihus folum, verum etiam fusionihus, & sublimationihus produci.

<sup>(</sup>I) Discours preliminaire à la Crystallographie. MACQUER Distionn. Chymique, art. Ctystallisation.

Ponente. Queste colonne, che manifestano la solita pasta basaltina nericcia, compattissima e micacea, sono poi anche seminate d'altre cristallizzazioni prismatiche particolari rassodate nella patta così strettamente, che sembrano evidentemente formare parti integranti, ed aver avuto origine simultanea con essa, analoga a quanto si è di già osservato de' graniti, ec. Io non saprei intendere e spiegare a me stesso sennon in sorza dell'istesso principio di simultanea concrezione il fenomeno comune delle criftallizzazioni metalliche, e spezialmente poi delle composte. Così in grazia d'esempio nelle nostre minere della Contea di Derby in Inghilterra, come ancora in Germania al riferire del Sig. ROME' DELISLE (1) vedesi spesso lo zinco. cristallizzato, Zincum cristallinum, LINN. Syst. Nas. Edis. Holm. 1768. unito con cristalli di quarzo, spati vetrini cubici, e piriti, che, ad onta della irregolarità quasi sempre offervabile nella loro unione, sembrano evidentemente formare parti integranti della massa. medesima. Parrebbe che il dotto CRONSTEDT la intendesse anch'egli così, allorchè parlando degli schærl, e de' graniti, dice, che sono cristallizzazioni de' sassi, ne' quali si veggono (2). Ancora il Sig. ROME' DELISLE trattando dell'istesse cristallizzazioni di schœrl disse, che sempre veggonsi unite strettamente co' fassi, che le racchiudono. I cristalli, che si osservano nella sostanza delle colonne di Mezieres, sono prismi di quasi un pollice di diametro, di colore nericcio, e di frattura vetrina; caratteri? che li determinano per una spezie di schoerl, o sia Borax Basaltes, LINN. Syst. Nat. Edit. 12 . Così ritrovasi nella Norka (CRON-STEDT Min. Sect. 263. in App.) il Basaltes, seu, corneus prismasicus radiatus, consimile a quanto si osserva in vari altri sassi composti di struttura analoga. Ho ancora più volte osservato, che simili cristallizzazioni non solamente veggonsi strettamente unite col sasso, nel quale si trovano, ma occupano ancora più spazio in esso che la pasta lapidosa da cui sono legate insieme (3). Quest'osservazione, se non m'inganno, milita quasi decisivamente per l'origine di esse simultanea colle apparenti loro matrici; parendomi contrario alle buone leggi meccaniche il supporre che possono riconoscere qualunque altra origine secondaria o avventizia, a guisa

de l'Acad. de Stokholm. Vol. XVIII. an. 1756.

(3) Il Sig. FERBER ha offervato la stessa cosa d'una spezie di sasso vulcanico composto delle Allumiere della Tolsa.

<sup>(1)</sup> Crystallograph. p. 332. (2) Description d'une nouvelle substance minerale appellée Zéolithe. Mem.

de' cristalli precisamente parasitici, dai senomeni de' quali le qualità loro del tutto differiscono. Supposta l'origine de' cristalli parasitici per siltrazione a traverso le rispettive matrici e per successiva deposizione, sarebbe assurdo nel caso nostro l'attribuire una tale origine a cristallizzazioni che nella totalità loro eccedono di mole le supposte matrici nelle quali ritrovansi, eccettuando anche la diversa loro relazione meccanica con tali matrici egualmente contraria alla suddetta origine. Quantunque veggansi sì fatte cristallizzazioni frequentemente immedesimate nella sostanza delle colonne di Mezieres, esse però si trovano pell'ordinario solitarie, e disposte in tutte le possibili direzioni. Le osservai anche prominenti nella superfizie di colonne, o rottami esposti da lungo tempo all' aria, alla quale perciò sembra che resistano più che le colonne medesime quantunque dotate d'un' affai considerabile durezza. Questo forse deriverà non tanto dalla superiore compattezza di essi cristalli, quanto dalla struttura loro, che in apparenza dipende da una coalescenza laminare più atta a resistere all' azione dell'aria; quindi vediamo lo stesso accadere a' testacei imprigionati nelle pietre calcarie, che si mantengano saldi, mentre effe pietre si distruggono pell' ingiurie del tempo, e delle meteore, particolarmente là dove sono esposte all'aria libera; in altre circostanze poco apparisce la differenza qualunque siasi della struttura, o qualità de' corpi componenti. Osservai un bellissimo esempio di questo fatto visitando l'anzidetto samoso Monte di S. Gottardo, che divide una porzione dell'Italia dagli Svizzeri. La superfizie d'una parte della sommità della montagna, quantunque consistente di granito, vale a dire d'un sasso composto di parti differentissime per la struttura, e natura loro, è ciò non ostante così ugualmente corrosa, e spianata dall'aria, che pare tagliata ad arte. Il fenomeno si ristringe però alla porzione depressa della sommità per cui passa la strada, e che resta chiusa d'ambedue le parti da rupi altissime che alzano nell'aria con variato spettacolo le loro cime irregolari e forcute. Quella (1) chiusa (che tal è veramente) avrà però una larghezza di sorse due miglia fra le vette degli scogli che sorgono da entrambi i lati, e s'incurva con opposte direzioni verso l'Italia, e verso gli Svizzeri assai regolarmente. E' tanto rimarchevole il senomeno

<sup>(1)</sup> La voce Chinsa è usata in Italia assai comunemente per indicare passi angusti fra montagne tagliate a piombo.

dell'uguale, e sforzata corrossone superfiziale di questo tratto, che risalta sino nelle vedute prospettiche del Monte di S. Gottardo; come ho spezialmente osservato in due di esse incise su i disegni del Sig. SCHELLENBERG di Winterthur, nel Cantone di Zurigo. E' facile l'accorgersi, che la causa di questo senomeno proviene unicamente dall'accresciuta sorza ed attività dell'aria confinata nel ristretto canale della Chiusa fra le altissime rupi laterali che la siancheggiano; imperocchè le sommità di quelle rupi, al solito di simili pietre, conservano ancora vive e taglienti le punte, ed angoli loro, nonnostante la sinissima aria, alla quale debbono essere naturalmente e di continuo esposte per la singolare loro elevazione, dacchè S. Gottardo, come tutti sanno, oltrapassa l'altezza di qualunque altro monte, che sia stato sinora misurato in Europa (1).

#### §. 11. Gli aggregati colonnari mostrano per lo più d'avere la medesima e simultanea origine colle loro basi, e co massi omogenei aderenti.

Ho detto poco dianzi, che gli aggregati colonnari sembrane avere per lo più la stessa, e simultanea origine colle basi o pietre, alle quali sono aderenti (2). Un insigne esempio di questo ci somministra l'ammasso di Mezieres; giacchè le cristallizzazioni suddette di schærl non vi sono limitate soltanto alle cosonne, ma si diffondono ancora allo stesso modo nella base, e ne' sassi vivi contigui ad esse, come nell'altre rupi circonvicine di pasta analoga. Questa spezie di cristallizzazione di schœrl non è dunque propria esclusivamente della magistrale cristallizzazione codonnare. Io l'ho poi veduta altrove, e segnatamente sra Puy, e i confini della provincia di Auvergne, verso Brioude, dove non accade di vedere gli aggregati colonnari, che tanto frequentemente s'incontrano presso Puy, e Issenchaux. Osservai bensì, che la pietra vulcanica, nella quale nuovamente ritrovaronsi le cristallizzazioni di schoerl, è dell'istessa natura e pasta basaltina che quelle già descritte di Mezieres, il di cui colle colonnare serve di base al villaggio, come hanno colà servito, e servono i

<sup>(1)</sup> Il Monte S. Gottardo, ch' è il più alto fra' monti misurati d'Europa, non lo è sorse più che qualche altro non perauche misurate.

<sup>(2)</sup> Il Sig. DESMAREST dice che in Auvergne si veggono anche ammassi colonnari su basi stratose, e non tormentate dal suoco; io non ne ho mai veduto sinora.

frammenti delle colonne per costruirvi le case, ed altri edifizi. Nel Catalogo di M. DAVILA (1) è anche descritta una cristallizzazione di schœrl nera e lucente, in una pietra parimente nera e micacea di Sahlberg, analoga, per quanto mi par d'intende-re, alla già descritta di Mezieres. V'hanno parecchie varietà di questi schærl, ora verdastri, ora rossicci, ec. Il Sig. ROME' DELISLE li chiama Basaltes en petites masses, e dice che lo schærl nero di Sahlberg si ritrova nella maggior parte de' graniti (2). Lo ho sovente osservato questo scheerl nel granitello de' Colli Euganei, e spezialmente in quello di Monselice, dove se ne cava in gran quantità, per gli usi economici. L'istesso Sig. ROME' DELISLE ci descrive ancora alcuni cristalli di schærl trovati fra il lapillo de'vulcani, e da lui supposti (poco opportunamente però a mio credere) avventizi, e di primaria esistenza, come parti anticamente componenti qualche masso di granito ritrovatosi a caso nella ssera d'attività del supposto vulcano. Ora metterò brevemente in vista ciò che risulta in conseguenza degli esposti fatti.

Sembra che oggimai non possa più generalmente ammettersi · la dottrina del celebre HENCKEL, il quale nella sua idea generale dell' origine delle pierre, parlando delle gemme e pietre dure, che ritrovansi prese in altre gemme e pietre dure, ec. pretende che ,, la generazione delle incluse, e differenti non si , possa stimare simultanea, ma che piuttosto l'una pietra all'altra, », la contenente alla contenuta, la gemma alla gemma già preesi-3, stente s'aggiunga, anche con rassomiglianza di qualità, vale a », dire prima in istato molle e poi indurata dal tempo " (3). Per la ragione medesima non militerebbe più generalmente il principio analogo adottato per universale dallo STENONE nel tratto seguente, che però in altri casi di pietre aggregate, e stratose riesce vero. , Se un corpo solido si trovi interamente circondato da un " altro corpo folido, quello de' due è stato il primo a indurire, 3, che ne punti del contatto reciproco colla sua superfizie esprime 39 le proprietà dell'altra superfizie. Quindi in grazia d'esempio se Tomo I.

<sup>(1)</sup> DAVILA, Catalogue Vol. II. p. 430. art. 272.

<sup>(2)</sup> Cryfiellograph. p. 264. dove confonde lo schoerl col gabbro de' To-scani, ch'è tutt' altra cosa.

<sup>(3)</sup> Harum diversarum generatio band essingi potest ut simultanea; quin potius unum alteri, includens incluso, gemma gemma, &c., ceù antea jam formatis superaccessis, idque eddem essam qualitate,nempè molli,ac tempore induratà. HENCKEL de origine lapidum.

, un cristallo, una selenite, una marcassita, in un altro cristal-,, lo, selenite, o marcastita stia rinchiuso con qualche sua parte. , si dee dire che fossero di già indurati i corpi contenuti allora-,, quando una parte de' contenenti era peranche fluida " (1). Ammettendosi la indicata concrezione simultanea degli ammassi basaltini e delle parti costituenti i graniti, ed altri simili sassi vitrescibili composti o aggregati, prodotti come sembra da un fluido igneo, questa teoría cade del tutto. Noi non sappiamo ancora dove possa limitarsi il principio della concrezione simultanea de' solidi lapidei; ed io sono pienamente persuaso ch'esso debba nello stesso modo applicarsi a molti altri corpi di questo regno, ed in particolare alle cristallizzazioni lapidee, e minerali, le quali finora sono state credute generalmente d'un'origine opposta, cioè successiva e posteriore a' solidi, cui si trovano aderenti. E ciò sono indotto a credere dall'analogía che offervasi fra i fenomeni di sì fatte cristallizzazioni, e quelli delle anzidette concrezioni, o cristallizzazioni basaltine, ed altre analoghe. Il Sig. ROME' DE-LISLE (2) dice d'aver trovato corpi micacei biancastri, ma opachi, prismatici, esagoni, e tronchi, mescolati con lunghe e finissime guglie di scheerl, come incastrati nella sostanza medesima delle grosse colonne, o prismi di cristallo montano di Magadascar. Egli però, fondandosi sul principio comune dell'origine acquea, suppone la preesistenza de' suddetti corpi al cristallo che li racchiude; ancorchè possa benissimo darsi, che avessero un' origine simultanea, come le parti figurate de graniti, ec. Così forse è da pensare anche degli schoerl, e d'altre simili cristallizzazioni granatiformi, prismatiche, o d'altra figura che sieno, e che nelle lave miste vulcaniche di frequente ritrovanti, e particolarmente si vedono in quelle del monte Vesuvio, le quali assai variano nella struttura loro, al contrario delle lave dell'Etna, e d'altri luoghi, nelle quali offervasi una sorta di monotonia. Di simili cristallizzazioni si trovano persino nel vetro sossile, e ne- ho riconosciuto in alcuni benchè piccioli saggi ultimamente venutimi dal Vesuvio, dove però non sono molto ovvie. Esaminando attentamente la generazione de' cristalli quarzosi ne' monti Svizzeri, osservai ch'essi per lo più formano parti integranti delle basi o matrici, alle quali sono aderenti, e colle quali sembrerebbe quindi che avessero avuto un'ori-

(2) Crystallographie, p. 162.

<sup>(1)</sup> STENO, De solido inerà solidum natutaliser contento.

gine comune e simultanea. Anche nel Catalogo (1) della bella Collezione del Sig. DAVILA trovanti descritti due piccioli prismi di Smeraldo del Brasile immersi, e strettamente uniti colla matrice quarzosa, sacendo come parte integrante della medefima. Così pell'ordinario veggonfi i granati nelle matrici loro, come ho precisamente offervato alle salde del Monte di S. Gottardo verso gli Svizzeri, dove tali corpi abbondano nello tchisto micaceo; e La stessa cosa si può riscontrare nella maggior parte delle cristallizzazioni minerali. Ora non sembrerà dunque irragionevole il considerare questi corpi come esclusivamente parasitici a guisa delle cristallizzazioni volgari, ed avventizie, che si suppongono formate successivamente nello spazio vacuo pella giustapposizione di parti a parti, e mediante la percolazione e deposizione de' fluidi siltrati attraverso degli strati o matrici che servono ad esse di base? A questo difetto di nota caratteristica aggiungasi ancora il satto delle gemme, analogo a quanto si è di sopra offervato della cristallizzazione basaltina di Mezieres, e che a mio parere, ugualmente milita per la simultaneità d'origine de'rispettivi corpi. lo non intendo come possa ammettersi la simultaneità nella concrezione di fiffatti corpi, se non immaginando che sieno stati consolidati da un fluido igneo. Il celebre BOURGUET (2) ragionando della formazione de' cristalli da lui supposti onninamente di origine acquea, in alcuni pur ammette una simultaneità di origine colle matrici loro., Tutte le crissallizzazioni, dic'egli, che sono as-,, fatto rinchiuse in diversi strati, non hanno altra origine, che ,, la procurata ad esse dalla condensazione degli strati medesimi ". Dopo di questo passo egli dà una lunga spiegazione del suo principio, che a me però sembra oscuro, non comprendendo io come possa accordarsi in tali circostanze una concrezione simultanea de' diversi corpi componenti gli strati, attesa la dimostrabilmente lenta e successiva formazione di questi da deposizioni, e giustappolizioni di parti a parti.

9. 12. La simultaneità pugna col principio dello STENONE; principio che nemmeno quadra a tutte le concrezioni d'origine acquea.

Questa simultaneità nella concrezione e formazione dei diversi componenti de' solidi lapidei rassodati da un sluido igneo, non pare N 2

<sup>(1)</sup> Catalogue, art. 673. 2.

<sup>(2)</sup> BOURGUET, Lou. Phil. p. 46.

dunque compatibile, anzi si oppone precisamente al suddetto principio dello STENONE, come si potrebbe ancora provare per molte altre osservazioni di satto, e spezialmente con diligenza paragonando cotai solidi con altri dell'opposta origine acquea qualunque sieno. Ma questo ci porterebbe troppo a lungo; osserverò bensì che il principio dello STENONE non pare nè anche generalmente applicabile ai fenomeni de' solidi o strati acquei. E' da credere, che molti corpi sui generis che in essi ritrovansi, siano d'origine posteriore ai rispettivi solidi e strati, ne quali si vedono imprigionati, o si voglia che un principio igneo, o che l'acqua permeante, o qualunque altra fia la caufa della loro origine. A questo proposito, spezialmente della percolazione, il gran BACONE nostro, aveva, al suo solito, una finissima idea, dicendo: " La , percolazione, o filtrazione sembra una spezie di separazione, che non solamente divide le materie crasse dalle tenui, e ,, le feculente dalle altre parti, ma separa eziandio sostanze ,, per natura molto più sottili. Così, per modo d'esempio, un li-, quore passato per un panno di lana vi depone le sue parti crasse. e per l'arena le salsuginose " (1). Anche il nostro sagace e dottissimo BOYLE ben disse. " Che i fuochi, e mestrui sotter-, ranei in diversi tempi operano nella terra varie composizioni, ,, e decomposizioni ". E soggiunge: ,, che le pietre ponno sor-, marsi pel salire delle particole petrificanti, che sollevansi a modo , d'esalazioni dalle più basse parti della Terra ". E in un altro paragrafo: " è probabile, che nella Terra v'abbia una varietà di minerali, atti ad effere sciolti da' mestrui sotterranei, e a , concoagularsi co' sughi petrificanti, molto maggiore di quella ,, ch' è stata sinora descritta dagli Autori. Quindi ne viene la varietà delle particole operative nelle pietre preziose 66 (2). E in un altro trattato: ,, spesso mi è venuto sospetto che nella , massa terrea v'abbia forse una grande ancorché senta mutazione , interna, o localmente nata, o prodotta dal concorso di altri ,, globi del Mondo .... Nè posso a meno di credere, che vi siano 29. alcuni agenti occulti, i quali abbiano qualche potestà d'imprimer moto alle interne parti dello stesso globo terrestre " (3). V'è anche un trattatello , in cui BOYLE parla espressamente

(3) EJUSD. Suspiciones cosmica.

<sup>(1)</sup> BACON. Sylva Sylvar., Cent. 5. art. 3. (2) BOYLE, De origine & virtutibus gemmarum.

de' moti intestini delle particole de' solidi, e molto dice de' cambiamenti insensibili, e successivi de' corpi, e dell'intestino moto de' loro componenti. Parrebbe che il prelodato nostro BACO-NE avesse avuto pensamenti analoghi, trattando della divisione volgare del moto de corpi, spezialmente là dove parla de motu alterationis, nel Saggio suo filosofico, che ha per titolo: Impetus Philosophici. Da tutto questo si potrebbe concludere, che quel valente Fisico pendesse molto all'antica filosofia corpuscolare, e forse con qualche ragione; giacchè in mezzo ad una farragine di dottrine giustamente proscritte essa somministra un principio meccanico generale non ispregevole, inserviente alla spiegazione di molti fenomeni, ed anche analogo alla femplicità della Natura. L'istessa inclinazione sembra abbia avuto il DESCARTES nell'espofizione della sua samosa, e troppo generalizzata dottrina della materia sottile. Non vorrei avanzando così qualche rispettabile autorità in mia difesa, incorrer la taccia/di voler rinnovare le visioni degli antichi maestri, benchè in alcune cose io penda a credere che non avessero totalmente il torto. Il gran LEIBNITZ che non mostra di stimar molto gli esperimenti del nostro BOYLE. accorda però, che sono assai utili per la teorsa delle cause, in vista della tendenza loro a spiegare ogni cosa meccanicamente; ma egli poi si duole, e forse con qualche giustizia, che il BOYLE non abbia fatto migliore uso de' propri esperimenti, aggiungendo che se DESCARTES avesse avuto fra le mani un tesoro simile ci avrebbe dato da lungo tempo de' modelli d'una Chimica dimo-Arativa (1).

# §. 13. L'applicazione della Chimica alla Litologia non conduce ficuramente alla scoperta dell'origine de' solidi lapidei.

Nelle offervazioni mie inservienti alla Geografia sissica ed alla zeorsa della Terra, io mi sono sempre appoggiato al semplice principio meccanico, come alla miglior guida, condottovi principalmente dalla necessità de'senomeni stessi. L'applicazione quasi esclusiva che i più valenti Fisici moderni sanno della Chimica per la soluzione de' problemi di questa natura, mi è sembrata mal intesa; poichè in sissatta disquisizione si tratta principalmente della struttura de' corpi, e della relazione locale e meccanica che hanno stra di loro come componenti i diversi solidi e strati. E' quindi assai

<sup>(1)</sup> Observationes Leibnitiana. Tom. VI. p. 318.

diversa una tal indagine dal vero oggetto della Chimica, la quale unicamente risguarda le proprietà intime, o siano qualità de' corpi, niun conto facendo delle particolari loro strutture meccaniche. In conseguenza di che la Chimica considera come dell' istessa spezie corpi d'origine e struttura fra di loro diversissimi, e viceversa; e come semplici ed omogenei corpi, che sono assai composti, e le parti de' quali sono l'une rispettivamente all'altre molto diverse. Che imperfetta idea ci danno, per esempio, i Chimici de' graniti, de' perfidi, e di altri simili sassi composti, presentandoceli semplicemente come vitrescenti! La cote quarzosa comune, e molte altre passe simili non sono anche dello stesso carattere, quantunque semplicissime nella struttura loro, e di origine manisestamente diversa da' graniti, dai porfidi, ec.? E quando anche al noto carattere di vitrescente s'aggiungesse quello di composto o aggregato, chiamando questi sassi aggregati con WALLERIO, e LINNEO, oppure composti col dotto CRONSTED, che notizta ci somministra di più una tale distinzione pel conoscimento della precisa loro struttura ed origine? Al contrario l'aggiunto carattere di composto, o di aggregato, poco adattato ancora al modo dell'origine loro, c'imbroglia più che mai, associando sconsigliatamente nella medesima classe sassi e pietre, che hanno diversissima struttura ed origine, come certamente sono le breccie fluitate, che non si deggiono consondere co' graniti, co' porfidi, e con altri simili impasti. Qualunque sistema ragionato, sia mineralogico o altro, dovrebbe aver in vista tutti gli attributi de corpi che classifica. Ora siccome trattandosi di oggetti appartenenti al regno lapideo, la Chimica si limita a rilevarne semplicemente le qualità interne, e sostanziali, nè può darci la minima idea della struttura meccanica delle loro parti costituenti, nè delle loro relazioni rispettive, mi sembra che un sistema mineralogico esclusivamente appoggiatovi debba essere molto disettoso. Eppure questi sono i sistemi di moda; ed il celebre WALLERIO dopo un esame critico, e giudizioso de'diversi sistemi mineralogici, sì antichi che moderni, nell'espresso trattato suo de systematibus Mineralogicis, alla fine, dove tratta de systemate Mineralogico rite condendo, non ci propone altra cosa.

#### 9. 14. La diversità d'origini sarebbe la base naturale d'un sistema mineralogico.

Sembra che il CRONSTEDT, come ho dianzi notato, si sia avveduto della gran differenza che passa fra gi' impasti petrosi co-

muni semplici, e di graniti, porfidi, ed altri simili composti, assegnando a questi ultimi una classe a parte in un appendice, non sapendo per la poca cognizione che aveva de' veri caratteri loro. dove collocarli nel sittema suo. Ma poich' essi sassi e pietre sono manifestamente di diversa struttura, ed in apparenza ancora di opposta origine, come si è detto, sin a tanto che non se ne rilevino i caratteri essenziali e distintivi, mai non s'avrà un sistema del regno lapideo, compito e ben fondato. I fenomeni chiaramente dimostrano che tanto il principio igneo, quanto l'acqua abbiano avuto parte nell'origine delle varie produzioni lapideo - terrestri; quindi un tal sistema dovrebbe renderne conto, istituendo come per base due principali divisioni delle suddette produzioni del Regno lapideo, a tenore delle rispettive loro diverse origini (1). E poichè apparisce da' senomeni, che tali produzioni, quantunque d'origine opposta, abbiano fra di loro alcune relazioni particolari dipendenti dal meccanismo della Terra, sino a tanto che queste non saranno chiaramente rilevate, noi mancheremo di cognizioni solide di Geografia filica, e della Teoría del Globo. Credo a propolito prima di finire quella digreffione il far offervare, che il soprallodato. nostro BOYLE in favor del semplice principio meccanico nell' Ineroduzione alla Storia delle qualità delle particele dubita ( e forse non senza qualche fondamento) se i Chimici su di questo 3, abbiano ", solide ed intelligibili nozioni ", soggiungendo poi giudiziosamente, che i principi chimici non sono sufficienti a rendere giusta ,, ragione d'una qualche cosa fola, e molto meno de' differenti fe-,, nomeni di natura; per lo che fa d'uopo stare in traccia di prin-", cipj più universalmente applicabili " (2); nel che s'accorda con quanto io ho esposto sinora. Quantunque però io penda a credere, che l'applicazione de' principi chimici sia insufficiente per la soluzione de' problemi della Geografia fisica, e della Teorsa della Terra, e che la consideri ancora come uno de' principali errori della Fisica moderna, ciò non ostante nessuno più di me è persuaso dell'importanza, anzi necessità della Chimica a questo studio, ed alla Mineralogia partico-

<sup>(1)</sup> Anche il dotto Sig. DEMBSHER nel suo Saggio Epiflolare sopra la legittima distribuzione de' corpi che al Regno Minerale appartengono considera come originariamente Vulcaniche queste pietre composte, ed assegna loro un luogo più preciso nella classificazione.

<sup>(2)</sup> Principia chimica adeo insufficientia sunt ad probam rei alicujus, nedum differentium phænomenorum natura rationem reddendam, ut circumspicienda nobis sint aliqua communiora principia. BOYLE Introd. ad Hist. qualitatum particular.

larmente, trattandosi delle qualità o proprietà de' corpi, le quali precisamente formano l'oggetto di questo ramo della Scienza Naturale.

Fra i corpi sui generis, che sembrano d'origine posteriore ai rispettivi solidi e strati, ne' quali si vedono imprigionati, dovranno probabilmente essere classificati molti metalli, e minere, molte concrezioni tosacee o tartarose, che spesso negli strati spezialmente arenosi si veggono; le geodi, le piriti, l'etiti, ed altre simili concrezioni ferruginose; molte selci, e sorse la maggior parte delle rupestri, come ancora quelle degli strati calcarei e cretacei continui, isolate o stratiscate che sieno, apparendo chiaramente da' senomeni, de' quali non parlerò ora a lungo, che per lo più tali selci non sono già avventizie, ma vergini, e generate localmente, e posteriormente ai solidi o strati, ne' quali si vedono imprigionate. E in tal caso sembrerebbe decisa la gran quistione vertente fra' primari Naturalisti moderni; cioè se le selci vengano dalla creta o la creta dalle selci? (1).

# §. 15. Il principio, che lo STENONE ebbe per generale, sembra limitatissimo.

Potrebbe anche sembrare che il principio dello STENONE in proposito dell'origine relativamente successiva de'solidi lapidei composti in vece d'essere generale, com'egli, e molti sommi uomini stimarono dopo di lui, sosse limitatissimo, non trovandosi assai particolarmente applicabile a' fenomeni, de' quali il per altro dottifsimo uomo non ebbe occasione d'informarsi. Ora si domanderà naturalmente quali sieno i casi ne' quali il principio Stenoniano possa dimostrativamente valere. Vale senza dubbio relativamente a tutte le sostanze avventizie, o forastiere, che si ritrovano nella terra, come sarebbero, per esempio, le parti di corpi organici marini o terrestri, le pietre e i sassi erratici fluitati, le ghiaje degli strati brecciati e tumultuari; ed in questi casi viene dal celebre Autore. felicemente applicato. Così fosse stata felice l'opinione ch'egli adottò in proposito de' fossili di provenienza marina, i quali per mancanza di osservazioni sufficienti, seguendo la scorta del nostro WOODWARD, dello SCHEUCHZERO, e di altri, egli attribul gratuitamente al diluvio. Non so, se queste mie ristessioni occasionali sul principio dello STENONE sembreranno ben sondate: ma

<sup>(1)</sup> Il cel. Sig. SCOPOLI ha ottenuto cristalli quarzosi dalla terra calcaria saturata coll' acido marino. Così il Sig. ACHARD sece ultimamente gemme artificiali. Vedi più sotto la sua Lettera.

ehecche ne sia, mi credo in necessità di protestare, ch'io nutrisco una giusta venerazione per quel grand'uomo, il quale uni ad un criterio acutissimo vaste cognizioni, e puot'essere considerato come uno de' più illustri uomini del Nord, e del secolo in cui viveva.

§. 16. L'azione locale del fuoco, non l'eruzione, sembra aver dato l'assual forma agli ammassi colonnari, e alle piesre amorse de' monsi Vulcanici.

Non pretendo io già di determinare precisamente che la simultanea costituzione, e rassodamento di parti possa applicarsi alla formazione degli aggregati colonnari: ho usato di quello modo di dire per opporlo alla successione lenta e interrotta, che secondo l'ipotesi volgarmente ricevuta deve aver luogo nella formazione de' cristalli comuni. Mi sembra anche di legger chiaro ne' senomeni, che le cristallizzazioni colonnari prismatiche, ed altri simili ammassi vulcanici regolarmente sigurati sieno stati per lo più generati localmente, e non nel fervore di quelle violenti convultioni della Natura, che comunemente vengono assegnate come l'origine loro, e delle montagne vulcaniche in generale (1). Il Sig. GUETTARD potea con qualche diritto dubitare, se di sissatti corpi figurati si potesse esclusivamente ripetere l'origine dal suoco violento de' Vulcani, più atto, com'ei dice, a sfigurare, e distruggere che ad altro; ma egli non avea perciò ragione d'assegnar loro l'origine opposta, mettendoli insieme colle cristallizzazioni comuni (2). La disposizione regolare, e gli altri particolari caratteri degli ammassi colonnari dimostrano assai chiaramente, a mio credere, che il principio attivo di formazione, 'qualunqu' egli sia stato, abbia localmente operato la coalescenza di questi corpi. Imperocchè ad onta della varietà delle direzioni che hanno le colonne, e le masse da effe composte, quasi sempre si riconosce una grandissima regolarità nella loro disposizione. Esse formano strati per lo più uniformemente disposti in direzioni particolari, e spesso costanti nella medesima per tratti considerabili d'estensione. Questi strati non solo manisestano pell'ordinario un parallelismo fra le loro parti rego-Tom. I.

<sup>(1)</sup> Anche il Sig. DESMAREST che generalmente affegna per origine de' monti vulcanici l'esplosioni, o eruttazioni, benespesso mostra di pendere alla produzione locale degli ammassi basaltini, indipendentemente da sì fatti fenomeni violenti.

<sup>(2)</sup> GUETTARD Mem. sur le basalte des anciens, & des modernes.

farmente figurate, ma negl' interi aggregati loro eziandio, che formano sovente vasti letti orizzontali, e per lo più eguali in profondità. Lo stesso parallelismo è anche osservabile ne' gruppi che sono composti di molti strati, come ho particolarmente veduto in quei di Murat, e del Castello montano d'Achon nell' Auvergne superiore, ne' quali non solamente fra se stessi sono paralleli gli strati di colonne, ma conservano anche nella loro posizione il parallelismo cogli altri strati de'rispettivi ammassi colonnari che giacciono regolarmente gli uni sugli altri. Questi ammassi comunemente sormano parti integrali delle matrici o monti, ne' quali si trovano, e mostrano anche un' espressa affinità nella loro struttura; sembra quindi ragionevole, che sia loro assegnata un'origine comune.

Le nozioni ricevute intorno all'origine de' monti vulcanici in generale non sembrano adequatamente corrispondere ai senomeni che la Natura vi ha impresso. Generalmente parlando, i Naturalisti suppongono che tutti sieno stati cacciati fuori dalle viscere della terra col mezzo delle esplosioni, come il Monte di Cenere presso Pozzuoli nel Regno di Napoli, l'Isola di Santerini nell'Arcipelago, e le materie vomitate dal Vesuvio, dall'Etna, ec. Ella è indubitata cosa che chiunque confronterà questi aggregati tumultuari e di-·fordinati colle regolari strutture vulcaniche smora descritte, troverà piuttosto incerta la comune maniera di pensare. E di satto il Vesuvio, l'Etna, il Monte di Cenere, e simili altre eruzioni montuose altro non offrono esternamente che una congerie di rovine, dimostranti ad evidenza la causa eventuale e straordinaria che le ha prodotte. Una tal origine però non sembra conciliabile colle regolari strutture dianzi mentovate; verità che apparisce per avventura in modo convincente dalle mie considerazioni sopra i particolari senomeni che le caratterizzano. E benchè sia possibilissimo che sistatti fenomeni abbiano luogo talvolta nelle coalescenze della materia liquefatta, e cacciata fuori dall'eruzioni vulcaniche, come nel fatto di Ecla sopraccennato, ec.; ciò nonnostante, per quanta somiglianza abbiano con quelli ch'io ho testè descritti, ristettendo all'indole -dell' origine loro, appena so immaginare che possano generalmente formare masse men che irregolari ed informi. Per quanto ci sembrino sorprendenti i fiumi di lava del Vesuvio, e dell' Etna, essi realmente non sono che ssorzi parziali e tumultuari della Natura per niun titolo paragonabili alla produzione della Strada de' Giganti, o de'regolari fenomeni colonnari dell'Auvergne e del Velay, parecchi de' quali continuano quasi senza interruzione per molte mi-

glia; cosa ch'è più particolarmente osservabile degli strati colonnari solitari ed orizzontali che sormano le vette degli alti, ma però agevoli e piuttosto piani colli vulcanici dell' Auvergne, e dell'aggiacente parte del Velay, e che può con egual precisione esser veduta nella sommità di que' colli dalle rispettive loro valli. Il celebre Sig. DE BUFFON parlando di esti li chiama pianure monsane, che formano paesi al di sopra d'altri paesi (1). Questi servono anche a mostrare l'inganno d'alcuni Naturalisti, che inconsideratamente ascrivono ai monti vulcanici in generale la medesima origine che al Vesuvio, ed all'Etna, assegnando anche loro esclusivamente le stesse forme coniche, ed orbicolari. I caratteri particolari e relativi de' gruppi basaltini, e d'altri corpi regolari vulcanici di genere analogo, escludono piuttosto, per quanto a me sembra, la causa eventuale e tumultuaria; e provano la necessità di ripetere la loro origine locale da un principio più stabile ed uniforme. A questo proposito mi sa d'uopo aggiungere, ch'io non ho mai veduto alcun vestigio sicuro di cratere regolare ne' monti caratterizzati da simili corpi, che siccome notai poc'anzi, formano in generale parti integrali delle matrici, alle quali sono aderenti, e che frequentemente anch'esse manifestano una struttura analoga benchè irregolare. E sono essi così lontani dal rappresentare le ruinose scene del Vesuvio, o dell'Etna, che anzi di raro somministrano altre materie staccate, o isolate oltre i frammenti di colonne, che sonofi separati dagli ammassi cedendo al tempo. Io ho replicatamente offervato questo fatto ne'colli vulcanici e colonnari del Velay presso Issenchaux, dove gli aggregati delle colonne sono spesse volte così strettamente uniti col corpo della lava, che forsnano in qualche modo una sola massa solida benchè figurata. Il Monte-Rosso degli Euganei è precisamente di questo carattere; nè io v'osservai una sola colonna, anzi nemmeno un frammento staccato; quelli che si vedono appiè della Tavola incisa vi sono stati introdotti solamente per mostrare le forme delle colonne. Nel colle di Monte-Rosso, come in quelli d'Issenchaux, mancano totalmente i segni di cratere; e all'opposto, come questo, anche quelli finiscono quali sempre in sommità convesse, e regolari, che formano una massa solida (2).

<sup>(1)</sup> Hift. Nat. Vol. II. pag. 11.

<sup>(2)</sup> La continuazione fi darà nella III. Parte.

# MEMORIA DEL SIGNOR ABATE MANN

CAN. DELLA CHIESA COLLEGIATA DI COURTRAY,
M. DELL' I. R. ACCADEMIA DELLE SCIENZE
E BELLE LETTERE DI BRUSSELLES

Su i diversi Metodi inventati finora per preservare gli Edifici dagli Incendi. (\*)

Offervazioni popolari salla necessità d'una Circolazione e d'un rinnovamento d'Aria per la Combustione.

Noto universalmente, che per conservare il suoco lungo tempo senza che si spenga, nè si consumi, basta coprirlo in maniera che sia attraversato da una piccolissima circolazione d'aria. Se questa è troppa il suoco s'insiamma, e si consuma, se troppo poca s'estingue. Ognun sa che per ispegnere i carboni accesi anche in una scatola di legno arido basta coprirli, o chiuderli in modo, che l'aria non possa circolarvi, nè rinnovarvisi. L'arte del Carbonajo

<sup>(\*),</sup> Quest' opera, diee l'Autore nella sua Presazione, non avrebbe dovuto comparire che nel 2.º Vol. delle Memorie dell' Accademia. Ciò che ha determinato a stamparla separatamente è l'interesse della materia, e l'utilità del Pubblico. Le Persone illustri, che l'hanno satta intraprendere, quelle che hanno sì generosamente comunicate le loro scoperte, l'Autore che ne presenta il risultato, l'Accademia che le pubblica non hanno avuto, nè hanno potuto avere che queste doppio motivo. Le esperienze fatte in Inghilterra occupavano tutti gli spiriti. Il Sig. Conte di BELGIOJOSO tessimonio oculare di tutte queste maraviglie comprese tosto l'orilità che potea risultarne per gli Stati della sua AUGUSTA SOVRANA. Comunicò le sue idee al Sig. Principe di STARHEMBERG. L'Accademia consultata da questo Ministro sviluppò i principi su i quali sissatte esperienze eran sondate. Ella sece vedere la certezza dell'esito, e il vantaggio di spedire un Accademico in Inghilterra per

consiste nel modificare in maniera la circolazione dell'aria che non y'arrivi mai in copia bastante per infiammare la legna, che vuolsa cuocere con un suoco sordo, e lento. Infiniti casi han dimostrato, che il suoco appiccatosi in un gabinetto, in un armadio, o in altro luogo ben chiuso, v'avea covato lungamente pria di scoppiare in incendio. All'opposto si è sempre osservato, che in un ediscio qualunque le parti ove la circolazione, e il rinnovamento dell'aria hanno maggior libertà (come le scale, le camere alte ove la sossitta sia già trasorata dal suoco ec.) son quelle appunto, ove l'incendio sa maggiore rovina, e dove i suoi progressi sono più rapidi, e più distruttori.

#### Sperienze Fisiche sulla necessità d'una Circolazione, e d'un Rinnovamento d'Aria per mantenere il Fuoco.

II. A queste osservazioni popolari n'aggiugnerò alcune altrenon meno certe, benchè men note generalmente. Una lampana, o una candela accesa in un piccolo spazio ben chiuso sceman di luce a poco a poco, e finalmente s'estinguono. Se apresi la porticella della lanterna o del luogo qualunque ove son chiuse, quando sembrano in procinto di spegnersi, si veggon tosto riprendere una nuova vita, e un nuovo splendore a misura, che l'aria si rinnovella. Mettasi una candela accesa sotto il recipiente della Macchina Pneumatica; questa a principio mostra la fiamma ordinaria; a proporzione che l'aria si raresa, la siamma divien più debole, e men risplendente, e s'estingue del tutto quando l'aria è quasi del tutto estratta. Sotto al medesimo recipiente dopo la sottrazione dell'aria la polvere d'archibuso esposta al soco di una lente, o d'uno specchio ustorio si consuma senza strepito, e senza scoppio, e s'esala in un denso sumo entro cui vedesi appena una picciola siamma azzurrigna, che debbesi a un picciolo residuo d'aria estremamente diradata: che trovasi tuttavia nel recipiente, o piuttosto (come vuole il dotto

istruirsi di tutte le particolarità necessarie all'esecuzione. Il Governo sisto gli occhi sull'Autore della presente Memoria. Egli parti per Londra ai 26 di Novembre 1777. La generosità Inglese non si è punto smentita. Il Sig. HART-LEY, e Milord MAHONE ripeterono le loro esperienze, e diedero all'Accademico di Brusselles tutte le istruzioni che in questa Memoria sono comprese. "

Perche noi pure ne facessimo parte sollecitamente all' Italia ce n'è stata rimessa immediatamente una delle prime copie spedite. Gli Edit.

Ben. ROBINS ne' suoi nuovi Principi d'Artiglieria) ad una produzione di aria nuova per lo sviluppamento dell'aria sissa contenuta nella polvere. Nel voto anche l'acciarino non dà la stessa scintilla, che all'aria aperta.

## Risultato di queste Osservazioni, e di queste Sperienze.

III. Da tutte queste osservazioni ed esperienze risulta manisessamente, che l'aria è esserviale alla produzione, e al mantenimento del suoca, e della siamma, in qualunque modo ciò avvenga, o l'aria ne sia semplicemente cagione, o ne divenga parte essa medesima. E' dunque certo, che niun corpo combustibile può infiammarsi, e consumarsi senza il concorso dell'aria, e che quanto più sortemente, e liberamente l'aria agisce sui corpi infiammati, o accesi, più rapidamente li sa abbruciare. Da questo principio certo, e di cui niuno può dubitare, si cava questa conseguenza generale, che i corpi combustibili, come il legno, possono star lungamente espossi all'azione del suoco più violento in vasi chiusi, o armati di un integumento impermeabile all'aria, e incombustibile, senzachè si insiammino, nè si consumino. Penetrata da un suoco straniero la loro sostanza rimane incombustibile, e indistruttibile sinchè l'aria esteriore non si insinua insieme col suoco nelle sue parti costitutive.

## Sperienze sull' Infiammabilità de' Corpi.

IV. Proseguiamo le sperienze che sormano il sondamento de' metodi inventati per prevenire gli incendj. Il celebre Dr. HA-LES uno de' migliori Fisici, che l'Inghilterra abbia prodotto, osservò che sacendo suoco sopra ad una tavola posata così solidamente su d'uno strato di sabbia, di terra, o di calce, che l'aria al di sotto non si potesse insinuare, la tavola s'incarboniva, ma senza insiammarsi. Lo stesso avvenne quand'egli mise del suoco sotto ad una tavola sospesa ma ben coperta superiormente di terra grassa, o di calce. Quest'ottimo Cittadino previde allora l'utilità, che potea cavarsi dalle sue osservazioni contro alle rovine del suoco, e desiderò che capitassero fra le mani di qualcuno, che le facesse fruttissicare pel bene dell'umanità (\*). Nulla s'insiamma più sacilmente che i sogli di carta: contuttociò m'è accaduto sovente di prendere un libro chiuso, e legato, e porlo così in mezzo ad un

<sup>(\*)</sup> Sono costretto a citare a memoria, perchè non ho potuto trovare in questo punta le Opere del Dr. HALES. L'Aut.

fuoco ardente. Questo corpo sommamente combustibile, ed insiammabile quando l'aria può giugnere a ciascun soglio, allora non prese mai siamma, e consumossi lentissimamente; di manierachè io ho trevate l'interiore del libro intatto dal suoco anche dopo molte ore che v'era stato nel mezzo. Prendasi una palla da schioppo, o un cilindro di piombo d'un mezzo pollice di diametro, e s'avviluppi di carta strettamente sino alla grossezza d'un quarto di pollice; si leghi bene il tutto con un silo di serro, perchè il rotolo non possa sciogliersi; gettisi quindi in mezzo al suoco: il piombo si sonderà avanti che la carta s'insiammi, o si consumi, come vedrassi ritirandola nell'atto che il piombo comincia a squagliarsi.

## Risultato di queste Sperienze, e Leggi dell'Instammabilità de Corpi.

V. Queste diverse sperienze dimostrano che un corpo combustibile, comunque altrende sia inframmabile, perde la sua inframmabilità non solamente quando se ne esclude ogn'aria nuova , ma anche quando si impedisce efficacemente che l'aria abbia una libera circolazione per mezzo de correnti effluenti, ed affluenti, che possano attraversare nell'una o mell'altra direzione il corpo, o la parte del corpo che si espone all'azione del fuoce. Il corpo così esposto si incarbonirà, e si consumerà poce a poco, ma non darà fiamma. Questo è il principio generale su cui sono fondati tutti i nuovi metodi inventati recentemente in Inghilterra per difendere gli edifici dalle rovine del suoco. Tutto ciò che chiude i pori d'un corpo infiammabile in maniera da renderlo impermeabile all'aria, gli impedisce con ciò d'infiammarsi, ma non di incarbonirsi. Per questa ragione un legno, una tela ecfortemente impregnati di sali o marini, o vegetabili, o d'altra specie non infiammabili di lor natura, ove s'espongano all'azione del fuoco non prendon mai fiamma, finchè quello non abbia consunti, o satti svaporare i sali medesimi. Se il corpo vien consumato dal fuoco così presto come i sali, di cui è impregnato, allora abbrucia presso a poco alla maniera dell'esca, eccettuandone il crepito de' sali nel suoco.

#### Continuazione delle Leggi della Combustibilità, e della Infiammabilità de' Corpi.

VI. E' cosa evidente per se medesima, è poco necessaria a ricordare, che niun corpo combustibile pud abbruciare, ove non sia antecedentemente preparate con un grado di calore proporzionate alla sua
massa, e alla sua solidità. Questo principio unito al precedente

rendono la ragione perchè ogni corpo infiammabile richieda per infiammarsi un tempo che sia in ragione della sua massa compatta, e della sua solidità combinate insieme. Quindi una tavola d'abete s'infiammerà ben più presto, che un ceppo del medesimo legno quantunque amendue siano dello stesso peso, e nel medesimo suoco: e un pezzo di legno poroso più presto che un altro della medesima grandezza, ma che sia più compatto, e più solido: così del resto. E' pur certo che un legno armato in guisa che sia impermeabile all'aria, ove espongasi costantemente all'azione del fuoco, si incarbonirà, e si consumerà bensì poco a poco, più o men lentamente in ragione degli offacoli, che vi si troveranno all'ammissione delle correnti assluenti, ed essluenti dell'aria; ma se questi ostacoli saranno tali, che le escludano assolutamente, il suoco arriverà a consumare il corpo del tutto, senza mai infiammarlo. Allo stesso tempo tutte le sperienze dimostrano che anche la difficoltà di incarbonire il legno viene accresciuta da tutto ciò, che impedisce, o diminuisce la sua infiammabilità. Così di due pezzi di legno persettamente eguali l'uno divien carbone assai più presto ove arda in un suoco aperto, e libero all'aria, che l'altro il qual sia posto in una fornace da carbone; e un pezzo non armato, assai più presto s'incarbonisce, che un egual pezzo armato e reso impermeabile all'aria, comeche siano amendue nel medesimo suoco.

Leggi della Direzione, e della Comunicazione dell' Accensione, e dell'Instammazione de' Corpi: Osservazioni che le pruovano.

VII. Siccome la direzione naturale del fuoco è dal basso all'alto perpendicolarmente; così la sua maggiore, e più rapida comunicazione debb'essere in questa direzione medessma (\*). Esso non si comunica dall'alto al basso o lateralmente, se non in quanto un puro slogisto l'attrae, o una corrente d'aria lo getta in questa direzione. Come queste due cagioni operano in tutti i suochi che si stendono lateralmente, lo spazio abbruciato s'accosterà alla sorma di un triangolo il cui angolo al vertice sarà meno acuto a misura che queste cagioni saranno più intense, e il vertice sarà il punto medesimo del cominciamento del suoco. L'anno 1754 o 55 il suoco si appiccò sulla spiaggia della Baja di Biscaglia alle vaste selve di

<sup>(\*)</sup> In tutto quello ch' io dico in questa Memoria eccettuo le materie graffe, ontuose, resinose, e simili, che son puramente flogistiche, e che fi consumano interamente.

abeti, che coprono una parte delle lande, situate fra Bordeaux, e Bayonne. Queste selve hanno 15, o 16 leghe d'estensione lungo la costa. Il vento soffiava dalla parte di mare, e spingeva il suoco dentro terra direttamente attraverso de boschi. Io ho trascorso il bosco incendiato alla distanza di 6,07 leghe dalla spiaggia dove l'incendio aveva incominciato, ho trovato che il devastamento a questa distanza già si stendeva per due buone leghe in larghezza, e andava crescendo ognor più verso alla fine del bosco; i margini della distruzione erano divergenti in linea retta. Questo è pienamente conforme al principio ora esposto. Esso vedessi pure egualmente verificato quando si mette il fuoco all'erba arida, che copre le vaste Savanne dell'America ec. Quello fuoco attraversa tutto un paese secondo la direzione del vento, e per uno spazio divergente. Se ne possono leggere degli esempi nella relazione del viaggio del Capitan JAMES alla Baja d'Hudson, in quello del Cap. COOKE mentre sece rassettare il suo vascello nel fiume la Risoluzione nella Nuova Olanda, e altrove, poichè tali esempi sono frequenti nelle descrizioni de' Paesi selvaggi.

Se mettesi il fuoco al basso d'un gran tavolato posto perpendicolarmente, e suor del vento, un tratto di esso abbrucerà sino
all'alto, ma il suoco ascendendo si allargherà poco più che al basso
ove è stato immediatamente applicato. I lati della combustione saranno qui men divergenti, di quel che siano in un suoco sossitato
dal vento orizzontalmente in mezzo a materie combustibili: la ragione è evidente dal principio sovraccennato. Pongasi un tavolino,
una sedia, od altro mobile somigliante metà dentro, e metà suori
del suoco il qual sia acceso in luogo riparato dal vento e sul terreno, o su d'altro simile sondo non insiammabile; la parte del corpo, che è nel suoco verrà consumata, ma il suoco non si comunicherà gran satto al di là di questa parte, e spegnendosi lascerà intatto il rimanente. Io non avanzo questo satto che dopo le esperienze che n'ho veduto.

I pochi Principi Fisici che ho posti sin quì, e che ho tratto da osservazioni costanti bastano per tutto quello, che avrò a dire nel rimanente di questa Memoria, la quale non avrà altro sondamento che questi principi medesimi consermati da sperienze.

Natura dell'Incendio, e della sua Comunicazione: Osservazioni isolate che sono state fatte su questo proposito già da lungo tempo.

VIII. Le osservazioni e le sperienze ch'io ho citato dianzi Tom. I.

non son già nuove. Fino da' tempi più rimoti si è offervato, che fra i diversi metodi di sabbricare, e i diversi materiali, che vi si impiegano, tali son più, e tali meno soggetti alle rovine del fuoco. Gli incendi veggonsi rare volte nelle case, come son quelle della più parte delle persone private in Ispagna, ove in luogo di soffitte, e di pavimenti di legno s'adopera una specie di succo. Io mon mi ricordo d'avere udito mai per tutto il tempo, che quivi ho soggiornato, alcun incendio avvenuto in simili case. L'effetto è naturale: in Ispagna le camere non han molto legname; il calore del elima lo renderebbe tosto un nido d'insetti di ogni specie. Or essendo le soffitte, eccetto le travi, costruite d'una materia incombustibile, è difficile che un edificio di questa natura possa incendiarsi, poichè non vi sono a bruciare che i mobili, i quali per la più parte sono in troppo piccola quantità perchè la fiamma passi attraverso a un grosso strato di stucco, e arrivi al piano superiore. Ognuno pur sa, che il legno privo di sugo resinoso, com'è il pioppo, ed altro legno bianco, difficilmente s'infiamma, e non abbrucia molto al di là del sito ove il suoco è applicato immediatamente. Quindi gli Operaj, ed il Popolo hanno conchiuso, che le soffitte formate di questa specie di legno sarebbero un preservativo contro gli incendj: e non è che l'estrema sua mollezza, e la sua poca durata che impediscono di farne uso. Meritamente si è conchiuso, che tali sofficte gioverebbero a preservar dagli incendi, quantunque se ne sia dimenticata, o fors'anche ignorata in gran parte la vera cagione; la qual è che se le sossitte sono incombustibili e sotto, e sopra, il resto della casa non corre più risico di abbruciare, toltone che il fuoco si comunichi per le porte o altronde. Può dirsi generalmente che tutto ciò che chiamasi incendio, comincia da una soffitta, che il suoco abbrucia fino a trasorarla, e per conseguenza che una soffitta in siamma è già un vero incendio, ed una casa che abbrucia. Nel 1766 essendo andato a vedere in Anversa ciò che meritava più attenzione nella Chiesa allora de'Gesuiti, mi secero questi osservare le gallerie sostenute da colonne, che regnano intorno a tre de' suoi lati, e m'assicurarono che erano un avanzo dell'antica Chiesa che su incendiata dal sulmine ai 18 di Luglio del 1718. Siccome queste gallerie sembrano per la loro fituazione, e costruzione esposte al fuoco egualmente, ed anche più che qualunque altra parte della Chiesa, io era curioso di sapere a che si dovesse attribuire la loro conservazione singolare, malgrado la distruzione di tutto il resto dell'edificio. Mi su risposto senza

esitazione che ciò attribuivasi ad un grosso strato di calcina, che nella loro prima costruzione era stato posto immediatamente sotto alla sossitta per impedire che il rumore di que' che passeggiavano in queste gallerie non incomodasse, o turbasse que' che erano in Chiesa. Io non dubito che non si possan raccogliere parecchi altri esempi simili al citato pur ora. Per questo modo le migliori idee, e più seconde di usi giovevoli all'umanità restano senza successione, senza essetto, e quasi senza memoria, sinchè non sorge un selice Ingegno che le combini, le generalizzi, e ne cavi delle conseguenze più utili. Allora il mondo si stupisce che per tanto tempo si sian potute ignorare cose sì facili, e sì maniseste: ed è anche fortuna quando non se ne trae un motivo per disprezzare, o deprimere il merito dell'invenzione, e l'onore dovuto agli Inventori.

lo passo a'nuovi mezzi inventati a questo oggetto recentemente, di cui la descrizione, e l'uso è lo scopo della presente Memoria.

Cagioni delle nuove Ricerche su questo Oggetto: Storia di quelle che han fatto da parecchi anni il Sig. HARTLEY ed altre Persone.

IX. Di rado avviene una grande sciagura che non dia occasione a qualche rissessione, o a qualche esperienza utile contro a sciagure simili per l'avvenire. Le conseguenze terribili dell'incendio, che abbruciò il Teatro di Amsterdam nel 1772, e il Magazzino R. di Portsmouth nel 1776 han satto una tale sensazione in tutta l'Europa, che hanno eccitato in diversi Paesi diverse Persone a cercare i mezzi di preservarsi in avvenire da simili disastri. Io però debbo rendere questa giustizia al Sig. HARTLEY Membro del Parlamento d'Inghilterra, e Autore del metodo, ch'ora verrò esponendo, che fino dalla sua giovinezza per una sua propensione particolare ei s'era occupato su questo soggetto, e aveva già cercato, e immaginato diversi mezzi a questo fine assai innanzi agli incendj di cui parlo, ed anche prima che il Dr. HALES avesse pubblicato le sperienze che ho citate al num. IV., delle quali il Sig. HARTLEY non ha avoto cognizione se non dopo che aveva già inventato, ed eseguito il suo proprio metodo, come egli medesimo me n'ha assicurato. Per questo suo impegno particolare su tal oggetto egli era in procinto di comperare al prezzo di 400 lire sterline il segreto proposto da un Tedesco per disendere la tela, ed il legno dall'infiammarfi. Il Sig. HARTLEY mostrò al Sig. Ab. NEEDHAM Direttore della I. R. Accademia delle Scienze, e Belle-Lettere di

Brusselles i saggi che l'Inventore gli aveva dati. Questi arsero ma lentamente, e non s'infiammarono prima che i sali ond'erano imbevuti non fossero svaporati, o distrutti dal suoco. Il Sig. NEEDHAM indovinò tosto il segreto, e scoperse al Sig. HARTLEY in che consistesse. Preparò del legno, e della tela alla stessa maniera, facendo cuocere queste sostanze fino a saturazione in una sorte lisciva di sal di ceneri. Ciò ritenne il Sig. HARTLEY dal trattare più oltre della compera del segreto, che gli era stato proposto. Nella preparazione anzidetta della tela, e del legno, qualunque altro fale, e qualunque materia egualmente non infiammabile, nè combustibile, e che formasse del pari una specie d'intonicatura, o di crosta la quale chiudesse i pori, e coprisse queste sostanze, sarebbe riuscita egualmente a diminuirne, o ritardarne l'infiammabilità, e la combustibilità, come ho notato al num. V. Quantunque sia evidente, che questo effetto sul legno ec. non può durare che fino allo svaporamento, o alla distruzione de'sali ond'è impregnato; ciò non ostante uno ha avuto l'imprudenza di esporsi recentemente in Parigi alle risa del Pubblico facendo costruire una capanna di legno preparato in questa guisa, pretendendo che dovesse essere incombustibile. L'effetto, e le fischiate del Popolo accorso l'hanno convinto della fua poca avvedutezza, e l'hanno fatto rinvenire prestissimo dat fuo errore.

# Storia del Nuovo Metodo contro gli Incendj inventato dal Sig. HARTLES.

X. Il Sig. HARTLEY troppo illuminato, e-troppo giudizioso per trattenersi a questo preteso segreto, pensò assiduamente a scoprire qualche cosa di più essece. Immaginò di provar l'essetto di lastre sottilissime di serro inchiodate sotto alle sossitite, ed ebbe la soddissazione di riuscire con ciò oltre alle sue speranze. Il suo metodo è ingegnossismo, e semplicissimo, e in molte occasioni è anche il solo che possa usarsi. Nel 1776, se non erro, egli ha ottenuto un privilegio esclusivo per la sabbrica, e la vendita di tali lastre. Egli aveva già manisestato il suo metodo nel 1774, e ne aveva satte delle pubbliche sperienze, per convincere il Pubblico dell'essicacia del suo ritrovato. Fece a tal oggetto costruire secondo questo metodo a Wimbledon - Common distante due o tre leghe da Londra, una casa assa grande a tre piani per rinnovarvi le sperienze ogni volta che si desiderino, e per lasciarla come un monumento degli essetti della sua invenzione. Presso a questa casa la Città di Londra sa

alzare attualmente una colonna in onore del Sig. HARTLEY, a cui ha già dato il diritto di cittadinanza: e la colonna avrà un' iscrizione a lode dell'Inventore, e della invenzione medesima. Il Sig. HARTLEY si è quivi portato ai 9 Dicembre 1777 per sarmi vedere in grande le sue esperienze dopo avermele già mostrate in piccolo alcuni giorni avanti nella sua casa di città. Ecco la sostanza delle informazioni ed istruzioni ch'egli m'ha dato a voce, e delle numerose sperienze che m'ha satto vedere così in città, come a Wimbledon-Common, il tutto con una candidezza, ed una generosità, che l'onorano infinitamente. Egli ha satto anche più. S'è offerto di venire in persona a Brusselles, qualora il Governo credesse necessario d'averne informazioni ulteriori. Le ricchezze ch'egli possiede, e il posto distinto che occupa nello Stato, allontaneran certamente ogni sospetto d'alcun motivo d'interesse in un'ossetta sì generosa.

Principj generali su i quali il Sig. HARTLEY fonda il suo metodo.

XI. Il Sig. HARTLEY mette per principio, e fondamento del suo metodo, che una soffitta a fiamme è una casa a fuoce; e che se tutte le soffitte si rendono incombustibili, o anche solamente non infiammabili, si impedisce efficacemense che la casa non bruci, quantunque i mobili, ed il legname delle camere prendano fuoco. Ora per rendere le soffitte non infiammabili egli ha trovato dopo gran numero d'esperienze che basta mettere uno strato di materia incombustibile tra il tavolato, e le travi che lo sostengono. Queste sperienze gli han satto vedere, che è assai meglio il mettere sissatto strato di materia incombustibile sotto al tavolato, e sopra le travi, cioè fra l'uno e l'altre, che il metterlo sotto alle travi con un suolo di sabbia fino al tavolato, com'era il suo primo metodo. Oltrechè un tal suolo di sabbia diviene una massa troppo pesante, ha trovato colle sue sperienze, che il secondo metodo taglia, e impedisce più efficacemente che il primo la comunicazione del fuoco fra le travi, e il tavolato. Imperocchè se lo strato di materia incombustibile si mette sotto alle travi, un suoco che sia al di sotto di tutto quanto, e sia capace di incarbonire le travi, può produrvi un grado di calore sì forte da scoppiare in siamme nelle tavole che sono poste immediatamente al di sopra senza alcuno strato incombustibile frammezzo. Ma per lo contrario quando lo strato incombustibile è fra i due legni, la superficie delle travi si incarbonirà più o meno profondamente per un fuoco che sia al di sotto, e quella del tavolato per uno che sia al di sopra, senzachè questo fuoco possa comunicarsi alla parte opposta, mancandovi una libera circolazione, e trasmissione d'aria attraverso allo strato incombustibile che è tramezzo. Questo è pienamente conforme ai principi esposti nei numeri IV., e V.

# Descrizione delle Lastre di Ferro del Sig. HARTLES: Obbiezioni, e Risposte circa al loro uso.

XII. Dopo aver esaminato diverse materie per comporre lo strato incombustibile, il Sig. HARTLEY s'è deciso a dare la preferenza a sottilissime lastre di serro battuto alla maniera della latta ordinaria. Queste lastre sono così tenui, che non oltrepassano la grossezza di un buon soglio di carta da scrivere. Se ne richieggono due o tre per sormar la grossezza della latta comune. Hanno circa a due piedi in lunghezza, e un piede e mezzo in lar-

ghezza.

Si è obbiettato contro di queste lastre che essendo esposte ad un fuoco violento potrebbero fondersi, e dar quindi una piena trasmissione all'aria, e comunicazione al fuoco: ma una costante esperienza dimostra che il ferro battuto e ridotto in lastre a questa guisa si calcina a poco a poco, ma non si sonde. E' stato pure opposto, che la ruggine potrebbe forarle, e consumarle col tempo. Per ovviare a questo inconveniente, che potrebbe veramente aver luogo se non si prendesse qualche precauzione, il Sig. HARTLEY sa dipingere ad olio le sue lastre, il che dà argomento di credere che \* dureranno quanto la sossitta medesima. Indipendentemente però da queste precauzioni le sperienze del Sig. HARTLEY han provato che quando nelle lastre si trovan de' fori fattivi espressamente per vederne l'effetto, il fuoco si comunica bensì per queste aperture, e abbrucia il legno che loro è opposto direttamente, ma non si stende nel tavolato molto al di là della larghezza dell'apertura medesima per cui passa; e ciò tanto perchè il rimanente del tavolato all'intorno di questa apertura avendo una faccia armata diviene perciò non infiammabile, quanto a cagione della difficoltà, che ha il fuoco di stendersi lateralmente quando sossiato non sia da una corrente d'aria, com'io ho fatto vedere nel num. VII. Si può dunque intorno a queste obbiezioni avere una piena tranquillità. Una terza obbiezione è stata satta, in cui pretendesi che le lastre somenteranno fotto alle tavole una specie di musta, la quale contribuirà a farle infradiciare per ciò che chiamasi dagli Inglesi Dry-res (putrefazione secca ) mancando una libera circolazione d'aria da questa

parte. Ma può dubitarsi, se ciò debba quì aver più luogo, od anche ugualmente che in un tavolato posto sopra ad un plasond, o ad uno strato di sabbia a pian terreno: poichè le lastre per se medesime non-mantengon niuna umidità.

Dettaglio del Metodo di cui si serve il Sig. HARTLES per armare interamente tutta una Casa contro al Fuoco.

XIII. Ecco ciò che osserva il Sig. HARTLEY nell'armare le sue sossitte. Su i travicelli già posti sa inchiodare le lastre di serro stese bene, ed equalmente, e sa che il lembo dell'una sormonti quello dell'altra, sicchè siano inchiodate, e attaccate insieme, e formino un telajo continuo, il qual termini da tutte le parti nelle pareti. Sovra questo telajo o dopo che è terminato, o piuttosto a misura che si avanza, sa posare le tavole, inchiodate alla maniera ordinaria su i travicelli, coll'attenzione però, che le punte de' chiodi siano ribadite entro ai travicelli medesimi per impedire che l'azione del fuoco in caso d'incendio non le stacchi. A tal fine gli operai traforano i travicelli al disotto ne' luoghi ove arrivano le punte de'chiodi, e le ribadiscono per mezzo di un punzone, che vi battono contro. Se v'ha qualche segreto in tutta questa costruzione, e' consiste appunto, come il Sig. HARTLEY me n'ha afficurato nella precauzione di ribadire solidamente le punte de' chiodi, che attaccan le tavole ai travicelli; precauzione assolutamente necessaria. Una sossitta così costruita è quella ch'ei chiama soffitta armata compiutamente contro al fuoco; e perchè tutta una casa lo sia del pari, conviene che tutti i suoi tavolati, cominciando da quello che è sopra al terreno, sino a quello su cui sono inchiodate le ardesie, o lavagne, o su cui posan le tegole, ec. siano armati allo stesso modo, e colle medesime precauzioni. Per armarne le scale richiedesi uno strato continuo, e compiuto di lastre di ferro fra tutte le tavole, e i travicelli che le sostengono. Una porta è fimilmente armata di modo a tagliare efficacemente ogni comunicazione al fuoco, quando sia formata con un doppio tavolato sottile, e uno strato di lastre di serro frammezzo.

Spesa che porta questo Metodo. Luoghi ov'è stato messo in esecuzione.

XIV. Siccome il Sig. HARTLEY non ha finora niuna fabbrica sua propria per le sue lastre di serro, così i Fabbricatori si sono accordati, com' egli m'ha detto, a sargliele pagare un po' care. Quindi è che ogni verga quadrata di queste lastre applicata, e in-

chiodata a' travicelli gli è costata tre scellini, e sei soldi moneta d'Inghilterra. In questa somma però è compreso oltre al prezzo delle lastre medesime trasportate sul luogo anche quello de' chiodetti per attaccarle a' travicelli, e la sattura di attaccarvele. Il Sig. HARTLEY suppone che la spesa d'armare una sossitta, quando le lastre s'avessero a un prezzo ragionevole, diminuirebbe quasi d'un terzo; e in conseguenza ha risoluto d'intraprendere tosto delle sabbriche per arrestare il monopolio degli altri Fabbricatori.

Il Governo della Gran Bretagna è stato così convinto dell'utilità della sua invenzione, che l'ha incaricato di armare secondo il suo metodo gli Arsenali, e i Magazzini Reali di Portsmouth, Plymouth ec., il che egli ha satto eseguire nell'estate passata 1777 (\*).

Dopo aver esposso colla maggiore esattezza, che m'è stata possibile, tutto il metodo del Sig. HARTLEY, passo ora agli sperimenti che ha satto in mia presenza, e agli essetti che ho veduto risultarne.

#### Ragguaglio delle Sperienze del Sig. HARTLEY.

XV. 1.º Egli mise una quantità considerabile di carbone, e di legni aridissimi sovra ad un tavolato della sua casa armata. Li sece accendere, e li lasciò abbruciare con un suoco ardentissimo per più d'un'ora, finchè sosser interiore in bragia. Ne sece allora levar la bragia, ed io riconobbi non solamente che il suoco non s'era stesso al di là del luogo ove era stato posto, ma eziandio che la materia del tavolato, cui esso aveva incarbonito si spense tosto che ne su tolta la bragia. Il solo tavolato era qui danneggiato, dimanierachè colla punta di un bastone rompevasi, e si staccava sino alle lastre di serro, che eran sotto; ma queste erano intatte, come pure i travicelli cui esse coprivano.

2.º Per mostrare quanto poco si comunichi lateralmente un suoco suori del vento il Sig. HARTLEY pose una sedia satta espressamente d'abete leggierissimo, e secchissimo metà dentro il suoco, e metà suori. La parte che era nel suoco si consumò interamente sino alla cima; ma quella che era suori non sossiri nulla, e benchè sosse d'una materia sommamente combustibile, ed insiammabile, pure il suoco nelle sue parti orizzontali si spense a poco a poco da se medesimo.

3.º Fece sospendere immediatamente sotto alla soffitta una spe-

<sup>(\*)</sup> Parmi che converrebbe assicurarsi se tanti strati continui di lastre di serro comunque sottilissime non potessero attrarre il sulmine. L'Aus.

cie di gabbia di ferro piena di carboni, e di legna secca; il suoco accesovi batteva contro alla sossitta suriosamente: i travicelli contro ai quali agiva il suoco arsero in parte, ma senza insisammarsi; e il suoco stesso in lor s'estinse tostochè su consumato quello, che era nella gabbia di serro. L'essetto di questo suoco non su che d'incarbonire i travicelli per la prosondità di circa un mezzo pollice, sicchè sarebbe stato mestieri ripetere 10. o 12. volte lo sperimento per consumarli del tutto. Nel più sorte calore di questo suoco io ascesi più volte nella camera superiore per vedere l'essetto che vi produceva; ma non ho potuto accorgermi che d'un piccolo sumo che traspirava per le screpolature del tavolato, e d'un po' di calore, mettendo la mano sopra alle tavole, a cui il suoco corrispondeva direttamente. Tale è l'essetto delle lastre di serro, che non solo intercettano la comunicazione del suoco, ma anche quella del calore medesimo.

4.º Il Sig. HARTLEY sece porre della legna secca sulla scala della sua casa, e contro il legname che in questo luogo copriva la parete. Il suoco e la siamma concentrarono un calore eccessivo sotto al tetto della casa, e in cima alla scala, ov'io allora trovavami. Ma il suoco produsse appunto sulla scala lo stesso effetto, che avea prodotto sul tavolato nel primo esperimento. Il legname perpendicolare si insiammò, e si consumò sino alla cima, senza stendersi che pochissimo lateralmente (num. VII.).

5.º Egli fece per ultimo un gran fuoco sotto alla scala, il quale arse per lungo tempo, e con violenza contro ai travicelli, e alle lastre di ferro messe sotto alle tavole de' gradini, ma senza altro essetto che quello che è già slato accennato nella 3.ª esperienza.

# Uso del Mesodo del Sig. HARTLEY per armare le Porte, i Teatri, e le Navi contro al Fuoco.

XVI. Io ho detto alla fine del num. XIII., che le porte armate secondo il metodo del Sig. HARTLEY impediscono efficacemente, che il suoco non passi da una camera all'altra. Egli ne ha satto spesso la pruova: ha messo un semplice parasuoco sormato colle sue lastre contro alla porta di una camera incendiata a segno da calcinare gli orli del parasuoco; tuttavia il suoco non ha potuto attraversarlo, nè uscir per la porta.

Siccome non v'ha esempio, che il suoco si sia mai acceso in un teatro suorche sul Palco, o dentro allo Scenario, il Sig. HART-LEY ha conchiuso che due imposte armate di lastre di serro capaci

Tom. I.

di chiudere interamente il proscenio, e che scorrano ne lor canaletti a modo delle scene, sicchè possano chiudersi prontamente, impedirebbero affatto che il suoco non si comunicasse dal palco alla platea, e darebbero campo agli Spettatori di ritirarsi a bell'agio. E' il più che possa desiderarsi in simili circostanze. Si potrebbe anche armar più o meno il teatro medesimo ne luoghi al suoco più sottoposti, ma con maggiore difficoltà che una casa, a motivo della sua costruzione, e de suoi usi.

Non v'ha cosa più spaventevole, che l'incendio d'una nave in alto mare, e niente più interessa l'umanità, che il trovar qualche mezzo di prevenire una disgrazia sì terribile. I principi, che ho esposti nei cinque primi numeri indicano due mezzi, che sembrano convenevolissimi a questo fine. Il primo è d'armare secondo il metodo del Sig. HARTLEY di lastre di serro i tavolati, le porte, le scale ec., dove è qualche apparenza, che il fuoco possa appiccarsi o per negligenza, o per accidente. Convien farlo con maggior ragione nei magazzini della polvere, e d'altri combustibili, nelle cucine ec. Il secondo mezzo è che tutte le porte, tutti i boccaporti ec. sian fatti con tanta esattezza, che chiudendoli subito quando in alcuna parte della nave si scopra un incendio, si giunga a scemare in modo la circolazione, e il rinnovamento dell'aria, che il suoco debba estinguersi da se medesimo. In questi orribili momenti convien ben guardarsi dalla curiosità di aprire alcuna porta per vedere ciò che segue al di dentro: una fiamma estinta può riprodursi per un tale accesso di aria nuova istantaneamente e infuriar più di prima.

In tutti i casi, di cui ho parlato in questo paragraso, il metodo

del Sig. HARTLEY è il solo che possa usarsi.

Storia del Metodo inventato da Mil. MAHONE contro gli Incendj.

XVII. Ai 4 Dicembre 1777 io mi recai presso di Mil. Visconte MAHONE al castello del Conte di STANHOPE suo Padre a Chevening nella provincia di Kent per avere delle informazioni sul metodo, che questo Signore ha inventato recentemente per disendere gli edifici dal suoco, e per vederne le sperienze nella casa, che secondo un tal metodo egli ha satto costruire. Questo giovin Signore pieno di selici disposizioni, e de' più nobili sentimenti, dotato altronde d'una moltitudine di cognizioni le più prosonde, e più utili, mi comunicò senza riserva tutto il suo metodo, e mi sece vedere le sue sperienze con una franchezza, e generosità, che

fanno onore al suo grado, e alla sua nascita. Dopo il selice riuscimento delle sperienze del Sig. HARTLEY, Mil. MAHONE ha creduto, che si potesse trovare al medesimo sine qualche altro metodo meno dispendioso. Ristettendo, che la calce comune è una sostanza incombustibile, si sece a ricercare i mezzi di poterne mettere uno strato così sotto alle sossitte, come dietro agli intavolati delle pareti, e ne'tramezzi che sormano alcuna volta le separazioni delle camere, in maniera che questo strato rimanesse immobile, e resistesse a tutta l'azione del suoco senza cadere.

## Principj sui quali è fondato questo Metodo.

XVIII. Oltre al principio generale stabilito nel num. V., che è il fondamento comune di tutti i metodi, che inventare si possono per prevenire gli incendi, eccetto che non si scopra qualche mezzo di formare degli edifici, che siano interamente di materie incombustibili, le regole particolari, secondo cui Mil. MAHONE sa cottruire le sue case sono 1.º Che un legno nudo non tocchi mai un altro legno nudo; falvo che abbiano un contatto così perfetto da impedire ogni passaggio, ed ogni trasmissione all'aria, nel qual caso l'unione non differisce dalla continuità. 2.º Che ogni legno dell'edificio sia per quanto è possibile vestito d'uno strato di cemento in modo che quetto gli faccia intorno una specie di sorma o di letto. Il Metodo di Mil. MAHONE consiste tutto nella pratica esatta, e coltante di quelle due regole; e ben si vede che è analogo interamente a quello del Sig. HARTLEY, non essendovi quasi altra differenza, se non che l'uno mette uno strato di cemento, e l'altro applica delle lastre di serro.

## Composizione del Cemento, di cui si serve Mil. MAHONE.

XIX. Esso è composto di uno stajo di sabbia grossa simile a quella che si adopera nella calcina ordinaria, di due staja di calce, e tre staja di sieno ridotto a minuzzoli di circa un dito di lunghezza. Questi materiali, che si stemperano in quantità sufficiente d'acqua di pioggia per dar loro una consistenza molle, e tenace, esser debbono ben rimestati, e incorporati fra loro. Il cemento deve adoperarsi appena satto, mentre ha ancora tutta la sua umidità. Il crine potrebbe servire egualmente, ed anche meglio che il sieno; ma Mil. preserisce il secondo per la spesa minore. La paglia per la sua fragilità, e tubulosità a quest'uso è poto opportuna.

## Destaglio del Metodo di Mil. MAHONE per armare le soffitte.

XX. Si pigliano in 1.º luogo de' regoli, o listelli ordinari d'un mezzo pollice di grossezza, e si inchiodano sortemente (mettendovi uno strato leggiero di cemento frammezzo) al lungo de' travicelli dall' una e dall'altra parte, sacendo che il margine superiore di detti regoli resti un pollice e mezzo più basso, che quello de' travicelli.

2.º Questi regoli si coprono al di sopra tutt'al lungo con una lista di cemento che arrivi ad uguagliare il margine de' travicelli.

3.º Sopra ai regoli inchiodati ai travicelli songitudinalmente, e coperti così di cemento si posano altri piccoli regoletti trasversali di due o tre linee di grossezza, e alla distanza d'un quarto di pollice l'un dall'altro, che empiano trasversalmente il vano, che è fra i travicelli. E' da notare, che le estremità di questi regoletti devono essere tutte sepolte nel cemento senza toccare nè i travicelli, nè i regoli longitudinali sopra cui posano: perciò conviene tagliarli di tal misura, che siano due o tre linee più corti della distanza che è fra un travicello e l'altro.

4.º Sopra a questa specie di sossitta sormata così di regoletti trasversali distanti l'un dall'altro un quarto di pollice si mette uno.

strato di cemento.

Se trattasi d'un palco a pian terreno, o che non sia esposto al suoco dalla parte di sotto, lo strato di cemento si mette grosso sinchè sia a livello col margine de travicelli, e si lascia seccare. Questo è ciò che Mil. MAHONE chiama un'armatura semplice, e di cui non si serve che nel caso ora accennato, non credendola abbastanza sorte e solida per resistere altrove ad un gran suoco.

Per formare ciò ch'egli chiama armatura deppia sa questo pri-

mo strato solamente d'un mezzo pollice di grossezza.

5.º In seguito prende altri regoletti della medesima lunghezza, e li posa del pari trasversalmente sopra allo strato di cemento ancor umido, ben assettandoli perchè non rimanga alcuno spiraglio, ove possa trapelar l'aria, e usando le medesime precauzioni, che le estremità de' regoletti non tocchino i travicelli.

6.° Su questo secondo ordine di regoletti messi un po' più difianti l'uno dall'altro che i primi stende un secondo strato di cemento che giunga al livello de' travicelli esattamente. Con questo doppio strato di regoletti, e di cemento si avrà una massa solida, impenetrabile all'aria, e d'un pollice e mezzo di grossezza.

Digitized by Google

7.º Si lascia seccare interamente sì satta massa prima di toccarla di nuovo, il che nella bella stagione succede in otto, o dieci giorni.

8.º Quand'è secca del tutto vi si getta della sabbia ordinaria da calcina, e si prende una riga satta espressamente di misura che arrivi da un travicello all'altro, e un po' concava nella parte inferiore. Tirando i due capi della riga lungo a due travicelli per volta si leva tutta la sabbia superssua, si lascia il rimanente in un suolo regolare, un po' più elevato nel mezzo, che ai sianchi, e la parte superiore de' travicelli resta senza sabbia affatto.

9.º Sopra di tutto questo immediatamente si posan le tavole, movendole in modo che la sabbia sia costretta a penetrare in tutti gli interstizi e del cemento, e de' travicelli, e delle tavole medessime, sicchè venga turato ogni passaggio, e impedita ogni trasmis-

sione, e circolazione d'aria nella sossitta.

10.º L'intonaco, di cui si copre in appresso la sossitta nasconde interamente tutta questa armatura.

## Metodo di Mil. MAHONE per armare i tavolati perpendicolari.

XXI. I tramezzi di legno, che formano le separazioni delle camere d'un medesimo piano, e le case intere fabbricate di legno, per divenire incombustibili, devon esser armate nell'anzidetta maniera da ambe le faccie. La sola disserenza che passa fra questa armatura, e quella delle sossitte si è che l'una è perpendicolare, e l'altra orizzontale: del resto si fa al medesimo modo o sia semplice, o sia doppia. Nè sa posizione perpendicolare produce alcuna dissicoltà, ove il cemento abbia la debita consistenza, e sia tenace come debb'essere. Quando tutto è secco, si intonaca alla maniera ordinaria, e l'opera è finita.

Per rendere un edificio di legno incombustibile anche al di fuori converrebbe armare allo stesso modo anche le saccie esteriori, ed i tetti. Ma è da notare, che niun cemento della specie onde

qui parliamo è in istato di resistere alle piogge ed ai geli.

#### Suo Metodo per armare le Scale.

XXII. L'armatura di una scala secondo il Metodo di Mil. MA-HONE non è che un composto delle due armature orizzontale, e perpendicolare. Siccome la scala è una delle parti della casa più soggette alle rovine del succo; così la sua armatura deve esser doppia, e fatta con attenzione particolare. Mil. MAHONE per darmene une istruzione più compiuta ha avuto la compiacenza di farmi il disegno dello spaccato d'una delle sue scale armate, ed io mi farò un dovere di qui copiarlo tanto più che darà un'idea delle due armature orizzontale, e perpendicolare combinate insieme in un'opera sola.

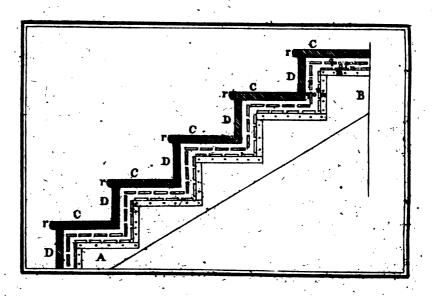

A. B. rappresentano il profilo d'una delle travi che sostengon la scala. C.D. C.D., sono sezioni delle tavole che coprono i gradini: m.m ec. rappresentano i regoli longitudinali inchiodati contro la trave con uno strato leggiere di cemento frammezzo: n.n ec. rappresentano i capi del primo ordine de' regoletti trasversali posti fra le due travi sopra ai regoli longitudinali. Lo spazio o.o ec. è il primo strato di cemento della grossezza d'un mezzo pollice: p.p ec. sono i capi del secondo ordine di regoletti trasversali. Lo spazio q.q ec. è il secondo strato di cemento coperto di sabbia, che empie solidamente, e senza lasciar nessun voto tutto lo spazio sino alle tavole, che coprono i gradini della scala. Parmi che la cosa sia chiara bastantemente senza richiedere ulteriore spiegazione.

Sperimenti fatti da Mil. MAHONE.

XXIII. La state passata egli fece sabbricare una casetta di legno

di circa 30. piedi di lunghezza, e 18. o 20. di larghezza. Essa è divisa in due stanze, di cui l'una è assai più grande dell'altra. Nella più piccola è la scala, per cui s'ascende àl solajo di amendue. Tutte le parti di questa casa sono armate doppiamente così dentro, come fuori secondo/il metodo sopra descritto. Egli sece mettere nella stanza più grande la quale occupa almeno tre quarti della casa, più centinajà di fascine, vale a dire quante ne potean capire fra il pavimento, e la foffitta, e vi diede il fuoco alla presenza di più di 2000, persone, di cui la più parte erano della prima distinzione. Il fuoco era sì ardente, che fuse i vetri delle finestre (\*). Le fiamme che da esse uscivano, come pur dalle porte salivano fino a 70. piedi d'altezza. Durante questo furioso incendio nella parte maggior della casa, la piccola stanza che era a fianco di essa, come pure la scala, e il solajo eran sì poco incomodati dal suoco, e dal fumo, che parecchi stavano sul solajo a pigliare i sorbetti. Tanto fu lungi che questo suoco violento distruggesse la casa, ch'io medefimo l'ho veduta sei settimane dopo affatto intera in tutte le sue parti, eccetto quelle sole, che erano state rotte a bella posta per veder l'effetto del fuoco su i legni di costruzione, e lo stato dell'armatura sotto agli strati di cemento. Questo effetto era semplice, ed uniforme. Tutti i pezzi di legno più vicini alla superficie del cemento, contro a cui il fuoco agiva immediatamente erano incarboniti: quelli che erano più profondati fotto al cemento, non erano danneggiati in alcun modo.

Per soddisfarmi pienamente su questa esperienza Mil. MAHO-NE sece empir di sascine la piccola camera, ove è la scala sino alla sossitta, come pure la parte inseriore, e superiore della scala. Accese queste sascine in mia presenza, ed io ne vidi le siamme che ascendevano su per la scala, e pel solajo, e uscendo da una sinestra s'alzavano quasi a 30. piedi. Il suoco nella camera era sì ardente, che non si poteva reggervi se non se a molta distanza dalla porta. Le siamme si curvavano vorticosamente contro alla sossitta come in un sorno. Cessate le siamme non rimase altro suoco che nelle brage delle sascine, e nei legni della sossitta e della scala, che non eran coperti di cemento; sia questi legni medessimi non erano che incarboniti, e il suoco vi si spense pure ben tosto. Le parti ove questo

<sup>(\*)</sup> Mil. MAHONE me n'ha dato de' pezzi da portar meco per testimonio del fatto. L'Aut.

aveva fatto più guasto erano i margini de' gradini segnati nella Figura colle lettere r.r. La ragione n'è pure evidente.

Giudizio dell' Autore sul Metodo di Mil. MAHONE.

XXVI. Senza deprimere per alcun modo l'elegante metodo del Sig. HARTLEY (che avrà sempre i suoi vantaggi, e in molti casi è l'unico) parmi che quello di Mil. MAHONE sia satto per diventare di un uso più generale. I materiali che vi si chieggono si trovano dappertutto ove son case. La costruzione di questa specie d'armatura è sì sacile che è alla portata dell'Operajo più dozzinale, capace però di attenzione a ciò che sa. La spesa d'una doppia armatura di sofsitte (che è quanto è necessario in una casa, ove le mura non sian di legno) non può accrescere la spesa del rimanente di più d'una dugentesima parte.

Oltre a questo vantaggio una tale armatura sotto alle sossitte contribuisce moltissimo al calor delle camere coll'impedire interamente ogni trasmissimo, e circolazione d'aria per le giunture, e le senditure delle tavole. Diminuisce puranche il rumore incomodo di quelli che passeggiano, o lavorano nelle camere superiori. Finalmente con questa maniera di costruzione (ove le tavole sono posate senza alcun vano per quanto è possibile sopra uno strato di sabbia, e di cemento secchissimo) i legni delle sossitte saran poco soggetti a putresarsi, essendo di qui allontanate le due grandi cagioni di pu-

trefazione, che sono l'aria, e l'umidità.

Motivi che han fatto comporre questa Memoria. Motivi, che han impegnato l'Aus. a darle la forma attuale.

XXV. Una beneficenza illuminata, un vivo zelo pel bene dello Stato, e dell'umanità determinarono S. A. il Ministro Plenipotenziario Principe di STARHEMBERG a spedirmi in Inghilterra per pigliare le informazioni, e vedere le sperienze relative a quest'obbietto interessante. Io mi lusingo d'aver dato in questa Memoria un'esatta descrizione de' metodi che ho veduto. Ho giudicato che l'opera mia sarebbe riuscita più compiuta, e più chiara premettendo all'esposizione di questi metodi una dichiarazione succinta così de'principi sissici intorno alla combustibilità de' corpi in generale, come delle leggi della infiammabilità e dell'abbruciamento de' corpi solidi che non sono puramente slogissici; perocchè questi principi, e queste leggi servono di sondamento, e d'appoggio così ai metodi inventati, come a quelli che potrebbero inventarsi a questo sine.

Dico che possebbero invensarsi, perciocchè non credo impossibile, nè sors'anche dissicile il trovare altre sostanze incombustibili oltre a quelle di cui si servono il Sig. HARTLEY e Mil. MAHONE, le quali applicate a un di presso nella medesima guisa agli edisci, riescano egualmente a prevenirne gli incendi. Ma io sono stato spedito per osservare, e per descrivere, non per inventare. Parmi ancora che i due metodi precedenti siano così persetti ciascuno nel loro genere, e che insieme combinati si possano così bene applicare a tutti i casi possibili, che non sia necessario il sar altre ricerche su questo punto.

Utilità generale di queste precauzioni contro gli Incendi cost per rapporto allo Stato, come rispetto ai Particolari.

XXVI. Se gli incend) fossero così rari, come il sono in alcuni Paesi i tremuoti, o recassero minor danno, potrebbe sembrare inutile il pigliare tante precauzioni per ripararsene. Ma allorchè si considera quanto sono terribili, e come ad ogni momento possono insorgere o per accidente, o per negligenza, ogni uomo ragionevole si persuaderà sacilmente che niuna precauzione sarà mai soverchia per prevenirli. Lo Stato medesimo in questa parte ha ragione di moltissimo interessarsi, poichè i mali che vengono dagli Incendi sono pregiudicevoli non meno allo Stato che ai Particolari: e una legge universale che obbligasse ciascuno a premunirsi contro di esti ( per via di metodi che fossero approvati, e indicati in tutte le nuove fabbriche che si facessero in avvenire, e nel rinnovamento delle soffitte ec. delle case già satte) non potrebbesi riguardare che come un tratto di saviezza, di benevolenza, e di vigilanza del Sovrano pel bene generale de' suoi sudditi. Tutto quello che il Pubblico potrebbe ragionevolmente pretendere in questo caso, sarebbe d'esser convinto per via d'esperienze dell'esficacia de'metodi, che sossero a ciò proposti.

Onor dovuto agli Inventori a cagione dell'utilità de' loro metodi per tutte le Nazioni.

XXVII. Allorchè si ristette quante Nazioni non fabbrican quasi che in legno, e come questo uso domina in quasi tutto il Settentrione, e l'Oriente, nella Norvegia, nella Svezia, nella Lituania, nella Russia, nella Turchia ec. ec. (\*); allorchè si considera il bene immenso, Tom. 1.

<sup>(\*)</sup> La Polonia, l'Ungheria ec. sono anch'esse più o meno nel medesimo caso. L'Aut.

che può risultare alla umanità dall'esecuzione di questi mezzi per prevenire gli incendi, soprattutto di quello di Mil. MAHONE, i cui materiali, così come la maniera d'adoperarli sono alla portata di tutti; quando si risette ai vantaggi che può produrre alla Marina, ed al Commercio di tutte le Nazioni l'esatta applicazione del metodo del Sig. HARTLEY, io credo che non si esiterà a dichiarare, che questi due celebri Inglesi meritano per le loro invenzioni non solo la riconoscenza de' loro Concittadini, e del loro secolo, ma quella ancora di tutte le Nazioni, e della Posterità.

Utilità dell' Alcali volatile - fluore nelle Asfisie

## DEL SIGNOR SAGE (1)

I 10 di Maggio 1777 recatosi il Sig. CONTE DI FAL-CKESTEIN (S. M. L'IMPERADORE) all'Accademia delle Scienze (di Parigi), il Sig. LAVOISIER ripetè in sua presenza alcuni degli sperimenti del Dr. PRIESTLEY sull'aria fissa. Mise un passero. fotto un recipiente, ove appena ebbe introdotta dell'aria fissa, l'animale si vide tosto agitarti, e dopo un momento cader rovescio. Il Sig. LAVOISIER dal recipiente lo traffe, e il presentò come morto. lo il presi, e versato nel cavo della mano circa a un grosso di alcali volatile-fluore (2), v'introdusti il becco dell'animale. Il misi sopra alla tavola al primo segno di moto, ch'egli mi diede; ma appena ebbe stese le ali, ricadde. Io il presentai nuovamente e nella stessa maniera all'alcali volatile, che produsse interamente il suo effetto. L'animale ebbe allora forza bastante per tenersi in piedi, camminò, battè le ali, svolazzò, e satta aprire una finestra se ne fuggi a volo disteso. lo non aveva mai fatta questa esperienza sopra ad uccelli,

(1) Questo tratto è cavato dagli Elementi di Mineralogia Docimastica del medesimo Aut. Tom. II. pag. 395. Seconda Ediz. Parigi 1777. in 8.0

(2) Che è una combinazione dell'alcali volatile coll'acido fosforico della calce. 1b. Tom. 1. p. 52.

ma era già riuscito selicemente a richiamare alla vita degli uomini sossocati (sia dal vapor acido del carbone, o da quello della sermentazione vinosa) coll'introdurre dell'alcali volatile nelle loro narici, o col sarne ber loro insieme coll'acqua. Questo mezzo m'è riuscito pure egualmente nelle apoplesse come l'ho indicato nel Tom. 1. pag. 26. e segu. (\*). Perciò non ho esitato di raccomandarne l'uso (16. p. 31.) nelle assisse prodotte dai vapori acidi, che

chiamanli aria fissa.

L'assissa è, come si sa, la subita privazione del posso, della respirazione, del sentimento, e del moto: un tale stato precede la morte cagionata dalle mosete, dai vapori acidi, che si sprigionano dai carboni accesi, dai liquori sermentanti ec. Io mi sono recentemente assicurato de' buoni essetti dell'alcali volatile in queste circostanze, ripetendo la mia sperienza sovra un gran numero di volatili, e d'altri animali, che ho immerso nel vapor acido, che s'alza durante la sermentazione della birra; ho graduato, e variato queste sperienze in maniera da non aver alcun dubbio su gli essetti terribili dell'acido di cui si tratta, e sul mezzo ch'io credo il più opportuno per recarvi un pronto rimedio.

Ho riconosciuto, che l'azione distruttiva di quest'acido è più o men rapida secondo lo stato più o men avanzato della sermentazione vinosa, che lo produce. Insatti sebbene estingua le candele con eguale prontezza ai primi istanti della sermentazione, come verso la sine, non è però atto allora egualmente a produrre la subita morte degli animali, che vi s'immergono, come io l'ho veri-

ficato nella birreria del Sig. LONGCHAMPS.

Ho provato se l'aceto potesse egualmente giovare a render lora la vita, ma inutilmente. L'alcali volatile-ssuore sembrami il solo mezzo più essicace per rimediare quasi istantaneamente ai sunesti essetti dell'acido volatile indicato sotto ai nomi di gas, o di aria sissa. Tostochè quest'acido viene a combinarsi coll'alcali che gli vien presentato, ne risulta un misso, che non ha nulla in se di malessco, e lo spassmo cagionato dall'acido che era penetrato ne'polmoni, cessa allo stesso momento. BOERHAAVE riserisce che sarebbe stato sotsocato da un vapor acido, se non sosse tosto ricorso ad uno spirito alcalino, che sottunatamente si trovò pronto.

R 1

<sup>(\*)</sup> Della medesima Opera.

## ESTRATTO

Della Memoria su la riproduzione de Membri della Salamandra Acquajuola

## DEL SIGNOR BONNET

SOCIO DELLE PRINCIPALI ACCADEMIE D'EUROPA ec.

inserita nel Vol. di Nov. del Sig. Ab. Rezier.

Uando la riproduzione del Polipo su osservata nel 1740 dal Sig. TREMBLEY, il Sig. di REAUMUR osò predire all'Accademia delle Scienze, che presto altri animali avrebbono presentato un simil prodigio. Io sui il primo, dice il Sig. B., a verificare questa predizione nel 1741, avendo osservata la riprodu-

zione di varie specie di vermi d'acqua-dolce, e terrestri, delle ortiche, e stelle di mare. Prodigi più sorprendenti ancora svelò il cel. Sig. Ab. SPALLANZANI, principalmente riguardo alla riproduzione della testa della Lumaca, e dei membri della Salamandra acquajuola. Si sono messe in dubbio le sue scoperte, e giovava risare le sue sperienze per accertarle. Io ho ciò satto in un'altra Memoria riguardo alla testa delle Lumache ("), e or qui esporrò ciò che ho osservato nelle Salamandre, la descrizione delle quali può leggersi nel Dizionario di Storia Naturale del Sig. BOMARE, che è nelle mani di tutti.

Descrive l'Autore la maniera di tenere le Salamandre, animali, che non sono punto nocevolime si possono ben anche mutilare tenendoli impunemente in mano. Si pascono d'insetti vivi, e principalmente di Lombrichi terrestri, cui ingojano senza masticare, benchè provedute siano di mosti piccoli denti, che probabilmente loro servono per ritenere la preda. Cangian' esse sovente la pelle, o piuttosto l'epiderme, simile ad un finissimo velo, anzi ad una

<sup>(\*)</sup> Veggasene l'estratto nella Scelta d'Opuscoli ec. Vol. XXXVI. pag. 30., e per la riproduzione delle Salamandre può vedersi nel Vol. XXVII. pag. 18. la Memoria del Sig. PLATERETTI.

tela di ragno. Il Sig. B. descrive qui lungamente tal muta, e le circostanze che la accompagnano: sovente questa si replica, ed una Salamandra di mezzana grandezza ha cangiato 11 volte di pelle

dai 14 di Luglio ai 7 di Settembre.

Il Sig. B. ha cominciate le sue sperienze su la riproduzione de' membri d'una Salamandra ai 6 Luglio avendole tagliato assai presso al corpo il braccio destro, e la coscia sinistra. S'è presso sermato il sangue: in capo a un mese s'è cominciato a vedere come un bitorzoletto conico, il quale è andato crescendo, in guisa che ai a d'Agosto era lungo a linee; quindi a poco a poco, e successivamente si sono sviluppate le dita: ai 20 Settembre la mano, e'l piede erano già formati, se non che erano assai più piccoli de' vecchi, e a questo mancava ancora il quinto dito.

Consimili risultati ha avuti generalmente nelle astre sperienze; e sebbene or tutte recidesse le braccia, e le cosce, or solo alcune parti, ora longitudinalmente, ora per traverso, ha vedute generalmente riprodursi quelle parti che avea recise; questo però non su senza eccezione, poiche avendo tagliata la man destra ad una Salamandra obbliquamente in guisa che erale restato un dito solo, in luogo delle tre dita recise quattro se ne riprodussero, due

delle quali erano fra di loro assai vicine.

All'occasione di questa mostruosità riserisce in una nota che una delle lumache decapitate, di cui avea parlato nell'antecedente Memoria ha riprodotto un corno solo in cima al quale vedeansi due occhi, vi si scorgea la riunione delle due corna come se sossero insieme innestate, non essendovi indizio di bocca, nè d'altre piccole corna. Come può dunque dubitarsi, conchiud'egli, che a tal lumaca non sia stato veracemente reciso il capo?

Riporta quindi le sperienze sue su la riproduzione della coda della Salamandra, che gli è ben riuscita, avendo l'animale reintegrata la sua coda, con cui facea gli stessi movimenti, che colla prima.

Dalle esperienze inserisce alcuni risultati generali. 1. Nei polipi a braccio, e ne' vermi d'acqua-dolce la riproduzione si sa pressissimo; laddove assai lenta è nelle Salamandre. Ciò deriva dall'essere i primi animali gelatinosi, e tali che non hanno nulla d'osseo; laddove la Salamandra è un piccol quadrupedo che ha le ossa di muscoli vestite, e di carne. Tutte le parti è vero sono al principio della riproduzione in uno stato di gelatina; ma quella gelatina, che dee divenir osso resiste senza dubbio alla sorza operatrice dell'accrescimento più che quella de' polipi. Quanto più

vecchia è la Salamandra tanto più la riproduzione è lenta, e

ognuno ben ne vede la ragione.

2. Nelle descritte riproduzioni cominciasi a vedere un bitorzoletto conico, che potrebbe chiamarsi bossone animale per analogia col bossone vegetale. V'è una differenza però; ed è che ove questo è un inviluppo che contiene un' intera pianticella, quello altro non è che il membro medesimo in se stesso concentrato, e piccolissimo: disfatti si vede dividersi in due in quattro in cinque, quante sono le dita da riprodursi. Nella riproduzione della coda non formasi il bitorzoletto, ma piuttosto una lamella assistata sottile, e mezzo trasparente.

3. Quindi pur segue, che le parti le quali riproduconsi non se posson dire propriamente generate, ma pressistevano originariamente in minutissimo nel gran tutto organico, e non sanno che svilupparsi. La specie, la maniera, e'l luogo delle riproduzioni sono determinati dalla specie, dalle proporzioni, e posizioni di que germi, che chiamar possiamo riparatori; onde mal s'apporrebbe a mio parere, chi volesse nella spiegazione di questi senomeni ricor-

rere a mezzi puramente meccanici.

4. Osservo per ultimo che la Natura generalmente non altro riproduce, che il membro reciso; se non che talora formando delle mostruosità da questa regola si seosta. Queste mostruosità però dipendono esse pure da certe leggi determinate, che deve indagare

per quanto è possibile il Naturalista filosofo.

5. Quando si recide alla Salamandra un braccio intero la mano che in cima ad esso si riproduce è al primo apparire assai più piccola che la mano la qual sola sia stata recisa all'estremità del braccio. La ragion n'è chiara: nel germe preparato a riprodurre il braccio intero le parti denno esservi più in piccolo, che nel germe della mano sola.

6. Non si fa nella medesima proporzione lo sviluppo delle parti: sovente il braccio riprodotto è già eguale al vecchio, mentre

le dita sono ancor piccolistime.

7. Il tronco della parte recisa non cresce mai; e questo contribuisce a provare che le sibre, quando hanno acquistata una certa consistenza, non sono più suscettibili d'estensione. La stessa cosa offervasi nella riproduzione de' lombrichi, delle lumache ec.

Promette il ch. Aut. delle ulteriori osservazioni; ma vuole principalmente che attendiamo de' nuovi lumi, e delle importanti froperte su questo soggetto dall'illustre Sig. SPALLANZANI.

Digitized by Google

# LETTERA DEL SIGNOR ACHARD

CHIMICO, ED ACCADEMICO DI BERLINO

## AL PRINCIPE DI GALLITZIN

AMBASCIADORE RUSSO ALL'AJA.

Contenente la scoperta ch' egli ba fatta sulla formazione de' Cristalli, e delle Gemme.

Rezier. Gennajo 1778.

V. A. una scoperta, a cui sono stato recentemente condotto dall' analisi chimica del rubino, dello smeraldo, dello zasiro, del giacinto, del topazio orientale, e de' granati di Boemia. Sinora i Na-

turalisti hanno risguardate tai gemme, come composte di terra vetrisicabile, ed io al contrario ho trovato, che composte sono di terra alcalina, cioè di terra calcare, e di terra aluminosa mista in disferenti proporzioni, con una piccola quantità di terra vetrisicabile, e di terra metallica, principalmente serruginosa. M'immagino di poter con ciò spiegare la cristallizzazione delle pietre; spiegazione che teneasi sin qui non solo come dissicile, ma quasi come impossibile; poichè ogni cristallizzazione suppone necessariamente una dissoluzione preliminare, e altronde non si conosce nella Natura un dissolvente della terra vetrisicabile, laddove molti messirui abbiamo per isciogliere le terre alcaline.

Perchè i cristalli siano indissolubili, come lo sono le gemme, è essenzialmente necessario, che il dissolvente abbandoni le terre che tiene in dissoluzione, al momento, in cui le part; si riuniscono, e si cristallizzano. Or di tutti i dissolventi delle te rre alcaline a noi noti, non v'è che l'aria-fissa la quale soddissaccia a questa condi-

zione. Immaginai dunque, che l'acqua impregnata d'aria-fiffa, faturata di terre alcaline, filtrandosi a traverso alcuni strati di terra, e attaccandosi in gocce alla parte inferiore degli strati, avrebbe potuto, allo svolgersi, e svaporare dell'aria-fissa, dar luogo alla riunione delle parti terree, che l'acqua avea disciolte col suo intermedio, e formar così de' cristalli, differenti secondo le circostanze in cui si fa la cristallizzazione, e secondo la natura, e la proporzione delle terre alcaline, di cui saturata è l'acqua impregnata d'aria-fissa. L'osservazione, che è stata satta su l'origine degli spati calcari cristallizzati sembra consermare quest' idea; ciò non ossante volli tentare di determinare questa teorsa in un modo più preciso per mezzo degli sperimenti. La figura posta appiè di questa let-

tera rappresenta lo stromento di cui mi sono servito.

A.B.C.D. è un tubo di vetro, che ha 5 pollici di diametro, e un mezzo piede d'altezza. La parte superiore di questo tubo vien coperta da una capsula di ottone NN, attaccata al vetro con mastico, nella quale è praticata una valvola L, che s'apre dall'interno del tubo al di fuori ed è compressa da un peso di alcune libbre, onde sia necessaria una forza considerevole per aprirla, e tosto si chiuda, se la forza interna cessi..... Alla parte inseriore di questo tubo se ne può avvitare un altro a, b, c, f, per mezzo d'un cerchio di ottone. Questo secondo tubo avrà il medesimo diametro, ma basta che la sua altezza a, c sia d'alcuni pollici. a, b, e c, f sono due diaframmi grossi un quarto di pollice formati d'un misto di una parte d'argilla, e due parti di arena, e ridotti a lastre della detta grossezza che fannosi cuocere nel forno de' vasaj. Lo spazio tra b, c, e c, f e pieno di arena macinata ben pura.... in due luoghi della parte inferiore del tubo A. B. C. D. si fanno due forellini rotondi, ricevono le estremità dei tubi di vetro K. 1. i quali comunicano colle bottiglie di vetro L. L., che possono chiudersi esattamente con turaccioli di cristallo smerigliati nelle loro aperture.

Per far uso di questo stromento si riempie d'acqua il tubo A.B.C.D. sino ad M.P. all'incirca, e vi si mettono le terre alcaline, delle quali voglionsi composti i cristalli, che se ne attendono.... Mettesi quindi della creta o terra calcare nelle bottiglie G.G. e vi si versa dell'acido vitriolico colla maggior prestezza possibile. In tal guisa s'impregna l'acqua d'aria-sissa, e si rende atta a sciogliere le terre collocate nel tubo A.B.C.D. Conviene riprodurre collo stesso metodo dell'aria-sissa ogniotto, o do-

dici ore, affinche l'acqua del tubo ne sia sempre ben impregnata.

La valvola L sa che non abbia a temersi la rottura del vetro, e che l'eria nel tempo stesso sia molto condensata, onde l'acqua sia in istato di assorbire, e ritenere una gran quantità d'aria-fissa.

Questo stromento posa su una specie di treppiedi.

L'acqua si filtra allora con somma lentezza a traverso dei due diaframmi a, b, e c, f e dell'arena macinata che v'è tra mezzo, e va a rimanere sospesa in gocce al di sotto al luogo M. Affinchè l'esperienza riesca bene, tai gocce non denno succedersi l'una all'al-

tra che in un intervallo di mezz'ora, e ancor più lungo.

Alla fine della decima settimana ho ottenuti in questa maniera de' piccoli cristalli durissimi e trasparenti sormatisi in M. Non ebbero alcun colore quando io non misi nel tubo A. B. C. D. punto di terra metallica, ma quando vi misi un po' di calce di serro, ebbero un bel color rosso, vicino a quello de' rubini. Quando nel tubo non misi terra calcare ebbi i cristalli assai più presto.

#### AGGIUNTA (\*).

1. La grandezza del pertugio nella valvola superiore L è arbitraria: nel mio apparato ha quattro linee di diametro. Il peso, che la comprime è di cinque libbre; ma gioverebbe a mio parere sossituirgli una sorte molla, che senza accrescere il peso

dell'apparato, comprimerebbe con egual forza la valvola.

2. La grossezza del vetro nel cilindro, e nelle ampolle del mio apparato è d'una linea: accrescendola potrebbe pure aumentarsi il peso, o la sorza nella molla della valvola senza temere che i vetri si spezzino. Quanto più la valvola resiste all'aria che sa sorza per aprirla, tanto più l'aria vien condensata nella parte superiore del cilindro, e tanto maggiore è la quantità d'aria sissa che l'acqua può ritenere. N. B. Bisogna pulir soTom. 1.

<sup>(\*)</sup> Dopo l'antecedente lettera il Sig. ACHARD scrisse al Principe di GALLITZIN le osservazioni seguenti, che a noi sono state comunicate manoscritte, con una sigura alquanto diversa da quella, che ha dato il Sig. Ab. ROZ: ER, secondo la quale l'acqua dal cilindro di mezzo cadrebbe nelle due ampolle laterali. Gli Edit.

vente i tubi di vetro KI, KI poiche riempionsi della creta, che è in A, B, C, D.

3. Io non ho potuto determinare il grado di cottura dei diaframmi ba, c d necessario assinche abbiano la convenevole porosità: quanto più forte, e continuata è la cottura, tanto più i pori si ristringono. Sono stato obbligato a farne cuocere un gran numero, e scegliere, poichè essi disseriano sempre secondo il luogo che occupato aveano nella fornace. Quando si versa l'accido vitriolico nelle ampolle G, G, bisogna levare il peso dalla valvola L, o allentare la molla, che la comprime; altrimenti l'aria, che tende a dilatarsi in AB, MP farà passare della soluzione alcalina che è in A, B, C, D nell'ampolla che sarà aperta.



## Maniera di dividere l'acqua salsa dalla dolce per mezzo della congelazione

## DEL SIG. S. HORSLEY.

Trans. Filos. Vol. LXVI. Part. II.

El rigido freddo dell'anno 1775 nel mese di Gennajo essendo stata esposta all'aria una piccola quantità d'acqua salsa divenne ghiaccio, il quale non era solido, ma poroso. I pori eran pieni della più salsa parte dell'acqua, e'l ghiaccio, quando ne su separato

e fatto sciogliere, era quasi acqua dolce. L'acqua salsa dianzi trattane su di nuovo esposta all'aperto perchè si congelasse, e si agghiacciò dissatti, come prima; e quella che sluida ancora trovavasi ne'pori era estremamente salata, come poco men che dolce assatto era l'acqua avuta dal ghiaccio sciolto. Questo senomeno è concorde a ciò che narra nella relazione del suo viaggio il Cap. COOK, il quale trovandosi a 61° 35' di lat. Australe sece empiere le botti d'acqua dolce ottenuta dal ghiaccio che galleggiava sul mare. Con questa sperienza, ove sia meglio satta e ripetuta, si potrà determinare sino a qual grado può accrescersi la salsedine dell'acqua, continuando, siachè si può, sempre a sar gelare l'acqua dolce, e separarnela.

Questa osservazione non potrebb'ella essere di qualche uso a coloro che sanno il sale, principalmente ne' paesi freddi? Fra i tropici il sole è bastevolmente caldo perchè sormar si possa il sale per mezzo della svaporazione; ma nelle saline, ove la svaporazione si produce col succo, siccome si abbrevia il processo coll'esporre l'acqua salsa nella state al sole, acciò più salata divenga, così nell'inverno e ne' paesi freddi potrebbe ottenersi lo stesso anzi un maggiore risparmio, sottraendo almeno in gran parte l'acqua dolce per mezzo dell'agghiacciamento.

## ARMONIA IMITATIVA

Articolo tratto dalla Teoria Universale delle Belle Arti

## DEL SIG. SULZER

Allgemeine Theorie ec. Lebendinger Ausdruk.

Uel suono del discorso che pur significa qualche cosa per se stesso, anche senza il significato delle parole, e che per lo più si ode nelle esclamazioni, e negli interposti, chiamar potrebbesi assai propriamente l'espressione delle passioni. Un abile Scrittore sa eziandio sare una specie di suono pittoresco, che esprime le qualità corporee, o i movimenti degli oggetti, del che abbiamo

un esempio nel famoso verso di VIRGILIO;

Quadrupedante putrem sonitu quatit ungula Campum, con cui il Poeta vivamente descrive, e dipigne il galoppar de' cavalli.

Potrebbe questa chiamarsi espressione espositrice dell'oggetto, o come dicono i Francesi Armonia imitativa, poichè basta il semplice tono di voce a indicarlo. Verosimilmente così sormaronsi in tutte le lingue del mondo le voci primitive, come in Italiano suono, sossio, romorio, fremito ec. (\*). Imperocchè avanti che im-

<sup>(\*)</sup> Quindi ne segue che tutti i linguaggi del mondo aver debbon comuni le voci sondamentali, del che io sono persuaso. Dobbiamo però considerare che non ogni orecchio ode egualmente, nè ogni bocca egualmente pronunzia le voci medesime. Uno crede imitare il muggito de' bovi colla parola Ochs come i Tedeschi ec., l'altro colla parola Bue come gli Italiani con vocabolo preso da' Latini, e da' Greei: amendue queste voci sono dunque nel sondo la stessa cosa. Così noi veggiamo giornalmente, che se ad un Tedesco, ad un Francese, ad un Inglese sacciasi pronunciare una stessa voce di lingua loro ignota p. e. italiana, tutti e tre la proferiscono diversamente, e la storpia ognuno alla sua maniera. Se gli uomini tutti avessero la medesima maniera d'udire e di pronunziare, le voci radicali di tutte le lingue della terra tra di soro s'assomiglierebbono. Una maggior differenza nasce eziandio dal vario aspetto in cui si considerano gli oggetti. Mentre un uomo nel bue considera la grossezza, e applica la parola Bue a fignificare una cosa grossa; un altro

maginate si sossero le voci dei nomi, in qual altra guisa poteano questi esprimersi, suorchè coll'imitare il suono delle cose medesime? Pria che gli nomini avessero un linguaggio, le cui parole sossero comunemente ricevute e intese, doveano necessariamente servirsi d'un suono imitativo, che s'è quindi accresciuto, e persezionato, in guisa che l'imitazione è divenuta superssua. Un Greco che oda il vocabolo ansure si rappresenta si presto, e sì distintamente il

vento, quanto un Inglese udendo la parola wind.

Queste parole rappresentanti l'oggetto, ove solo vogliasi parlare distintamente, non importan gran satto, potendo noi senza di esse con pari chiarezza, e precisione spiegarci. Ma avviene tutt'altrimenti quando mover si vuole la sensibilità: allora alla parola s'unisce un tono corrispondente al fine che amasi d'ottenere. Chi vuole ispirar ad altri un sentimento di collera, o di gelosia col racconto di qualche ingiuria non dee già prendere un tono dolce, e scegliere parole lusinghiere, poichè ciò dimostrerebbe a chi ascolta, che colui nulla sente di ciò che rapporta. E siccome l'Oratore dee prendere un tono convenevole all'espressione del sentimento che vuol destare in altri, così deve egli pure a ciò adattare e le voci, e l'andamento de periodi, offia il ritmo. In ciò io fo confistere l'Armonia imitativa. Son però di parere, che la maggior parte de' celebri pezzi, ne' quali quest' armonia si decanta non fiano che piccolezze indegne d'essere osservate da un buon Oratore, e da un buon Poeta, e del tutto riprensibili quando siano effettivamente ricercate.

Strano mi pare pertanto, che un uomo sì ingegnoso qual era CLARKE, lodicì sovente in OMERO questo genere d'espressione, in que' versi stessi, ov' io lo biasimerei se credessi che ricercata ve l'avesse. Egli trova eccellente questo verso

"OIS" बंगर रिष्ट्रांब, हैं। है" है में बेशर क्षिय स्थापन क्या किया

'AÇAM" (1)
poiché a suo parere OMERO colla cadenza delle voci ha voluto
esprimere il pronto variare de' movimenti nel duello (2). Il Poeta

considera in esso la stolidità, e si vale dello stesso nome ad indicare un uomo stolido. Bastano queste due osservazioni per rendere ragione della grande disserenza, che v'ha tra i diverti idiomi della terra, ancorche nel sondo sieno tutti un' imitazione de' suoni naturali. Se gli uomini tutti avessero la stessa maniera di pensare, lo stesso pur sarebbe il significato delle parole in tutte le lingue. L'Aux.

<sup>(1) 11.</sup> VII. 238.
(2) Moins concisus, reciprocos, & celeriter agitates eptime depingant bujus versus numeri.

descrive qui il duello fra Ettore ed Ajace. Questi Eroi sono sul punto di cominciare il combattimento. Ajace ssida il suo nimico a seco usare di tutta la sua sorza: questi con animo quieto gli rissponde in un tono tranquillo sì, ma ben deciso. Mon creder, Ajace, che stiati innanzi un inesperto fanciullo, o un giovine essemminato: sono abbastanza conosciuto per la mia sorza, e pei colpi mortali; e so colla destra, e cella sinistra a mia disesa diriggere lo scudo 66. Chiunque esaminerà il sentimento di questi versi, troverà che Ettore li proferisce con tutta quiete, e tranquillità d'animo; nè mai immaginerà, che l'Eroe col suono delle parole abbia voluto esprimere il veloce movimento dello scudo or a destra, or a sinistra. Come dunque avrà a ciò pensato il Poeta? Poco prima egli descrive come Ajace si arma, com'egli vien suori simile al possente Dio della guerra, e arditamente vibra terribili squardi. Quindi segue

'His, manpa bibas, npadent son incomior by ces

Entrd con maestasi passi, la sua pesante asta con leggerezza agitando. Ciò che v'è in questo verso di sublime, e di maestaso concorda benissimo col sentimento che dee aver avuto il Poeta, e che aver

dee ogni leggitore.

Basta una sola osservazione per comprendere tutto ciò che dir si può intorno all'Armonia imitativa. Il tono e la cadenza de' versi non è punto per l'intelletto, ma-pel cuore. Questo d'altro non s'occupa che della sua sensibilità: egli non ha occhi per vedere, nulla conosce, ma solo sente. Nel sentimento noi esaminiamo soltanto lo stato nostro interiore, senza por mente alle qualità degli oggetti: pertanto tutto ciò che nell'Armonia imitativa non è sentimento, non appartiene al linguaggio del cuore, e può sacilmente cadere nel ridicolo, o nell'assurdo. Non veggiamo noi in alcune Opere-busse divenire al sommo ridicole tali espressioni, come p. e. quando un uomo spaventato vuole esprimere, co' versi, e col canto, il palpito del cuore?

L'uso più sconvenevole che far si possa dell'Armonia imitativa si è quello di descrivere l'oggetto, che ne eccita de' sentimenti, in una maniera contraria ai sentimenti medesimi; sconvenevolezza, che talora scorgiamo nella musica. Un uomo che stanco e oppresso dai mali di questa vita, si vedesse vicino agli eterni riposi non parlerebbe già egli della vicina sua morte nel tono doloroso di coloro che sanno questo terribil passo con orrore. Farebbe pertanto assatto sconvenevol cosa un Poeta, che gli mettesse in bocca un

discorso, il quale e pel tono, e per la cadenza delle voci il terror della morte esprimesse e'i raccappriccio dell'eternità.

Deefi perciò col ton di voce esprimere l'oggetto non secondo le sue qualità, ma secondo l'impressione, che sa sul cuore. Chi descrive una procella per sar sentire agli altri una parte dell'angustia in cui trovavasi, quando era da esta agitato, tende bene al suo scopo, se col tono delle parole imitar tenta il sischiare, e'l fremere de' venti (1). Ma chi in un discorso scientisseo avesse a trattare della procella come naturalista, sarebbe una solenne freddura se volesse sar sentire la sorza de' gradi del vento per mezzo dell'espressione, e renderebbesi ridicolo se volesse con tal descrizione esporci la natura della tempessa. Uno, che tuttora spaventato raccontasse il pericolo da lui cosso d'essere schiacciato da un cavallo, non moverebbe egli similmente le risa, se si perdesse a dipingere col suono delle parole il galoppar del cavallo?

Non devesi ricercar con satica l'Armonia imitativa: ella presentasi da se stessa. Il Poeta s'abbandoni al suo sentimento: questo
gli suggerirà ton di voce, parole, misura di sillabe, e ritmo.
L'espression sua diverrà viva e animata senza ch'egli vi studi: e
quanto più egli sarà penetrato dal sentimento, tanto più sorte
sarà l'espressione. Fra i Poeti a me noti EURIPIDE, a mio parere,
è quello, che è in ciò più selicemente riuscito. Basterà addurre
um passo solo per dimostrare quanto egli abbia esattamente dipinti
gli affetti col tono delle parole. Nel suo Oreste Elettra sta immanzi
alle porte della sala, ove il suo sratello con Pilade vogliono trucidar Elena. All' udir ella le strida di Elena, così dalla porta
esclama agli amici suoi

δοσευττε, πασττε, θειστε, δλλυτε Διπ Ιυχα, διτομα, φασγανα σεμπετε Επχοιρος ίεμεσοι ταν Λειποπατορα, γειπογαμον (2)

<sup>(1)</sup> Ciò conviene eziandic in una similitudine: quando si vuole p. e. sar sentire qualche cosa di spaventoso rumore, e un rumor più spaventoso si porta in esempio. Così in una traduz. ms. del poema di OSSIAN Berrato,

Qual agitata da' venti mugghianti Antica felva, in cui mille le querce Rompan netturni spirti, tal dell'armi Era il fragor. ec. Il Tr.

<sup>(2)</sup> EURIP. Orest. VS. 1305.

Parmi che il tono di questi versi i sorti affetti d'Elettra vivissimamente dipinga. Il primo colla celerità dei dattili mostra la premura, e l'impazienza ch'ella ha di vederla uccisa:

Feritela, svenatela, uccidetela, struggetela.

La forza del furore micidiale mostrasi pienamente nei seguenti due

versi, e il quarto è tutto sul tono delle ingiurie.

Similmente, dobbiamo sentirci commovere, quando ORAZIO descrivendo la morte d'un uom selice, e attaccato alla vita per tutti i più dolci legami, così in tuon dolente s'esprime col seguente vesso

Linquenda sellus, O domus, O placens

Uxer;

e sentiamo l'alterigia di Giunone in queste parole —— que Divâm incedo Regina (1).

Sentiamo pur un fremito per tutto il sangue al seggere la descrizione che sa VIRGILIO del solenne apparato della morte di Didone con questi versi:

Stant are circum, & crines effusa Sacerdos Tercentum tonat ora Deos, Erepumque, Chaosque, Tergeminamque Hecaten (2).

Ma certamente non cercò il Poeta questa maestosa armonia del

verso: gli su ispirata da ciò che sentiva.

Siffatte pitture appassionate sanno tutt'altra impressione, che quando le cose naturali dipingonsi senza passione nessuna. Merita d'esser letto su quest'articolo il bel trattato del Sig. SCHLEGEL intorno all'armonia del verso (3).

A.

<sup>(3)</sup> Nella seconda parte della sua traduzione di BATTEUX.



<sup>(1)</sup> Eneid. L. I. (2) Eneid. L. IV.

## OPUSCOLI SCELTI

## SULLE SCIENZE

E

## SULLE ARTI

PARTE III.

### CONTINUAZIONE DELLA MEMORIA

SU I MONTI COLONNARI ED ALTRI FENOMENI VULCANICI DELLO STATO VENETO

Di S. E. il Sig. Cov. GIOVANNI STRANGE Ministro Residente per S. M. Britannica presso la Serenissima Repubblica di Venezia, Membro della Società Reale di Londra, dell'Istituto di Bologna, ec. ec.

6. 27. Le forme attuali di molti monti vultanici sono a un di presso le medesime che precedettero l'ignizione.



E' abbiamo da meravigliarci che le masse de' monti vulcanici sotto aspetto conoideo frequentemente si presentino, se rislettiamo all'esservescenza, e proprietà espansiva del fuoco. Il senomeno de' colli vulcanici orizzontali è relativo sorse ad un altro principio, e potrebbe dipendere dallo stato soro anteriore all'ignizione. Per avvalorare questo sospetto somministrano particolari esempi, ch'io

or ora prenderò brevemente a disaminare, molti colli del Ve ronese e del Vicentino. E' difficil cosa l'indovinare in quale stato si trovassero l'elevazioni vulcaniche, che hanno particolare e regolare struttura, prima che sossero alterate dal suoco; im-Tom. 1. perocchè somministrano evidenti prove di liquesazione non solo. ma forse anche di totalmente nuova formazione; per le quali cose tutt' i vestigi del primitivo loro carattere deggiono essersi onnina. mente cancellati. Ad onta però d'una tal distruzione, essendo questi corpi generati sul luogo, anche in così difficile indagine alcun lume si può ritrarre sovente dalla sola Corografia sisica locale, indipendentemente dalla struttura de' colli medesimi; poiche i paesi tutti hanno i loro esterni caratteri conformi alla natura de' monti che li compongono, quantunque di rado formino un oggetto delle ricerche de' Geografi, essendo stata unicamente finora trattata la Geografia come inserviente alla Storia civile. Io non entrerò a dir di questo presentemente; osserverò soltanto che la differenza de caratteri esterni delle montagne indicante l'interiore loro struttura facilmente si riconosce, confrontando, in grazia d'esempio, le forme esteriori delle montagne composte di granito, o di altri simili sassi vetrificabili, che sono d'una struttura irregolare, con quelle di pietra calcarea comunemente formate di regolari stratificazioni. D'ambedue questi generi v'hanno precius simi esemplari nella catena del monte Jura, esclusivamente calcarea, e di sommità orizzontale, ed in quella delle alpi, le più alte vette delle quali sono quasi sempre di granito, e quindi acuminate in pichi, piramidi, ed altre forme più irregolarmente acute, secondo l'indole di tali montagne. Così ancora si rileva in picciolo sa medesima differenza in paragonando la catena rotta ed irregolare de' monti granitoli Euganei, coll' opposta e vicina catena de' monti Berici, che sono per lo più di pietra calcarea, ed hanno la sommità quasi orizzontale, come il monte Jura. Quindi ne viene, che osservandosi una somiglianza notabile fra le forme, e le disposizioni de' colli, e delle valli d'un distretto vulcanico, e quelle d'altri paesi d'un dato carattere particolare, non alterati dal fuoco, riesca molto ragionevole inerentemente ai principi teste adottati, il supporre la medesima somiglianza anche nell'originaria struttura, e nella qualità dei primi, per quanto ne fiano stati cancellati, i vestigi dalla violenza dell'ignizione. Quantunque i paesi vulcanici dell'Auvergne e del Velay, del pari che quelli dello Stato Veneto, somministrino plausibili prove della probabilità di questa opinione, io per ora mi ristringerò a parlare soltanto degli ultimi, e particolarmente de' senomeni di questa spezie, che osservai ne'monti Vicentini, e Veroneli, i quali se mal non m'appongo, sembreranno piucchè mediocremente concludenti.

4. 18. Fatti fisici che avvalorano questa opinione.

Quetti monti occupano le più basse radici delle alpi dalla parte Settentrionale di Lombardia, e sono in parte vulcanici, e in parte calcarei. Esti sormano le suddivisioni, o rami laterali della gran catena delle alpi, da cui deviano quasi ad angoli retti, e si estendono in direzione meridionale, pressochè paralleli fra loro verso la pianura. Alcuni di questi rami sono intieramente di pietra calcarea, o marina, senza quasi punto di lava; altri sono composti d'una mistura d'ambedue le materie; e parecchi finalmente sono in apparenza affatto vulcanici. lo ho viaggiato dalla punta d'uno di essi presso Monte-Bello, nel Territorio Veronese, sino a Bolca, sempre sopra la lava pel tratto di venti miglia all'incirca. Lunghesso questo ramo dalla parte della valle. she conduce a Bolca, intorno a sette miglia prima d'arrivarvi, si trova l'ammasso colonnare basaltino di S. Giovanni Ilarione teste descritto. Questo ramo, per quanto ho potuto osservare, è per la maggior parte composto di lava, che intorno agli orli esterni, e particolarmente su la superfizie, è di varie spezie. Mi viene però riferito, che alle falde del monte del Castello di Monte-Bello, nel parco del Conte SAN-GIOVANNI vegganfi, e si cavino anche ad uso di sabbriche lastre stratose di marmo roffastro e bianco, disposto a gran tavole orizzontali. Si aggiunge ancora che a San Giovanni Ilarione v'hanno baffi strati marini, che fanno ripa a deltra del torrente, ove trovanfi affai frumentarie, e curiose madripore, ed echiniti coll'anima di socaja amili a quelli delle marniere d'Inghilterra. Fra le lave curiose di Monte-Bello ne osservai alcune appiè del Castello rassodate in diverse masse, che pella loro estrema durezza, e pella eterogenea teffitura e colore, moltiffimo rassomigliano ad una rozza spezie di porfido, il quale anch'esso come il granito per tutti i suoi senomeni sempre manisesta una grande analogia colla lava. Il sostante carattere delle montagne di porfido si è d'essere formate a massi angolari, per lo più perpendicolari, e spesso ancora colonnari, come ho veduto spezialmente nel Tirolo, dove tali monsagne abbondano. Il celebre Sig. FERBER dice di avere colà precisamente offervato colonne prismatiche regolari, per lo più tetraedre e romboidali, simili alle colonne basaltine (1). lo sono

<sup>(1)</sup> Mem. Epistolari di osservazioni Minerologiche, ec. Atti dell' Accad. di Siena. Yol. V. p. 203.

anche persuaso, che i basalti in tavole, e i basalti giobosi del Sig. DESMAREST ugualmente si troverebbero nel porsido; come nel granito. Di quest'ultima spezie globosa probabilmente sarà la breccia porphyrea, CRONSTEDT Mineral. sez. 275. della provincia di Dalarne nella Svezia. Egli particolarmente descrivendola dice, che i globi di porfido vi si vedono collegati in una matrice dell'istessa natura; fenomeno consimile a quanto avrò in appresso occasione di osservare di alcuni globi vulcanici, e granitosi de' colli Euganei. Aggiungerd in oltre che non ho mai veduto che i porfidi, graniti, ed altre tali pietre composte e vitrescenti formino in maffo una breccia esclusivamente di tali materie, e simile alla volgare globosa o composta di pietre fluitate; nè credo che si dia, poiche questo supporrebbe l'intervenzione dell'acqua, la quale per quanto mostrano tutti i senomeni, non sembra aver avuto la menoma parte nella formazione di sissatte pietre (1). E' inoltre da osservare, che la matrice, o sia materia collegante delle pietre globose o fluitate nelle breccie comuni, costantemente si riconosce di natura diversa dalle pietre in essa contenute, in conseguenzadell'origine fortuita ed avventizia di simili breccie, lo che s'oppone a quanto è detto dal CRONSTEDT dell'anzidetta sua breccia perphyrea. E' anche una conseguenza dell' origine sortuitadella suddetta spezie di breccie comuni, che non solo la matrice ritrovasi di diversa natura dalle pietre fluitate in essa contenute, ma diversificano ancora di natura fra di loro le pietre medesime; il che non accade, per quanto ci espone il celebre Mineralogo. ne' ciottoli globoli componenti la breccia perphyrea. Ma su questo proposito dell'origine vulcanica de' porfidi, della quale per mio avviso, vi è poco da dubitare, non occorre sare per ora più parole.

Ne' monti Vicentini non ho veduto granito mescolato colla lava, benchè ve n'abbia di molto ne' vicini monti Euganei, nella stessa guisa che nell'Auvergne, e nel Velay. Il Dr. FESTARI però, che ha esteso le sue peregrinazioni con molto maggior dettaglio ne' contorni di Valdagno, e di Recoaro, dice in una sua memoria orittografica stampata fra quelle del Sig. ARDUINO, che vari luoghi di quel paese, e particolarmente le vicinanze della Chiesa di Fongara, e il monte Frajeck abbondano di granitello.

<sup>(1)</sup> Ancorche simili breccie, composte di graniti, porsidi, ed altre pietre vitrescenti, si trovino assai frequentemente, non si può però prendere shaglio nel giudicare della loro origine.

Ad onta della presente indole generalmente vulcanica di questo ramo di Monte-Bello, il carattere suo originale stratoso e calcareo sembra mostrarsi evidentemente, e corrispondere conquello de' rami vicini, che hanno sofferto il suoco. Esaminandolo in pieno, non solamente si manifesta sovente la primitiva sua giacitura orizzontale, ed il parallelismo degli strati, ma ne rimangono quà e là incombuste alcune integrali, o originariamente connesse e corrispondenti, ancorchè picciole parti, mostrando qualità calcaria, e corpi avventizi persettamente simili a quelli de' vicini monti, che non hanno fofferto fuoco. Quelle circollanze ho particolarmente osservato sulle vette, e negli strati laterali del testè mentovato ramo vulcanico, oltre la valle che giace fra Monte-Bello e Sorio, ed ancora in molti altri luoghi. L'istesso m'è poi flato ultimamente confermato de' monti calcareo-vulcanici verso i Sette-Comuni dal Sig. Dottor FESTARI summentovato, e lo stesso si offerva ne monti consimili di Hassia-Cassel in Germania, al riserire del celebre Sig. RASPE nell'Opera sopraccitata. Quest'Autore, tanto benemerito della storia vulcanica, ragionando particolarmente del monte Krazenberg in quella provincia, ci descrive certe vene, o filoni che sieno, di lava pumicosa, nericcia, perpendicolarmente disposte fra mezzo agli strati calcarei; d'onde apparisce che il fuoco abbia agito sopra di essi dal di sotto all'insù. Il valente Sig. Ab. FORTIS mi scrisse poi due anni sono dal viaggio suo Appennino d'avere parimente osservato un satto consimile ne' monti vulcanici verso Bolseno, e spezialmente in un luogo sotterraneo detto la Grotta del Paiccio, nel tenere di Latera, dove in consermazione dell'esposto principio mio gli sembro di riconoscere che il fuoco avesse agito dal basso all'alto, senza cagionare veruno sconnettimento agli strati. La celebre cava di pesci fossili a Bolca, tauto conosciuta da tutt'i curiosi d'Europa, non è altro che una punta, o promontorio incombusto calcareo, stratificato a samine, della più alta parte del medesimo ramo vulcanico, che dalla Chiesa e villaggio di Bolca sabbricatovi sopra scende nella valle. La sommità di questa, superiore alla detta Chiesa, è perfettamente comica, domina quasi tutt'i monti vulcanici di quel distretto, e particolarmente scuopresi caratterizzata da un ammasso basaltino molto simile a quelli del Velay per essere isolato, quasi formando il cono del monte (1). In altre parti poi, e

<sup>(1)</sup> Il Sig. FERBER si è dunque ingannato scrivendo che la montagna di Bolca è formata di strati calcarj. Lett. V. p. 64.

particolarmente a Roncà, nel medesimo Territorio Veronese poche miglia al N. O. di Monte-Bello, benchè la massa sia convertita interamente in lava, e sia stata evidentemente rasso-data da una susione, ciò non ossante i corpi marino-sossili originalmente contenuti negli strati sono distinguibili, anzi distinti nella lava, benchè in vari modi ssigurati. Il prelodato Sig. Abate FORTIS però è d'opinione, che i corpi marini di Roncà siano rassodati insieme co' tritumi vulcanici più per opera dell'acquache del succo; e dice, che niun pezzo di quella valle contenente testacei anneriti dà succo all'acciarino, per quanto duro ei possa sembrare. Dal medesimo ho di poi ricevuto de' corpi marino-sossili di Lugo in apparenza vulcanici, consimili a quelli di Roncà.

Un'altra osservazione ch'io seci, e mi sembro interessante si è, che per lo più quelle diramazioni nel Vicentino e nel Veronese, sieno marine o vulcaniche, o miste, sempre conservano all'incirca i medesimi caratteri (1) esteriori, le medesime direzioni, parallelismo, e graduata declività verso la pianura, eccettuandone picciole alterazioni prodotte accidentalmente. Tutte queste circostanze, s'io non m'inganno di molto, allontanano da simili catene vulcaniche, o miste, l'idea di quella eventualità, e sconvolgimento, che si suppone comunemente aver prevaluto nell'origine di sissatti senomeni. È sembra quindi abbassanza chiara cosa, che il suoco non abbia distrutto interamente la primaria loro struttura e qualità, e molto meno abbia alterato le loro posizioni, e gli esterni caratteri de monti che ne sono formati.

#### 6. 19. Il passaggio generale d'alcuni monti dallo stato calcario al virrescense, o al misto, è reso piucchè probabile da molsi fatti particolari.

Può muovere una difficoltà non lieve a quest'ipotesi, quantunque sia resa probabilissima da una serie di fatti parlanti, la creduta malagevolezza del passaggio dello stato calcario, o misso ch'è il proprio de' monti formati dal mare, allo stato quarzoso siliceo. Non mancano però autorità rispettabili, nè documenti di fatto sisso per provare la realità di un tal passaggio, e la

<sup>(1)</sup> Il Sig. FERBER crede che non solo v'abbiano avuto esplosioni ne' tratti vulcanici del Vicentino, ma che anche si sieno aperte le strade per dissotto ai prosondi strati calcarj. Lett. Min. cit., ma le osservazioni de' più esperti sisici moderni sopra i vulcani attualmente ardenti sono contrarie a quest' opinione.

frequenza di esso. Il celebre Chimico Sig, BAUME' insegna positivamente che le pietre calcarie coll'andar del tempo si cangiano in agate, diaspri, ed altre sostanze vitrescibili; e asserisce che lo fanno senza soffrire alterazione veruna nell'organizzazione loro primitiva, e conservando il parallelismo degli strati delle pietre calcarie, alle quali debbono l'origine (1); certo è che conservano i corpi marini, che vi si trovano presi. Inerentemente a questa importantissima dottrina del Sig. BAUME' non sarà fuori di proposito l'accennare brevemente un fatto singolare da me osservato anni sono. Trovandomi a Arles nella Francia meridionale per ammirarvi i molti ed interessanti vestigi d'antichità Romana, che tuttavia si conservano in quella Città, volli visitare ancora il vicino tratto di paese conosciuto sotto il nome di Cran d'Arles. Mi nacque questo desiderio dal nome di campus perrosus, o lapideus (2) datogli dagli Antichi, e del quale mi parea che vi dovesse essere qualche ragione particolare interessante la Topografia fisica del luogo. E tanto più mi crebbe questo desiderio, ristettendo che per essere il sito basso, vicino alla marina, ed all'imboccatura del fiume Rodano, poco parea dovergli convenire il carattere di petrofo, essendo per lo più sissatti luoghi del tutto palustri, e quindi lontanissimi dall'essere petrosi. Portatomi adunque sul luogo a quest'effetto, ben presto riconobbi la proprietà del nome datogli dagli Antichi, trovando una vasta pianura inticramente ricoperta alla superfizie di ciottoli fluitati di qualche mole, che spesso arrivano sino a mezzo piede di diametro, tutti isolati, e consusamente sparsi per la campagna; esaminando que ciottoli da vicino, trovai che all'esterno aveano un colore giallo rosseggiante come se sossero stati tinti di croco di marte; ma rompendoli offervai che l'interno era biancastro, e di sostanza perfettamente omogenea e quarzosa. Non potendo intendere d'onde venissero que' ciottoli, che pur debbono originariamente essere calati da' vicini monti, ancorchè niuno ve n'abbia colà, nè altrove che si sappia, formato di puro quarzo, mi venne sospetto che quantunque adesso si trovino in istato quarzoso, essi non sieno forse stati quarzos in origine; ma che per una qualche cagione abbiano cambiato natura, conservando soltanto l'omogeneità delle

<sup>(1)</sup> Chimie experimentale, & raisonnée. Vol. 111. p. 327.
(2) Campi petrosi STRAB... Gampi lapidei pralieram Hercalis memorià...
PLIN. Hist. Nat. Lib....

parti, e l'accidentale figura. Restai anche maggiormente sorpreso allora che incamminandomi all'insù lungo la Valle del Rodano verso Lione, trovai continuato l'istesso fenomeno ne' tanti ciottoli fluitati sparsi per quelle campagne. Non vi pensai però più, non occorrendomi pel tratto fra Marsiglia, e Lione, e nell'inoltrarmi ch'io seci verso Parigi, verun satto di Topografia sissea, che potesse illuminarmi sul senomeno in quistione. Alcuni anni dopo visitando in vari luoghi, e poi traversando la vasta catena del monte Jura, che divide la Francia dal paese degli Svizzeri, e vedendo predominare dalla parte occidentale di essa nelle campagne ciortoli maniscstamente venuti dal suddetto monte, subito mi ritornò nel pensiero il senomeno de' sassi Arlesi, e della Valle del Rodano, sembrandomi possibile che anch'essi avessero avuto la medesima origine. Servi quasi a confermarmi nella concepita opinione l'esame della qualità della pietra, ond'è pressoch'esclusivamente sormata la catena del monte Jura. Essa è durissima, quanto la pietra Ikriana, nella frattura fimile alle felci, e ai quarzi, fenza vestigi facilmente riconoseibili di corpi avventizj. Se ai Naturalisti sembrasse ammissibile la trassormazione dal calcareo al siliceo, e quarzoso, a tenore di quanto viene riferito dal prelodato Sig. BAU-ME', non dovrebbe più muovere meraviglia l'abbondanza di tali ciottoli per le campagne Francesi, attesa la grand'estensione e vicinanza della vasta catena del monte Jura, dal quale dovrebb'essere ripetuta la loro origine. In proposito di cangiamenti della pietra calcaria in focaja, mi scrisse sin dal 1771 il Sig. Ab. FOR-TIS, che avea personalmente osservato sulla spiaggia di Mansredonia in Puglia un curiolissimo fatto. Tutte le pietre fluitate, che compongono i bei marmi brecciati de'monti vicini a quella Città, fono calcarie; e tutte quelle che da essi marmi si separarono pell'azione dell'aria, o dell'acqua, e calarono alla spiaggia, sono divenute focaje. Egli pendeva ad attribuiré questo cangiamento all'acido marino, e all'ardente calore di quel clima, che fortemente agisce su sondi affatto lapidosi.

Quantunque tutte le traccie della primaria struttura delle anzidette masse, che sossiriono il suoco, sieno cancellate da nuove modificazioni, rimangono nulladimeno sovente prove sorse sussicioni delle minitivo loro carattere nelle sorme, direzioni, e disposizioni delle montagne, che ne sono composte, come apparisce dall'esempio pur ora addotto, al quale se ne potrebbero ancor aggiungere degli altri presi da' senomeni osservabili nell' Auvergne, e nel

Velay. Quindi è che non sembra impossibile, anzi nemmeno difficile l'aver traccie della prima ed originale configurazione d'un paese, ancorch'esso abbia sosserto dal suoco una nuova modificazione degli .strati che lo compongono. E pare, che le montagne vulcaniche poc'anzi deseritte non solo somministrino segni evidenti d'aver preesissito in altro stato, ma eziandio manifestino ancora le primarie loro qualità, e configurazione. Le loro particolari direzioni, il regolare abbassamento verso la pianura, ec., provano, per mio avviso, che non sono in verun modo state gettate su tumultuariamente dalle viscere della terra, come il Monte di cenere, e l'Isola di Santerini; ma che hanno sofferto il suoco localmente, senza subire la volgarmente supposta sovversione, o cangiamento di situazione. La stessa cosa sembra molto probabile di buon numero d'altre montagne, che sono puramente vulcaniche, in conseguenza dell'origine locale delle loro peculiari parti figurate, le quali ho più addietro considerato; anche supponendo che siffatte montagne non conservino vestigi esterni, ne interni delle primitive loro strutture, e qualità. E' ben vero che molti monti o massi vulcanici, sien esti granitosi o basaltini, figurati o semplici, ritrovansi coperti d'altre pietre non tormentate dal suoco, per lo più stratose e calcaree. e manifestamente anche di posteriore origine; il che ho offervato non solo ne' monti già descritti, ma anche alle sponde del sorrente Poscola nel Vicentino, dove un ammasso basaltino conico forma il nucleo d'un alto monte calcario, e ne' colli Euganei, come più particolarmente dirò a fuo luogo. Questo però niente prova in contrario al principio testè esposto dalla località d'origine de' suddetti monti o massi vulcanici, i quali anche spesso non si lasciano vedere che parzialmente, quantunque sia da credere che sormino parti integrali d'amplissime basi di antichissima origine vulcanica, e che hanno poi le radici loro ne' più profondi seni. Ma non è adesso il tempo di entrare in simili riflessioni geologiche generali; e ho già trattato questo punto espressamente in una mia Lettera scritta al chiarissimo Sig. Dottor GIOVANNI TARGIONI-TOZZETTI, e da lui stampata nel decimo Tomo de'celebri suoi Viaggi. A questa Lettera aggiunto ritrovasi anche un Catalogo ragionato di varie produzioni lapidee da me raccolte pe' colli Euganei, e dalle quali, unite alle offervazioni corollarie annesse, rilevasi l'anzidetta composta e successiva formazione di quei colli.

Tom. J.

§. 20. L'esplosioni de Vulcani sembrano senomeni puramente accidentali; e una gran parte de monti attualmente ignivomi mostra d'aver preesistiso all'ignizione.

Dalle precedenti offervazioni mi sembra apparisca evidentemente, che le sotterranee eruzioni, ed esplosioni sono senomeni meramente accidentali, e non essenziali per modo alcuno alla produzione di tutt'i monti vulcanici, com'è stato sinora creduto comunemente; idea, che potrebb'esser nata dall'affinità spesso osservabile fra la qualità e forma esterna di vari monti di questo genere, e le qualità e forme de veri vulcani producenti eruzioni. Ma io ho di già offervato che vi sono assaì spesso monti vulcanici di totalmente diversa forma da quella de' vulcani comuni; e benchè la loro lava sia sovente simile nelle sue qualità, pure la regolare modificazione di essa, che si vede ne' primi, induce una essenzialissima differenza. Imperocche, siccome ho detto più addietro, altro non ci presentano il Vesuvio o l'Etna, se non che un ammasso di rovine, che non ci danno la menoma idea delle strutture', alle quali appartenezao. Queste, quantunque possano dar de' lumi al Chimico, somministrano però scarsa istruzione al Geografo-filico, mettendogli dinanzi sempre la stessa identità di fenomeni. Nè abbiamo verun fondamento di concludere dall'esterna apparenza di tali monti, che tutti gli altri che hanno sofferto suoco sieno dello stesso carattere. Noi non vediamo altro the un ammasso di rovine cacciato su dalle loro viscere; e possiamo ragionevolmente immaginarci, che somiglianti materiali consus tompongano il totale della massa; l'analogia, pur troppo spesso seducente in simili casi, ci conduce a concludere lo stesso delle altre montagne vulcaniche in generale. lo sono però più inclinato a credere, che i materiali gettati su da' monti incendiati sieno sobtanto alloggiati alla superfizie, e come a dire, sul pendso di essi; e quantunque possano questi notabilmente accrescerne la mole, o elevazione, ed anche alterarne la forma, contuttociò non sembra probabile, che costituiscano l'intiere masse di simili montagne, come potrebbest sorse con qualche apparenza di ragione congetturare dall'aspetto loro esteriore. E'stato notato dal P. DELLA TORRE (1), dal Sig. DE LA LANDE (2), e recentemente

<sup>(1)</sup> Storia del Vefuvio. 1756, (2) DE LA LANDE Voïage d'Italie. Vol. VII. p. 169.

ancora dal Sig. DOMENICO BARTALONI nelle sue dotte offervazioni sopra il Vesuvio (1), che i lati interni anche della cavità interiore del monte conservano manisesti vestigi della loro primitiva struttura in istrati regolari paralleli, e quasi orizzontali, e simili a quelli delle altre montagne comuni; d'onde sembra probabile che sotto la lava del Vesuvio giaccia il monte primitivo, servendo ad essa in qualche modo di base, e che ad onta dell'alterazione localmente sofferta dal sottile elemento che ne strugge le viscere, mantenga tuttora internamente la primaria sua struttura, come i monti del Territorio Veronese poc'anzi descritti. Aggiungasi di più, che il Vesuvio frequentemente vomita pietre calcarie in istato naturale non cotte o alterate dal suoco, come hanno offervato già parecchi autori, e spezialmente il diligente, Sig. Abate GALIANI che ne descrive parecchie (2). GALENO parlando delle materie gettate dal Vesuvio le chiama:,, scheletri , o reliquie della materia già abbruciata nelle viscere del monte, ", e di quella che sta abbruciandosi "(3); e VITRUVIO considerò le pomici Vesuviane, dette da lui di Pompej,, come una sorte di ,, pietra cotta proveniente da un'altra spezie di pietra, e can-3, giata di qualità pella forza del fuoco " (4). Anche il Cardinal BEMBO nella sua descrizione dell' Etna dice: ", ch'esso getta 3, tutto all'intorno di se sassi abbruciati, e colorati in varie ma-", niere "; ed il BORELLI (5) chiama le lave, ", materia pe-5, trosa fusa ". Non è verisimile che tutto il Vesuvio sia stato formato dalla terra e ceneri cacciate fuori in vari tempi dalla bocca che s'apre nel mezzo di esso; poichè codeste materie cadono sdrucciolando giù pe' di lui lati, non altrimenti che la sabbia in un oriuolo da polvere, siccome ha osservato il Sig. ADDISSON (6) e ciascuno può agevolmente immaginarsi. Per quanto poi considerabilmente possa esser cresciuta la grandezza di quel monte pei

(6) ADDISSON, Viaggio d'Italia.

<sup>(1)</sup> Atti dell' ACCADEMIA DE' FISIOCRITICI di Siena. Vol. 5.
(2) Catalogo delle materie appartenenti al Vesuvio. V. anche FERBER
Lett. Min. p. 214., dove conseguentemente divide le pietre Vesuviane in vergini, o vomitate nello stato loro naturale, e in catte, o sia tormentate dal succo.
(3) Reliquia videlices materia, tum qua in eo combusta est, tum qua nunc

etiam uritur. GALEN. (4) Pumex Pompejanus excodus est ex alio genere lapidis in banc generis qualitatem. VITRUV.

<sup>(5)</sup> Saxea illa materia fusa . BORELLI de Hist. & Meseorol. incendii Æinai an. 1669. Cap. 6.

cumuli di lava in varie occasioni eruttati, non sembra che siensi fatte considerabili aggiunte alla di lui altezza, se la teste mentovata osservazione è vera. lo non ho potuto giammai verificarla personalmente; ma sono disposto a credere ch'essa sia giusta, non solo su la relazione delle rispettabili autorità sopraccitate, ma anche pella sua convenienza con altri simili indisputabili senomeni. de' quali somministra prove non disprezzabili il ramo vulcanico de' colli di Monte-Bello, e molti altri monti analoghi. Nè per verità sembra conforme alla ragione, che montagne di grande altezza, dov'esistono crateri ignivomi, possano esfere state interamente cacciate su per tal modo, richiedendosi per sissatti vulcani un folido, e permanente canale atto a servire alla violenza e frequenza degli effetti che producono. Il rimbombo che ordinariamente precede l'eruzione de vulcani dà anche nuovo peso a quest'opinione, non sembrando ch'ei possa nascere principalmente d'altra causa, che dalle continue ripercussioni dell'aria contro i lati solidi delle caverne, e de' canali loro. La via però o il canale dell'eruzioni dovrebb' esservi stato aperto soltanto da un originale sforzo od esplosione attraverso il monte; e sarà poi rimasto profondamente sepolto dai materiali successivamente cacciati suori dalle viscere di esso in varie occasioni. La medesima cosa io sono inclinato a credere del monte Etna, che non su sempre ardente, come dice il Poeta (1), tanto in considerazione della sua superiore altez-22, quanto in riflesso di ciò che c'insegna il di lui samoso Istoriografo BORELLI, che lo suppone (ancorchè tacitamente) monte di primaria origine, e struttura, sul quale poi il suoco abbia preso ad agire nella maniera che vediamo. Egli dice precisamente, che ad onta dell'apparenza esteriore delle lave sparse giù pelle spalle dell'Etna, , la materia vomitata da esso è minore d'una quarantamillessima , parte del monte " (2); il che mi pare si debba intendere del monte naturale. E qui non sarà fuori di proposito il risettere, che probabilmente l'origine de vulcani ritrovasi soltanto a poca profondità, come pensò il celebre DE BUFFON, ed altri; e come precisamente opinò ancora il nostro gran BACONE, spiegandoli nel seguente modo: In verità i tremuoti e le esplosioni ignee per lo più non nascono a molta prosondità, ma supersicialmente, giacshè ivi occupano poco spazio. E in altro luogo: Dunque ogni tu-

<sup>(2) —</sup> neque enim fuit ignes semper. (1) BORELLI, Op. cit. cap. 6.

multo, commezione e sconvolgimento pare che abbia luogo solamente ai confini del cielo, e della terra (1). Nè contraddice all'esposto principio quanto poco dopo saviamente soggiunge l'illustre Autore, dicendo: quanto più tratto o estensione di paese occupano simili accidenti nella superfizie della terra, altrettanto profonde è da credersi che abbino le loro radici o l'origine; essendo questa ristessione ugualmente conciliabile colla supposta località di origine de' tratti vulcanici, quantunque riferibile piuttosto agl' incendi primordiali dell'antico globo terrestre, cui i senomeni accennano essere stato compenetrato dal fluido igneo. Per le suddette ragioni dee sembrare anche probabile che il monte Ecla, il Pico di Tenerisse, ec. siano d'una costituzione simile alla supposta dell'Etna, del Vesavio, ec. Si rifletta a questo proposito, che DIONE, STRABO-NE, e tutti gli antichi, che fanno parola de' monti Vesuvio ed Etna, sempre suppongono la preesistenza d'un masso primario e naturale, sul quale il suoco abbia agito soltanto parzialmente; tanto sono lontani dal credere, ch'esti monti debbano esclusivamente al fuoco la loro origine. Anche i Poeti accennano la medesima cosa; e fra gli altri il giudizioso VIRGILIO, che parlando de vulcani dice ora, che le viscere strappate del monte, ora che i sassi liquesatti, ora che le pietre mezzo-abbruciate vo-lano pell'aria, cacciate suor de loro crateri ignivomi (2). E se ciò è vero de vulcani solitari o isolati, come sono Vesuvio ed Etna, che conservano un aspetto esteriore atto a sar credere che sieno stati esclusivamente prodotti da lave accumulate in successive eruzioni, con molto maggiore verisimiglianza si dirà lo Resso degli altri, i quali non solo sono considerabilmente più alti. ma formano parte di catene continuate, come i vulcani delle Ande d'America, se le descrizioni che ne abbiamo sono veridiche. Ma non è poi anche molto improbabile, che Chimboraço,

<sup>(1)</sup> Sand terrametus plerique, O erullationes ignium non ex profundo admedium, sed proped insurgunt, quium parvum aliquod spatium in superficie occupent. = liaque tumultus sere omnis, O consistus, O perturbatio in confiniis tantum cali O terra locum babere videtur. BACON. Impetus Philosophici, Sect. 10. Quanto enim latiorem regionem O traltum bujusmodi accidentia in sacie terra occupant, tanto magis radices, sive erigines eorum ad viscera terra penetrare putandum est. Ibidem.

<sup>(2) —</sup> Avulfaque vifcera momis.

<sup>-</sup> liquefactaque faxa per auras....
femiustaque faxa. - VIRGIL. Æn.

eh'è uno di que' vulcani, e la più alta montagna del globo cognito (1) sino al presente, debba la sua origine e formazione solamente ad accumulati materiali di eruzioni? La stessa improbabilità milita per Antisana, Kotopani, Pichinka, ed altri vulcani di quella gran catena, parecchi de' quali sono poco inseriori in altezza al Chimboraço, e costituiscono generalmente le più alte giogàne di quella parte del globo. Quantunque i cucuzzoli di quelle montagne formino punte isolate, pure a mio credere esse a denno trovare inferiormente unite in una massa non interrotta. come sono le altre catene di monti. Ma se questo è vero, non resta credibile che le masse, sopra le quali questi valcani esistono, possano aver riconosciuto unicamente da esti l'origine, o che possano essere state surtivamente sollevate dalle viscere della terra. come il Monte di Cenere, l'isola di Santerini, ec. Non è egli un assurdo l'immaginare, che abbiano avuto una tal origine, se formano parti integrali d'una catena continuata? E non è per lo contrario da supporre piuttosto, che sieno stati solamente aperti dall'esplosioni alcuni ssoghi lungo quella catena di monti, dove rispettivamente esistono questi vulcani, e che le pareti di essi ssoghi, o spiratoj, formino parti integrali della loro struttura originale, siccome è stato offervato nel monte Vesuvio, e come volle l'antico celebre naturalista e filosofo SENECA, parlando del monte Erna, del quale disse: Non è da se, ma nasce estuante da qualche profonda valle, e d'altrove si nutrisce; nel monte stesso non ba l'alimento sno, ma semplicemente uno ssage (2). Poco probabile mi pare quindi in conseguenza l'idea del celebre accademico francese Mr. DE MAIRAN, il quale volle che tutti i vulcani sotterraneamente si corrispondessero come i siumi col mare. Imperocchè comunque l'eruzioni de' presenti vulcani delle Ande abbiano caricato le loro falde, e le fommità d'aggestioni avventizie, le masse inferiori però rellano indubitabilmente di molto anteriore origine, quantunque probabilmente anch'essa in gran parte primordialmente vulcanica; la continuità di queste montagne sembra poi provare abbastanza, che le recenti eruzioni, relativamente ad esse, sono accidentali senomeni, e nulla più. Questo mio ragionare è però

(2) Non ipse ex se est, sed in aliqua inferna valle conceptus exastuat, & alibi pascitut; in ipso monte non alimentum babet sed viam. SENEC. Ep. 19.

<sup>(1)</sup> Secondo gli Accademici Francesi questa montagna ha 3220 tese d'erlevazione, cioè più di quattro miglia Italiane, a 764 tese per miglio.
(2) Non ipse ex se est, sed in aliqua inferna valle conceptus exessuat, &

fondato sulla suppossizione, che le Ande formino una continuata catena, come altre simili montagne; e a crederle di tal indole mi dispone tanto il nome di Cordilleras che portano, come le descrizioni che abbiamo di quelle contrade. Il BOTTONI ragionando de' principali vulcani conosciuti del globo, ed in particolare di quelli dell'America, ne annovera quattordici nel solo Regna del Chili, e dice ,, che sono orribili pei perpetui fragori, e, sa fiamme " (1), senza contare gli altri che abbondano in quel nuovo emisfero. ITTIGIUS dice la medesima cosa, trattando particolarmente de' vulcani Americani (2), e lo conferma l'Anonimo recente Istoriografo di que' paesi, che li segna tutti a' luoghi loro nella Carta del Chili; aggiungendo di più, che oltre i quattordici precisamente segnati, ve ne sono anche parecchi altri minori. E dopo d'averci detto da principio, che le Ande formano una continua catena, foggiunge che i vulcani ritrovansi nella parte più elevata di essa (3).

Da quant'ho detto sinora è peravventura più che probabile, che fra i monti vulcanici, o conservino o non conservino vestigi dell'antico e primitivo stato loro, e in qualunque maniera mostrino d'essere stati alterati, pochi ve n'abbiano che si possano stimare nati del tutto dalle viscere della terra, come sece il Monte di Cenere, ec.; e che, per lo contrario, essi hanno caratteri dinotantir preesissenza in altro stato, e modificazione lecalmente operata, ora in grande, ora in picciola estensione, e dimostranti nulla più che il passo essere stato permesso all'eruzioni attraverso materie non tramutate dall'attività del fuoco; nel qual ultimo caso si trovano pella maggior parte i vulcani di qualche elevatezza, e più comunemente ancora quelli che formano porzione di catene continuate. E se così pochi monti vulcanici estinti sembrano esfere stati cacciati su dalla comune superfizie della terra, e nè anche sempre mostrano d'essere di questo numero i vulcani attualmente ignivomi, sembra molto improbabile, che altre comuni montagne abbiano avuto una tal origine, come molti rispet-

<sup>(1)</sup> Perpetuis fragoribus & flammis borribiles. BOTTONI Pyrolog. Topograph. Lib. 3.
(2) ATTIGIUS de montium incendiis. Cap. 10.

<sup>(3)</sup> Compendio della Storia Geografica Naturale, e Civile del Regno del Chili. Bol. 1776. par. 1. sez. 2.

tabili Scrittori inclinarono a credere (1); molto meno poi farà credibile, che l'abbiano avuta tutte affatto le montagne, come un Italiano moderno, che ha scritto sopra la teorsa della Terra. se è con poco buoa esito sforzato di provare (2). Apparisce ancora chiaramente, se non m'inganno, da quanto si è detto più addietro, che i fenomeni dei recenti vulcani sono mediocremente calcolabili, al caso di trarne istruzioni intorno alle più curiose concrezioni jgnee, o all'origine delle montagne vulcaniche in generale; e che un picciolo viaggio in paesi somiglianti all' Auvergne, al Velay, ed allo Stato Veneto val più che un lungo soggiorno appiè del Vestavio, o dell'Etna, dove non altro apparisce che un cumulo di poco istruttive rovine, ed una sterile identità di fenomeni. E qui mi credo in diritto di replicare, ch'essendo le comuni idee intorno agli effetti vulcanici nate principalmente dall'osservazioni degli attuali vulcani, dell'impersezione loro non è da meravigliarli.

# §. 21. De colli Euganei in generale; di Venda, Castel-Nuovo, e Zovon in particolare, e de corpi marini che vi si trovano.

Poichè mi sono alquanto dissus nel corso di questo scritto sopra la topografia sissica, ed i particolari senomeni vulcanici delle provincie francesi dell' Auvergne, e Velay, e delle Venete; cioè del Padovano, Veronese, e Vicentino, che hanno un' immediata attinenza col mio assunto de' monti colonnari, aggiungerò ora alcune osservazioni d'indole analoga, che risguardano principalmente i colli Euganei; e tanto più quanto ch'essi producono altre curiosissime concrezioni vulcaniche alquanto disserenti dalle osservate nelle suddette contrade.

I colli Euganei formano un ammasso irregolare nel piano di Lombardia, intorno a sette miglia al S. O. di Padova, e si estendono sino a Este dal N. al S. La più considerabile parte di esti sorma una giogàna, internamente trinciata da valli, che nell'estendersi cresce sempre d'altezza, mentre altre porzioni variamente separate sono colli isolati intorno all'estremità di essa catena, e particolarmente dal lato di N. E. verso Abano. L'altra estremità

<sup>(1)</sup> HOOKE Philosoph. Dife. on Earthquackes nelle sue Opere Postume. RAT Dife. Phisiol.

RASPE. Specim. Hist. Nat. Glob. Terraq. seu de nevis d mari enatis insulis.
(2) MORO, de' crostacei, che su' monti si trevane.

dell'intero gruppo può aver da quindici miglia all'incirca di distanza. I caratteri esteriori di questo gruppo esattamente corrispondono alle sorme comunemente ascritte dai Naturalisti alle montagne vulcaniche; imperocchè le punte della catena summenzionata, come anche i membri di essa isolati, hanno varie sigure coniche, orbicolari, ed ellitiche. Siccome però questo gruppo giace su d'una pianura persetta, egli ha un'apparenza molto singolare, e corrispondente esattamente a' seguenti versi d'OVIDIO, che perciò mi so lecito d'inserire in uno scritto silososso:

Extentam tumefecit humum, ceu spiritus oris Tendere vesicam solet, aut direpta bicornis Terga capri; tumor ille loci permansit, & instar Collis habet speciem, longoque induruit evo (1).

I colli vulcanici de' contorni d'Issenchaux nel Velay affettano essi pure le medesime sorme; ma come sono mescolati sra' monti di figura differente, ed il paese d'intorno ad essa è rotto ed irregolare, così non producono un effetto singolare quant'è quello de' colli Euganei, che tutto ad un tratto s'alzano dal perfetto piano della campagna. Mi vien detto che trovasi un gruppo simile, ma però minore, di colli vulcanici, in una pianuretta di Dalmazia presso Cossovo, ed un altro quasi della medesima forma nella Contea di Down in Irlanda, che chiamasi Mourn Hills; entrambi pelle informazioni ch' io ne ho, sono principalmente composti di granito e di lava (2). Hanno i colli Euganei una fuperfiziale e parziale coperta di strati scissili calcarei, d'origine probabilmente posteriore, e che non danno indizi d'avere sofferto suoco. Strati di siffatta indole scagliosa leggiermente rivestono il monte Venda, ch'è il più alto fra que' colli, quantunque non sia di molto considerabile elevazione, trovandosi solamente intorno a 252 tese francesi superiore al livello della laguna di Venezia, secondo le osservazioni gentilmente comunicatemi dal Sig. Abate TOALDO, celebre Professore d'Astronomia a Padova, il quale ne prese la elevazione dall'osservatorio di quella città. Dalla mescolanza della lava co'graniti nei colli Euganei ne viene l'affinità loro con quelli del Velay e dell'Auvergne; ne differiscono però pegli strati super-Tom. J.

(1) Metamorph. Lib. 15.

<sup>(2)</sup> Secondo la descrizione del Sig. BOWLES la famosa montagna di, Monserrato nella Catalogna offre aspetti consimili a quelli de' nostri monti, vulcanici, ed ha lave globose, lave colonnari, ec.

incombenti di pietra calcaria incombusta. Essa è dagli abitanti chiamata scaglia, ed è composta di sottili lamine tegolari ora giallastre, ora rossigne, che contengono pochi vestigi di corpi marini, ma non mai regolari letti di essi. Il Sig. Abate FORTIS, diligentissimo osservatore, mi diede un pezzo di pietra lenticolare. staccato da uno strato petroso superfiziale, i di cui vestigi capovolti si trovano ancora fra le scogliere granitose de'monti di Castel-Nuovo; ed anche mi diè contezza di certa argilla marina biancogiallastra, che contiene molti lapidefatti, ed occupa un avvallamento fra i due monti Venda, e Rua, dieciotto, o venti tese al disorto della sommità del primo. Vi si veggono spezialmente sungiti mitriformi, varie spezie d'articolazioni di Meduse conosciute sotto il nome d'Entrochiti, e qualche frammento di testacei bivalvi. Scendendo di colà per la costa detta nel Calsofreddo si vede il vivo del monte composto di materie non vulcaniche, vale a dire d'alberese, e di galestro. Trovasi ancora, per quanto egli mi afficuro, del mattajone marino fotto le materie vulcaniche presso Zovon, che su scoperto occasionalmente nell'escavazione di un pozzo, anni sono. Io ho anche talvolta osservato fra la scaglia qualche massa irregolare di marmo; il che vedesi particolarmente verso Arquà, dove n'è stata cavata una bellissima spezie molto somigliante al celebre marmo siorentino ruderato; con questo di più, che oltre al rappresentare ruine è anche variegata da frequenti dendriti. Una parte del tabernacolo dell'altar-maggiore della chiesa d'Arquà è di questo marmo, che prende anche bellissimo pulimento. Della stessa pasta in piccioli pezzi il detto Sig. Abate ne raccolle in un monte di Galzignano detto delle Petraje, dalla sommità del quale si cava granitello; il monte in una delle sue progressioni più basse, è coperto della solita pietra scissile calcaria. A detta di lui, il piede di questo monte, composto di varie tinte e sodezze d'argilla, d'ocra ferruginosa, d'alberese dendritico, di pasta di granitello tenera, di cote grigia-ferrigna fimile a lava, di tufo arenario giallastro, situati irregolarissimamente, promuove una confusione di pensieri singolare.

La lava comune non è frequente ne' colli Euganei, come lo è nelle provincie dell'Auvergne e del Velay, e se vi si trova, di rado sorma interi colli; questi sono per lo più composti di granito, e alla superficie loro, dove non è pietra calcaria, la lava trovasi parzialmente e poco prosondamente sparsa; talvolta è anche mescolata colla massa del granito. Osservasi nelle mentovate

provincie Francesi, che il vero granito giace quasi sempre più basso che le comuni materie vulcaniche in masso, servendo loro come di base; nell'istessa maniera che in altri paesi, e particolarmente nelle alpi Svizzere, nel Tirolo, e nella Savoja, dov' io l'ho osservato, esto forma base alle pietre comuni stratose, calcarie, arenarie o miste che sieno. Nell'Auvergne, per esempio, sono costantemente di granito l'ossatura, e le cime delle montagne più alte, cioè del Cantal, Mont-d'Or, Puy de Dome, Volvic, ec., le quali tutte a guisa de' nostri colli Euganei formano piuttosto gruppi irregolari che continue catene; la lava comune, di qualunque natura sia, trovasi solamente alla superfizie. Questo satto costante ho offervato scendendo giù pe' fianchi di essi monti nelle diverse profonde valli che vi sono frapposte: alle basi di esti sempre scopresi il granito. Le cime poi di que monti parimente granitose spuntano in alto di frammezzo alle materie vulcaniche comuni; non altrimenti che le cime granitose delle anzidette alpi Svizzere, e de' luoghi mentovati, sorgono isolate dal mezzo degli strati marini di varia natura, ch'esternamente soltanto rivestono quelle vastissime montagne (1). Supposta dunque l'origine vulcanica del granito, della quale mi pare che possa rimanere poco dubbio, è anche naturale il supporla non solo anteriore alle stratificazioni di pietra calcaria, ma eziandio alle produzioni vulcaniche comuni, alle quali serve ugualmente di base. Aggiungasi che non ostante la grande analogia, che si osserva sra' veri graniti ed alcune produzioni vulcaniche comuni, vi si trovano però sempre notabilissime differenze, le quali rispettivamente indicano una diversità considerabile non folo nel tempo, ma anche ne' gradi di forza del supposto agente igneo, che probabilmente in sì varie epoche e circostanze avrà agito sopra materiali per originaria indole differentissimi. Simili offervazioni topografiche e sotterranee, quantunque interessantissime perchè danno una giusta idea del meccanismo della terra, sin'ora quasi del tutto ci mancano. Il nostro BACONE però diè segno di conoscerne l'importanza laddove scrisse, che, nell'inve-, stigazione de' metalli, e della natura delle pietre poco si suole 29 aver in vista quali siano quei metalli che hanno costume d'essere , più bassi e più prosondamente situati degli altri; se però in tal pro-

<sup>(1)</sup> Il Sig. DESMAREST ne parla anch'egli: ma pretende che le colonne basaltine e le lave comuni traggano origine dal granito suso, del che mon sembra ragione bastevole quella della vicinanza.

99, posito v'è qualche regola o esperienza certa; nel qual caso poi 99, dovrebbe anche por mente al terreno della contrada, in cui 99, sono le cave, se sia alto, ovvero basso. Così trattandosi delle 99, pietre e gemme, e de' cristalli, sarebbe da cercare se l'indole 99, lapidea penetri la terra sì prosondamente come la metallica, 99, oppure si trattenga presso la superfizie, lo che piuttosto vorrei 99, credere (1) 66.

#### §. 22. Della Topografia fisica del Monte-Rosso, e del Monte-Nuovo. Vetro sossile.

Effendomi al principio di questo scritto sufficientemente sermato sul gruppo prismatico e colonnare del Monte-Rosso, aggiungerò ora brevemente poche osservazioni sopra la Topografia sisca del monte medesimo, rendendo conto di alcune altre produzioni vulcaniche di esso, non meno curiose che l'aggregato colonnare.

Il Monte-Rosso è isolato dalla principal catena de' monti Euganei, ed ha un miglio e mezzo all'incirca di circonferenza intorno alla sua base. Esso è principalmente composto di granito grigio, disposto a massi e siloni perpendicolarmente irregolari, come ho quafi sempre trovato disposti i massi in altri simili monti-Ho di già fatto parola della qualità del granito de' colli Euganei, e della sua rassomiglianza con quello d'Auvergne, e del Velay. Verso la superfizie del Monte-Rosso esso apparisce talvolta cavernoso e friabile, o poroso, come una spezie mista di lava, ch'io ho frequentemente veduto. Ma restai sorpreso nell'esaminare le masse del granito di Monte-Rosso, in trovandovi ravvolti de pezzi di lava comune, bruna, porosa. Questa non mostra d'esservisi alloggiata casualmente, nè d'aver origine straniera, come l'hanno i ciottoli rotondati nelle congerie di pietre fluitate, e in altre stratificazioni prodotte dalle acque; ma sembra manisestamente formare parti integrali della massa medesima, ed essere stata contemporaneamente rassodata con essa. Osservai una spezie simile di lava porosa, ma nera, nel granitello del colle del Castello di Monselice, non lungi da Este; e credo che sarà comune anche agli altri. Anche quello fatto sembra fortemente consermare l'opinione ch'ie ho già avanzata dell'ignea origine de' graniti in generale. Una terra ocracea marziale rosticcia, che probabilmente ha dato il nome al colle, occupa principalmente la superfizie del Monte-Rosso.

<sup>(1)</sup> BACON. Impetus Philosophici.





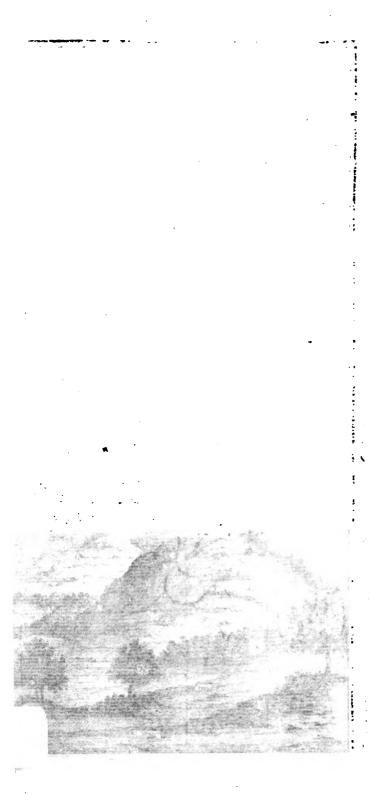

Vi abbonda anche di molto la rena di ferro attraibile dalla calamita, come si vede comunemente vicino agli altri vulcani, e 2' monti granitoli. Fra le coalescenze figurate di Monte-Rosso mi parve degna d'attenzione una picciola rupe, perpendicolarmente feffa all'estremità orientale del colle, che offre un gruppo di ftruttura affai particolare. Esso è formato da un aggregato di corpi angolari stivati insieme di fianco non altrimenti che le colonne basaltine, ma in direzione orizzontale, coi loro vertici al di fuori e prominenti, come sono rappresentati nella Fig. 2. della Tav. IV. Queste prominenze sono di forma globoso-irregolare, e fatta scabra da molte picciole cristallizzazioni parallelepipede prese nella massa. ch'è di color giallastro, e di sostanza vulcanica piuttosto friabile, talmente che io non potei separarnele o isolarle in modo da poterne precisamente determinare la particolare figura. Vi apparisce però una corrispondenza continuata degli angoli esterni, ed esse sembrano tendere un po' piramidalmente all'isolato corpo rappresentato nella Fig. 3. della medesima Tav. IV. come se a un di presso fossero della spezie istessa, quantunque di più dura sostanza. Anche questo senomeno trovai alla salda di Monte-Rosso, su di cui iono le colonne prismatiche.

Abbenchè pochi fra i colli Euganei, sieno quelli che si possano dire interamente composti di lava basaltina comune, o d'altra vera lava qualunque a simiglianza de' monti dell' Auvergne, del Velay, e dei territori Vicentino, e Veronese, pure ve ne sono alcuni e molto curiosi, che descriverò brevemente. Il Monte-Nuovo intorno a tre miglia al Sud Iontano da Abano, e vicino a Battaglia, è di questo numero. Ancorch'egli sia connesso alla principal giogàna de colli Euganei per mezzo d'una lingua depressa, o ismo che si voglia dirlo, egli non contiene però granito, nè pietra calcarea, come gli altri di quella catena, ma è affolutamente ed esclusivamente formato di lava di varie spezie, e differente da tutte le altre lave da me osservate all'intorno de' medesimi colli. L'annessa prospettiva (Tav. V.) che mi sono procurato ultimamente di questo monte, assai bene rappresenta l'intiera -sua catena semilunare, come si vede dall'argine del siume, che le fla dirimpetto, fra la Battaglia, ed il Palazzo del Cattajo. Io unisco al mio scritto questa veduta tanto più volentieri, quanto che presa in lontananza potrà servire ancora benissimo, benchè in ristretto, per dare una sufficiente idea dell'aspetto esteriore de' colli Euganei in generale, a tenore di quant'ho accennato più addietro.

La massima parte della superfizie del Monte-Nuovo è nodosa. sinuosa, e scabra, manisestamente mostrando di essere stata formata dal fuoco per la via della fusione. Gli orli, ed i fondi di esso provano ugualmente lo stesso, consistendo per lo più d'un'altra sorte di lava mista e rassodata, che dicesi bene lava brecciata, dalla rassomiglianza che ha colle pietre casualmente aggregate, dette breccie. Questa è composta di molti frammenti rotti, ed irregolari. che sono accidentalmente stati raccolti, ed abbracciati dalla medesima lava fusa, e quindi ravvoltolati e rappresi con essa, senza però soffrire una nuova susione. Veggonsi tutto all'intorno della base del colle molti e grandi massi di tal sorta d'impasto caduti dall'alto, e rassomiglianti ai rottami di antiche rovinate sabbriche Romane per modo, che io ne fui ingannato la prima volta che li vidi sotto una parte del monte, ch'è detto delle Croci, traendo il nome dalla chiesa sabbricatavi sopra. Ne vidi poi appiè d'un'altra parte dell'istesso Monte-Nuovo, al Nord del Cattajo, andandovi da Abano per la via pedemontana. L'impasto sassoso col quale i Romani solevano riempiere l'interno delle loro grosse muraglie, fra i due aspetti esteriori di pietrame squadrato, rassomiglia esattamente a questa spezie di lava brecciata; imperocchè essi usavano di frammenti di pietre confusamente gettati e incorporati nella gran massa del cemento. Questa spezie di lava è assai comune d'intorno al Vesuvio, e ad altri recenti vulcani, ed anche occupa un gran tratto nell'Auvergne superiore, spezialmente fra Murat, e Aurillac, dove copre gli orli de' colli dalla parte d'una valle per molte miglia, formando le più dirupate grottaglie che si possano immaginare. Io l'ho ancora osservata in abbondanza sparsa ne' contorni di Puy nel Velay; la famosa chiesa di S. Michele a Puy è fabbricata sulla cima d'un'alta, isolata, e quasi acuminata roccia di simil lava, ed ha quindi un aspetto assai straordinario. 11 Monte-Nuovo sembra aver patito una più recente conflagrazione che qualunque altro degli Euganei, come lo accenna anche il suo nome. Ma benchè i suoi orli, e la superfizie mostrino d'aver sofferto quasi per tutto una fusione, pure le parti interne della struttura di esso manisestano tuttora la primitiva orizzontale direzione e parallelismo degli strati, siccome ho più addietro notato de' colli vulcanici Veronesi. Questo fatto particolarmente si osserva nel parco del Palazzo del Cattajo, situato all'estremità N. E. del Monte-Nuovo, le di cui officine, scale, e stanze inferiori sono in parte tagliate suor della solida roccia di lava, la quale però ha per base un'altra porzione naturale dell'istesso monte, ch'è di pietra calcarea. Supponendo il Monte-Nuovo isolato dal baffo ed angusto istmo summentovato, egli dovrebbe avere intorno a sei miglia di circonserenza alla base. lo noterò altresì ch'esso forma una spezie di mezzaluna dalla parte occidentale del piano presso la Battaglia, e come spesso ho veduto d'altri monti vulcanici, sorge nel centro di varie sonti calde, avendo quelle di S. Elena, e S. Barrolommeo al Sud, ed all'Ouest, quelle d'Abano, e Mont'-Ortone al Nord, e molte altre a breve distanza. I contorni del Monte-Nuovo dalla parte interna sono anche interessanti pei Naturalisti in vista del vetro fossile, ch'è il vitrum obsidianum di PLINIO, ed il pumex viereus solidus del LINNEO. Esso trovasi alle salde del monte che domina la picciola valle, chiamata Valsanzibio, e corrisponde esattamente ai caratteri che ne danno LINNEO, ed altri Litologi. Ne trovai anche fra Monselice, a Monte-Ricco; ed ancora sulle salde del monte Venda, facendone la salita dalla parte di mezzodì. Di siffatto vetro s'incontra anche intorno ai vulcani attualmente ardenti, e particolarmente presso a quelli delle Ande: ma io non ne trovai nell'Auvergne, nel Velay, o ne' colli vulcanici Veronesi, e Vicentini. Non ho letto che tanto di frequente s'incontri d'intorno al Vesuvio. o al monte Etna; e volentieri penderei a credere, che non mai si trovasse in gran quantità, o massi enormi, come l'altre lave; il fuoco comune ed irregolare de vulcani non sembrandomi molto atto ad una produzione di questa sorta. S'accorda questa mia opinione col valente chimico francese Mr. D'ARCET (1), il quale pretende che il fuoco de' vulcani sia ordinariamente molto meno intenso che il grado della vetrificazione persetta. Il masso vetrino di Mason sorma però una picciola eccezione.

§. 23. Masse cipollari di Baon; si trovano anche ne' monti vulcanici del Veronese, e del Vicentino; in qualche luogo hanno nucleo calcario.

Un'altra produzione vulcanica di ben rimarchevole configurazione ho offervato alle falde del Monte-Castello presso Baon, intorno a due miglia lontano da Este. Quella collina è principalmente composta di masse laminose, subovali, schiacciate, di mole incostante (Tav. IV. sig. 4.) e spesso consusamente rapprese insieme

<sup>(1)</sup> D'ARCET, Mem. sur l'action d'un seu égal, sort au dessons de celui, qui auroit été necessaire pour la vitrification parsaite.

come le breccie, ma però in vera matrice volcanica, ch'è una sorte di sasso bruno, con entro lapilli angolari di colore bianco smaccato, visibilmente manisestanti un' affinità coll'ordinario granito de' colli vicini. Con queste masse globose hanno qualche rassomiglianza le così dette anime di sasso, osservate dal celebre MICHELI in Toscana presso la montagna di Santa Fiora, ch'è pella maggior parte vulcanica (1). Di siffatte lave cipollari veggonsi anche nei monti vulcanici Vicentini, ed in quelli della provincia di Hassia-Cassel in Germania, al riferire del ch. Sig. RASPE. Esse corrispondono ai basalti globosi del Sig. DESMAREST: ma forse hanno ragione gli esatti Litologi di trovare che questa denominazione si estende con troppa licenza a sostanze lontanissime dall' indole del vero basalte. In altri luoghi, e spezialmente a Monte-Galda, picciola elevazione di collinette isolate nella pianura di Padova fra gli Euganei, e il Vicentino, trovai analoghe masse laminose, di figura sferica; colà nello scavo artifiziale d'una collina mista di vulcanico, e di marino, detta il Montebuso, vidi un gruppo di questi globi laminari regolarmente collocati gli uni sopra gli altri a soggia di pilastri. L'annessa Figura (Tav. IV. fig. 5.), benchè sbozzata a memoria, può servire a dar idea di questo fenomeno. In una picciola gita che feci pei monti Vicentini nell'autunno passato, osservai sulla strada fra Vestena, e Bolca nel Veronese un'altra spezie di questi basalti globosi la più curiosa per la sua struttura di quante sin'ora mi si sieno mai presentate. E' di forma quali ellittica e laminosa, ma col nucleo assai grande, e di pasta molto compatta ed approfimantesi alla solidità del vero basalte; la lamina esteriore invece d'esser semplice. e quasi liscia al solito di tali concrezioni, è dappertutto non folamente ruvida, ma figurata e composta quasi a guisa delle scaglie di testuggine, non però con tanta regolarità. La forma delle scaglie o sieno pezzi componenti è costantemente angolare, ma affai variante nel numero degli angoli, che sono ora tre, ora quattro, ora cinque, or più. Ne darà un' idea migliore di qualunque descrizione la Fig. 9. della Tav. IV., quantunque anch'essa disegnata a memoria. Questa sembra una nuova spezie di basalti globosi composta, a differenza delle comuni che ritrovansi formate di lamine semplici; e quindi accresce l'analogsa naturale fra e basalti globos, ed i colonnari, e prismatici, anch'esti dai Natura-

<sup>(2)</sup> TARGIONI-TOZZETTI, Viaggi Tom. VI.

listi giudiziosamente divisi in femplici, che sono i più comuni, e in composti, che sono in men ovvj. Io ho osservato sovente, che il granito, e particolarmente quello de'colli Euganei, assetta cotali sorme orbicolari, e laminose, come può vedersi nella Fig. 6. della Tavola IV., che rappresenta la sezione particolare di un banco granitoso. Ed anche questo satto rinsorza l'analogsa osservabile sra i graniti, e molte concrezioni vulcaniche di spezie meno comune.

Un altro de'colli Euganei, chiamato Monte Oliveto, presso Teolo, è principalmente composto d'un consuso aggregato di più piccioli globi vulcanici, non laminari, ma di sostanza dura, serruginosa di color bruno-scuro, molto rassomigliante alle geodi, o etiti serruginose, che spesso affettano strutture consimili, essendo disposte a laminette, o ssoglie sottili, e cipollari. Io ne ho spesso osservato nelle colline di Toscana; e le descrive dettagliatamente il celebre Sig. Dott. GIOVANNI TARGIONI-TOZZETTI (1), e in particolare la dove parla delle colline della Val di Pesa. L'annessa Figura (Tav. 1V. Fig. 7.) rappresenta un esemplare dell'aggregato

globulare di Mont'Oliveta.

Molte sono adunque le varietà de suddetti globi vulcanici, laminari o semplici che siano. I primi hanno pell'ordinario il centro, o nucleo, di pasta più dura che le lamine concentriche ond'è ravvolto. Ho anche avuta occasione d'osservare, che questi nuclei sono talvolta positivamente frammenti irregolari di pietra calcarea non alterata dal fuoco, mentre le lamine che li coprono sono del tutto vulcaniche; nè il senomeno è infrequente, al riserire de' dotti Signori FORTIS, e FESTARI, che l'hanno parimente offervato ne' colli Vicentini. Quindi rilevasi dimostrativamente la preesistenza del nucleo calcario alle lamine vulcaniche che lo circondano, confermandosi con ciò sempre più l'esposto principio dell'operazione locale del suoco in que colli posteriore alla formazione degli strati calcarei. La medesima cosa si rinforza dalla soprastanza continuamente offervabile de' filoni vulcanici in masso agli strati inseriori di pietra calcarea, che spesso servono loro di base.

Tom. I.

Y

<sup>(1)</sup> Tom. VIII.

§. 24. Monti stratificati, e misti di vulcanico, e di marino; esempio della Valnera di S. Pier Mossolino. Monti di Gambellara, di Vestena; colli di Caldier, e acque termali.

Comunistimo senomeno sono ancora per questi paesi i pichi, o sommità di monti esclusivamente vulcanici, piantati sopra basi di pietra calcarea. Ne di saro si mostrano f ed io gli ho spesso osservati tanto ne' monti calcarei continui del Vicentino, quanto ancora ne' monti Berici isolati) i vestigi evidentemente plutonici in mezzo al folido masso di pietra calcaria, e lontanissimi da qualunque altro senomeno vulcanico. I siti vulcanici di tal satta hanno indeterminatamente ora maggiori, ora minori estensioni, e sono di sollanza ora friabile e pumicosa, ora compatta e quasi basaltina. In alcuni luoghi formano massi più o meno regolarmente angolari di varia figura, in altri una forta di zolloni aggregati e rappresi assieme di figura ovale o globosa, e questi ora semplici, ora composti e cipollari. Sono poi per lo più di pasta omogenea; ma pur talvolta ancora di composta, e quasi granitosa, com'ho notato ne' monti Berici, e spezialmente andando su la vetta delle colline della Madonna del Monte, verso Santa Margherita. E' di que' luoghi il disegno di cui ho parlato più addietro, e satto a memoria (Tav. IV. Fig. 6.).

Per vieppiù avvalorare l'esposto principio si fanno in qualche luogo vedere strati calcarei, e vulcanici replicatamente alternati. Un esempio di questo io ho ultimamente offervato nel Vicentino presso S. Pietro Mossolino, alla Valle-Nera, così probabilmente detta dalla lava nera che vi abbonda. Colà l'interna offatura del monte accidentalmente denudata da una bella cascata d'acqua, mostra a netto sino a dieci alternazioni di strati, sovrapposti gli uni agli altri. Mi sono procurato l'annessa curiosa prospettiva (Tav. VI.), rappresentante questo senomeno, e nella quale è da notare, che la replicata alternazione degli strati rilevafi precisamente sotto alla cascata medesima, dove i marcati a biancastro indicano pietra calcarea, e conseguentemente i neri sono del tutto vulcanici. Il Sig. GIOVANNI ARDUINO, uno de' più diligenti osservatori de' monti Vicentini, in una sua Lettera al su benemerito Sig. ANTONIO ZANON, che trovasi nella raccolta delle di lui Memorie stampata del 1775. dice, che le materie vulcaniche sonofi introdotte fra gli sfendimenti delle pietre calcarie, e non di rado anshe fra strato, e strato, l'uno dall' altro disgiungendo: fatto degno di







THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

LENGX
CILLING STREET



Tav. VII.

Jac Leonardis sculp Venetus

Digitized by Google

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTON, LENO?
TILDEN FOUNDATION

Tav. VIII.

Digitized by Google

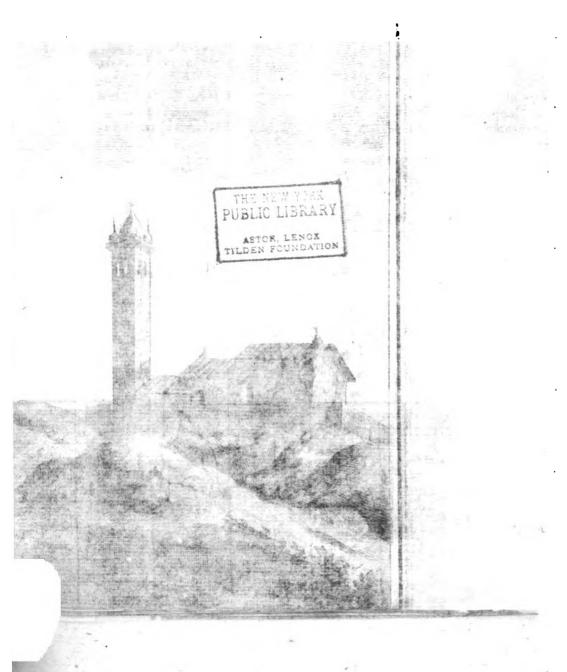

Digitized by Google

zissessione, ma però d'origine e d'importanza assai disserente da quello di cui parliamo. Per ispiegare un tal senomeno inerentemente ai principi teste addotti bisognerebbe supporre, secondo il mio modo d'intendere, non solamente l'operazione locale del suoco ne' rispettivi strati vulcanici, ma di più ancora la comunicazione orizzontale, o laterale di esso esclusivamente pegli strati medesimi; nello stesso modo, per esempio, che secondo alcuni de' più valenti Fisici moderni, si prepara orizzontalmente fra gli strati terrestri il vapore sotterraneo che produce i tremuoti (1). Nè in altra guisa spiegherei alcuni analoghi senomeni prodotti dal fluido acqueo ne' comuni strati marini, i quali di continuo ricevono da esso infinite alterazioni, in nessun modo spiegabili sennonsè intendendôle sopravvenute posteriormente alla prima origine loro. Ma fa d'uopo confessare, che noi siamo ancora nell'infanzia di simili osservazioni di Fisica sotterranea, quantunque le conoschiamo intereffantissime.

Un altro impersetto aggregato semicolonnare esiste nel monte. che domina Gambellara nel territorio Veronese, poche miglia distante da Monte-Bello, del quale ha fatta menzione anche il Sig. DESMAREST (2). Questo monte è esclusivamente vulcanico, ma ciò non ostante conserva in generale la primaria sua struttura a strati paralleli ed orizzontali, eccettuando soltanto il picciolo gruppo colonnare perpendicolarmente disposto, il quale ne corona la sommità. Una grande apparenza d'antica regolarità stratosa conservasi anche dall'ammasso colonnare basaltino della Purga di Bolca, la cui base ancora sembra dover essere una continuazione degli strati orizzontali, che si veggono sulla costa del monte medesimo a sinistra della chiesa parrocchiale. Il sassame basaltino rovinato dall'alto impedisce dal vederne a netto la continuazione, della quale però sembra che aver non si possa ragionevolmente alcun dubbio. Ho poi saputo che prevalgono ugualmente altri simili ammassi nell'aggiacente distretto di Vicenza. Il prelodato Sig. Dott. GIROLAMO FESTARI di Valdagno, la cui curiosità io ho fortunatamente eccitata in quella materia, m'informò anch'egli ultimamente d'avere scoperto alcuni simili gruppi di colonne prismatiche nelle montagne di que' contorni; e molto prima io aveva avuto

<sup>(1)</sup> MITCHELL, Discorso filosofico sopra i tremueti, ec.
(2) Mem. de l'Acad. de Paris 1771. Il Sig FERBER ha anche satte menzione delle colonne di Gambellara. Lett. Min. p. 82.

notizia d'uno esistente non lungi da Bassano presso Mason, dove he personalmente osservato frammenti erratici di colonne prismatiche, ma non ne ho veduto l'ammasso (1). Mentre io mi trovava al già descritto monte basaltino di S. Giovanni Ilarione sui avvertito, che a qualche miglio di distanza nell'alveo del torrente più sotto il monte elistevano molto più vasti, e spiccati ammassi colonnari non di raro stratificati, nel tenere di Vestena, de' quali mi sono procurato, dopo d'averli visitati personalmente, varie bellissime prospettive, la principale delle quali offre allo sguardo la cascata del finme Alpone da una rupe di colonne verticali (2), e due altre il proseguimento del di lui corso a balzi fra i basalti. Per quanto io ho sino ad ora saputo, simili senomeni sono assai più comuni pe' monti che sorgono al confine de' due territori di Vicenza, e di Verona, che in quelli che s'alzano più dappresso a quest'ultima città. Ma verso Vicenza, ed oltr'essa sino a Bassano sono moltiplicatissimi, per modo che delle varie diramazioni mentuose, che si partono dalla catena delle alpi superiori in questo tratto di paese, inoltrandosi verso il piano, non ve n'è forse una che sia priva affatto di lava. Le prolungazioni, o diramazioni vulcaniche fra Vicenza, e Verona sembrano aver fine lungo la strada maestra, che giace fra queste due ragguardevoli città. Viaggiando per quel tratto di paese, io ho scoperto la prima traccia degli effetti vulcanici ne' contorni di Caldiero, dove forgono le fonti calde. I colli immediatamente vicini ad esse isolati nella pianura, benchè di picciola elevazione, sono quasi esclusivamente vulcanici, come lo sono verisimilmente le vicine punte delle diramazioni alpine summenzionate. Niuno degli Scrittori de' Bagni di Caldiero, ch'io sappia, ha mostrato di conoscere questo fatto, quantunque l'esame del terreno sembri inseparabile dalla disquisizione dell'origine, e proprietà delle acque (3). Il medesimo disetto s'incontra anche negli Scrittori delle sonti

(2) Il diligentissimo Sig. Dott. FESTARI ha poi scoperto e satto conosere l'ammasso di cui io avev' avuto cenni vaghi; e l'ho poi visitato anch'io personalmente. Ne parlerò ad altra occasione, come auche d'altri valloni colonnari di que' contorni che meritano illustrazione.

<sup>(1)</sup> Il Sig. FERBER parla d'un aggregato di colonne basaltine sopra base calcaria al monte di S. Luca presso Mason, nel Marosticano; io non lo conosco, e su cercato sinora invano dai Signori FESTARI, e FORTIS.

<sup>(3)</sup> Ho saputo dipoi che il valente chimico Sig. VINCENZIO BOZZA, conosciuto pell' Analisi dell' Acque di Rovere di Velo da lui pubblicata, ha letto nell' adunanza dell' Accademia di Vetona una Memoria sopra i bagni di Caldiero, in cui tratta anche dell' ossatura vulcanica di que' colli.



Digitized by Google .

THE NEW PORTION





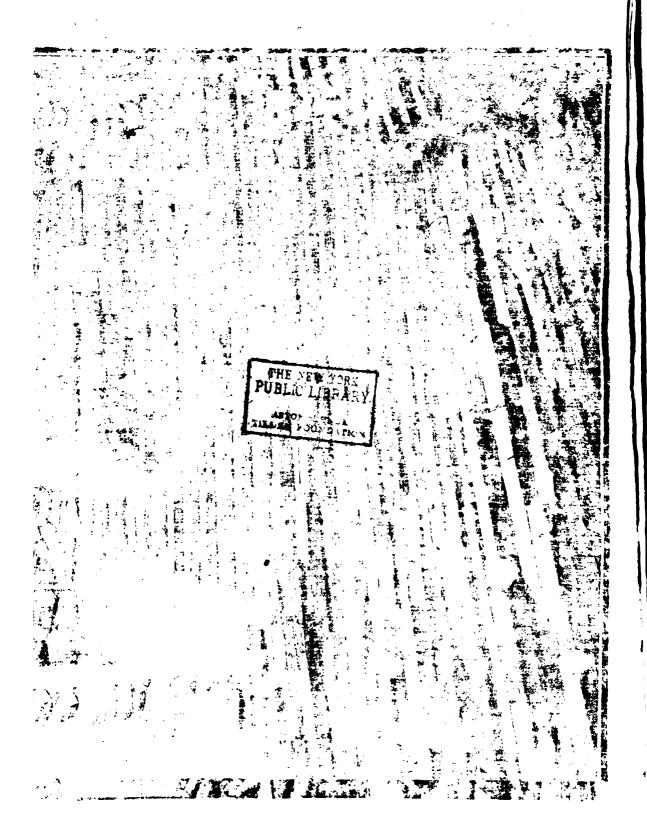

calde di Viterbo, che trovansi nel centro di monti vulcanici, e delle molte acque termali che sorgono intorno a Radicosani sul confine dello Stato di Toscana, dove io ho più addietro notato che abbondano i senomeni vulcanici. Questa negligenza, per dir il vero, è universalmente comune anche agli Oltramontani Scrittori di terme, e di acque minerali; di raro trovandosi che la topografia sissica sormi una parte delle loro ricerche, quantunque sia molto attinente, ed anche necessaria.

### S. 25. Acque termali d'Abano.

Avendo avuto replicatamente occasione di mentovare Abano in questo scritto, non voglio finirlo senza sar menzione d'uno straordinario fenomeno appartenente al Regno Animale, che colà si presenta all'offervatore. Malgrado al calore di quelle acque, nelle quali il Termometro di FAHRENHEIT s'alza persino a'gradi 88., nasce e vive in esse una razza particolare di Buccini, e vi abita in gran quantità (1). Essi sono d'una spezie simile ai fluviatili comuni, ma sembrano abitanti particolari di quelle acque, non vedendosene mai in alcune altre, nè vivendo se vi siano trasportati. Sono picciolissimi; la loro massima lunghezza di raro eccede le due linee, e certamente debbono essere annaverati fra' più piccioli univalvi testacei di qualunque genere si sia scoperto sino ad ora. Il dotto Botanico, e Filologo MELCHIORRE GUILANDINI fu probabilmente il primo, che ne sece menzione nel celebre commentario suo sopra i tre capitoli de Papyro del vecchio PLINIO (2). Ne sa poi menzione il VANDELLI (3), e ne dà la figura: ma questa è malfatta, ed anche troppo ingrandita, come si può vedere dagli originali ch'io ho uniti a questa Memoria per la rispettabile Società nostra.

Durante una villeggiatura estiva, che seci anni sono ai Bagni d'Abano, e che mi diede tutto l'agio per ripetere osservazioni diligenti, io raccossi una picciola serie di lave Euganee, che tro-

(3 ) De Thermis agri Patavini .

<sup>(1)</sup> Il Sig. SONNERAT offervò personalmente nell'isola di Luçon un ruscello d'acqua calda sino a' 69. gradi del Termometro di REAUMUR, nel quale vivono e si propagano pesci lunghi quattro pollici. ROZIER, Observat. Avril 1774.

<sup>(2)</sup> MELCHIORIS GUILANDINI, Papyrus, &c. Venet. 1572. P. 13. Vermes, qui in ferventissimo Aponi soute nascuntur.

vasi ora nel pubblico Museo di Padova (1). Siffatte collezioni essendo più adattate ad illustrare la topografia sissica del paese, cui appartengono, che ad ornare un gabinetto, riescono più utili sopralluogo che altrove; e questo ristesso spero sarà per farmi l'apologia del non averse trasmesse cogli altri saggi alla Società Reale.

Sembra piuttosto straordinario che un tratto di paese così curioso, come quello dei colli Euganei, diverso da tutti gli altri in Italia, sia rimasto per sì lungo tempo sconosciuto. Imperocchè quantunque BACCIO nel suo celebre libro de Thermis abbia supposto l'esistenza di fuochi sotterranei relativamente al calore delle acque d'Abano, e abbia fatto altresì menzione di pietre pomici ne contorni di que Bagni, contuttociò è dimostrato ch'egli s'intendea di parlare delle concrezioni porose e calcaree, formate per deposizione da quelle acque, nè mostra d'essere stato almeno in sospetto degl' indisputabili senomeni vulcanici che i colli aggiacenti abbondevolmente somministrano. Nemmeno il VANDELLI entra in veruna osservazione di tal genere nel suo più moderno ed espresso Trattato de Thermis Paravinis: fa però d'uopo riflettere ch'egli fa menzione del vetro fossile, e sembra essere stato ne'colli medeani il primo ad offervarlo. Questo filenzio degli altri Scrittori mi fa sperare che sieno per riuscire più grate le mie osservazioni.

§. 26. Cenni generali de vestigi plutonici in altre provincie dello Stato Veneto, dove le osservazioni di fatto contraddicono al principio tumultuario del Sig. GUETTARD.

Apparirà da questo Saggio, che lo Stato Veneto in generale abbonda di senomeni vulcanici al pari di qualunque altra parte d'Italia. Oltre alle mie osservazioni ne' territori Veronese, Vicentino, e Padovano, dove anche, e spezialmente ne' due ultimi, vedonsi per lo più lassricati di lava non solamente molti borghi, ma persino le principali città medesime, come Vicenza, Padova, e Venezia (2), io ho veduto lava de' monti Bresciani nel pubblico

(2) 11 Sig. DE LA LANDE, che anch' esso ebbe poco comodo di verificare le cose scritte da' viaggiatori che lo aveano preceduto, scrisse ael suo Viaggio d'Italia, che Venezia è lastricata di marmo.

<sup>(1)</sup> Il Sig. FERBER scrisse poco esattamente che quella picciola collezione sosse destruta al Museo della Secietà Reale di Londra, e ch'io alcuni anni avea passato ai Bagni d'Abano. 10 mi vi trattenni pochi mesi; e la picciola collezione donai al Museo di Padova.

Museo di Padova, ed ho osservato gran quantità di lave fluitate nel letto della Piave (1); per la qual cosa credo che non mancheranno fenomeni vulcanici da quella parte ancora, spezialmento nel Bellunese, e ne' monti circonvicini, d'onde i confluenti di quel fiume si partono. In fatti so che ciottoli vulcanici si trovano nel letto del Cordevole, confluente principale della Piave, avendomi riferito il Sig. Dott. FESTARI d'averne osservato con frequenza presso Agort, e ne' letti d'altri fiumicelli e torrenti laterali che s'uniscono al Cordevole. Debbo anche alla gentilezza del dotto minerologo Sig. FRANCESCO DEMBSHER altre prove dell'istesso fatto, ne' varj saggi di sassi vulcanici, per lo più misti e granitosi, ultimamente speditimi da quelle parti. E tanto più volentieri fo menzione di queste circostanze, quanto ch'era generalmente invalsa l'opinione, che nelle contrade settentrionali d'Italia poco o nulla vi avesse di tali produzioni. Esse però vi sono ngualmente comuni, e al mio credere assai più istruttive di quelle di qualunque altra provincia Italiana.

Non sembrano però accordarsi punto queste mie osservazioni col principio del celebre Mr. GUETTARD (2), il quale suppone che tutti i materiali vulcanici, che s'osservano ne' paesi calcarei, sieno avventizi; i fatti che ho avanzati dimostrano ben chiaramente il contrario. Non ho poi voluto entrare minutamente in una relazione più dettagliata delle mie osservazioni per questi monti, temendo di abusar della sossernaza della rispettabile Società con una serie di fatti, generalmente meno interessante, quantunque potessi essere giustificato dall' importanza di alcuni di essi.

# §. 27. Conclusione con autorità di sommi nomini, che appoggiano il sistema della località d'origine delle masse vulcaniche.

Io non ho insistito contro l'opinione comune sulla località dell'origine della maggior parte de' monti vulcanici, se non perchè m'è sembrato di essere per buone ragioni convinto ch'essa sia del pari appoggiata a un ragionevole principio teoretico, e corrispondente ai senomeni che in que' luoghi si presentano all'osservatore. Certa cosa è, che il suoco essendo il più sottile fra gli

<sup>(1)</sup> Anche il siume Brenta porta graniti, porsidi, e lave miste.
(2) GUETTARD Mem. sur la Mineral. d'Italie, nel primo volume della Memoires sur les Arts, & les Sciences.

elementi, non solo penetra, altera, distrugge e nuovamente modifica la tessitura della maggior parte de' corpi solidi, ma anche di sovente viene risvegliato in essi, e posto in azione, senza il previo intervento di altro fuoco esteriore. Questa sola considerazione basterebbe a dar peso grandissimo all'opinione che ho avanzata, se anche non vi sossero ulteriori ed evidenti prove per sossenerla: nè mancano fra' primari Fisici moderni alcuni che pensano quasi nell'istesso modo. Il celebre LEHMANN (1), diligente osservatore. disse con accorgimento, che v'ha un fuoco sotterraneo il quale non , si vede, e non si sente come un suoco materiale, di cui si os-" servano gli effetti sopra i metalli, e i minerali ". Ed il su valente Chimico Francese Mr. ROUELLE, la di cui morte ha portato la dolorofa perdita di molte profonde cognizioni fisiche, ben osservò che tutte le accensioni sotterranee ,, non si fanno con ,, eruzione, e rumore, ma che ve ne sono di quelle che agiscono , in silenzio nel seno della terra (2)" . A questo proposito scrisse anche un altro offervatore (3) Francese ,, che nel 1760. su sco-2, perta nel Laonnois fra i villaggi di Cassieres, e di Susi, una , terra nera, sulfurea, mescolata colla minera di ferro granulata, " e naturalmente infiammabilistima, ventidue o ventiquattro piedi " al disotto della superficie del terreno. Questa terra tratta dal suo , luogo nativo, ed esposta all'aria s'accende da per se stessa, pro-" duce un gran calore, capace d'accendere quanto incontra, indi ,, si distipa con romore ".

Riflettendo alla prevalenza grande de' fenomeni ignei nel globo nostro, e non potendo relativamente considerare i vulcani sessi fennonsè come cause parzialissime, siccome s'è già detto, molto meno potendosi valutare in casi simili il calore esterno del Sole, conviene ricorrere ad una causa più intima e generale, ripetendoli da un principio intrinseco igneo, universale, primario, e coe-

(3) RICHARD, Hist. Nat. de l'air, & des météores. Tom. IX. p. 20.

<sup>(1),</sup> Il y a un feu souterrain que l'on ne voit point, & que l'on ne, sent pas comme un feu materiel, mais dont on remarque les effets sur les, metaux, & les mineraux ". LEHMAN. Traité de la formation des metaux C de leurs matrices, O minieres. Vol. 2. p. 193.

<sup>(2),</sup> Tous les embrasemens souterrains ne se sont point avec eruption, , & fracas; il y en a qui agissent en silence dans le sein de la terre ". D'OL-BACH nelle note al LEHMAN Tom. III. p. 368.
Il nostro BOYLE dice poi espressamente: valde mibi verosimile est in istis non-dum penetratis bassenus terra visceribus magna esse reconditoria ignis astralis, vel loca admodum calida, &c. De temperie subterran. region.

tanco probabilmente al globo medesimo, cui poi come ad anima universale deve forse naturalmente essere attribuita la maggior parte de' senomeni terrestri,

> Namque eadem cœlum, mare, terras, flumina, Solem Conflishunt; eadem fruges, arbusta, animantes; Verum aliis, alioque modo commixta moventur. LUCRET. lib. 1.

Quindi molto a proposito disse CICERONE (1), Che per questa ragione muojono gli animali tosto che loro manchi il calore, e nella totalità delle produzioni naturali vive soltanto, ciò ch'è riscaldato ". E ancor più acconciamente al caso nostro egli aggiugne, che tutte le parti del Mondo, e principalmente le maggiori, si sostengono per opera del calore, della qual cosa si ha un esempio primieramente nell' indole delle produzioni terree; imperocche dalla collisione ed attrito delle pietre si supposizione si ficita, e caccia suori il suoco, e vedesi dopo qualche escavazione fatta di fresco

", terram fumare caleutem ".

Io mi terrò, o Signore, per assai fortunato se le mie osservazioni potranno arrecarvi qualche soddissazione, e maggiormente poi se per vostro giudizio sossero trovate conducenti all'avanzamento d'una provincia così interessante della Scienza Naturale, com'è la Geografia Fisica, la quale non potendo essere sondata sennon sopra fatti dipendenti da esami accurati, sembra che sino al presente siasi trovata male per mancanza di essi.

<sup>(1)</sup> Itaque & animantes qu'un calore descerint interire, & in omni natura rerum id vivere id vigere quod caleat. — Omnes parses mundi (tangam auteus maximas) calore suffulta suffinenter, quod primitm in terrena natura perspici poses, non & lapidum conflictu asque tritu elici ignem videmus, & recenti sossione terram sumare calentem.



Tom. J.

# RIFLESSIONI

SULLA MEMORIA DEL SIG. ABATE

## RAIMONDO MARIA DE TERMEYER

Sopra il Pulce Acquajolo

Inserita nel Volume XXVIII. della Scelta di Opuscoli Interessanti Nelle quali si espone la maravigliosa fabbrica ed economia di questo Animaletto.

DEL SIGNOR

### FILIPPO CAVOLINI NAPOLETANO.

Eggendo ne' passati anni nella Bibbia della Natura del Sig. SWAMMERDAM la descrizione del suo Pulce Acquatico o Arborescente, mi compiacqui oltremodo del senomeno su quei pulci osservato dell'acqua mutata in sangue: e ricordevole di ciò che gli Storici hanno scritto sulle piogge di sangue, mi sentii trasportato da un vivo desiderio di essere spettatore della meraviglia. Quando in Ottobre 1776 girando per osservazioni naturali, volli per curiolità in una vasca d'acqua abbastanza limpida espiare quali animaletti vi annidassero; ne trassi un nappo, e a primo colpo vi osservai una corrente di sangue. Tosto mi tornarono a mente gli animaletti dello SWAMMERDAM, quindi mi recai l'acqua a casa per soggettarli ai microscopi, come seci. Moltissime allora furono le cose che in quella ben'architettata macchinuccia io ravvisai, e credendo essere cose già vedute, corsi substo a riscontrarle negli Autori. Questi sturono il Sig. REDI, il lodato Sig. SWAM-MERDAM, il Sig. GEOFFROY, il Sig. JOBLOT. Ma con mio rammarico, m'accorsi che essi niente avevano detto di quanto poteva dirli, anzi in molto avevano traveduto, e perciò delineato avevano l'animaletto grossolanamente, o mostruosamente come sece

foprattutto il JOBLOT, che lo schiacciò tra due talchi. Il Sig. Ab. de TERMEYER, è quello che ora mi dà occasione di scriverne in succinto la Storia. Egli con minute osservazioni ha posto in chiaro una proprietà del medesimo di essere Afrodito: io proseguirò tutto il resto che ne concerne la Storia naturale; ed investigherò

qualche cosa di vantaggio sulla ritrovata proprietà.

Il Pulce Acquajolo, così detto dallo SWAMMERDAM, viene dal LINNEO riposto sotto il genere del Monoculo, e specificato coll'aggiunto di Pulce: ed appartiene alla prima classe delle trasformazioni naturali dello SWAMMERDAM, perchè non soggiace ad alcuna metamorfosi; ed alla classe degli Apteri del LINNEO, perchè è privo di Ali ed Elitre. Dimora nelle acque stagnanti ed in gran copia: comparisce nel sare dell'autunno, mentre la state sta sotto la forma di uova. Abita ogni sorta d'acqua fin anche quella del lago di Agnano pregna di parti minerali: non così però in acqua soverchiamente impura per la macerazione di vegetabili ed animali; gode piuttosto d'un'acqua limpida, ove sia poco di marciume, siccome ho presso di me sperimentato: e quindi nelle paludi, ove l'acqua è scarsa, le piante in abbondanza, non se ne ravvisa alcuno. Guardando dunque in acqua, ove siano dei monoculi, ve li vedrete saltellare per entro, e quasi coll'ajuto di due braccia rampicarvisi a varie riprese. Se battete l'acqua con un battone, per cui sia obbligata di correre in giro, i monoculi, seguendo l'impeto di essa, suggiranno tutti per la corrente verso il fondo. Secondo il cibo che essi hanno, ed il clima, sono di grandezza, e colore diverso: quelli che abitano il lago di Agnano sono il doppio e triplo di quei dei monti, cioè agguagliano un mezzo grano di frumento; ma sono di un colore bianchiccio smorto; laddove questi sono di un bel colore rosso di carne: i primi sono pure assai più torpidi dei secondi. Per dare una conveniente idea della struttura del corpo di questo animaletto, cominceremo dalle antenne descritte dai menzionati Autori (\*). Sono queste inserite non già nel capo come in tutti gl'insetti, ma bensì più in sotto, e propriamente negli omeri per meglio esercitare il loro uffizio. Cominciano queste da un tronco fimile ad uno astuccio legato agli omeri con una capsula ligamentosa. Da questo tronco di mediocre lunghezza sorgono due rami

<sup>(\*)</sup> Veggansi le Figure alla fine del suddetto Vol. XXVIII. della Scelt a L'Opuscoli Interessanti. Gli Edit.

i quali hanno due articolazioni per ciascuno, e terminano in tre setole ben lunghe. Dalla seconda articolazione del braccio esterno. e dalla prima e seconda del braccio interno esce un'altra setola della stessa lunghezza delle sopraddette. Sembrano esse antenne di una sostanza coriacea al di fuori, e piena di midolla al di dentro e cinte negli articoli con capsule ligamentose, come appunto sono le zampe dei Granchi-locuste di mare. Or avendo la natura gettato questo animaluccio nell'acqua, doveva dargli il mezzo da muovervia. I Lombrichi d'acqua si slanciano colla forza di contrazione: tante larve che vi annidano, e coi piedi e colla respirazione si muovono: il genere dei Ditischi del LINNEO colle zampe apposta fatte, e colla respirazione, camminano in acqua e scendono a piombo. La natura aveva sfornito di zampe. e forse anche di pulmoni il nostro Monoculo; in vece di quelle lo armò di queste braccia con cui potesse rampicarsi in acqua: quindi vedest che nel salire incontra della resistenza, dovendo camminare a riprese. La costruzione delle medesime è molto adatta al fine; mentre i peli che sono in punta, ed alle giunture come più pieghevoli, possono essere i primi ad aggrapparsi all'acqua e far l'uffizio di leva. Impropriamente pertanto sono state chiamate antenne, poiche tale non è l'uso delle antenne negl'insetti. Al parere d'alcuni queste loro servono come di riparo agli occhi; secondo altri per nettarli e bagnarli; secondo altri finalmente come di tasti per supplire alla picciolezza dell'occhio. Infatti il loro occhio niente diverso da una pallina microscopica, ha il soco assai vicino, laonde se non in piccola distanza l'insetto non può distinguere le parti di un oggetto. Osfervava io a questo proposito due Crisomele della nepeta accoppiate; il maschio che era portato in dosso dalla femmina teneva le antenne ripiegate ai lati del torace, mentre la femmina le portava ritte e distese; strappai il maschiodalla femmina, tosto questi camminando, cacciava le sue, ma risalendo sulla semmina, le ripiegava di nuovo: ciò sembra mo-Arare, che le antenne a questi insetti servissero appunto di tasti, che il maschio tenea ripiegati, quando dalla semmina era portato, perchè non avea più mestieri di sarne uso. Ma come spiegheremo che i Papiglioni, i Cerambici e tanti altri camminando portino le antenne ripiegate indietro? Crederemo noi che il loro uso sia solo quello di carezzare le semmine come sanno alcuni di esti prima del coito per eccitare in loro una spezie di solletico? Il Sig. de REAUMUR crede anche probabilmente che in effe

risieda l'organo dell'odorato, o forse di altro senso a noi sco-nosciuto.

Fra le antenne anche ad occhio nudo si scorge un punto nero, che fiam portati a creder un occhio. Questo insetto pertanto spetta alla classe di quelli che hanno un occhio solo, o un solo gruppo di occhi, il che ha fatto lor meritare il nome di Monoculi. Avendo la natura destinato questo animaletto a rampicarsi per entro l'acqua col mezzo delle antenne, se ai lati del capo avesse situati gli occhi, l'ufficio di questi di molto sarebbe stato impedito. Comunque sia, osservato quest'occhio al microscopio, comparisce: una rete o gruppo di maglie attorniato da un giro di altre, le quali fanno che l'occhio non sia terminato da una circonferenza di cerchio. Apparisce quest'occhio come sostenuto da un muscolo, che a volontà dell'animale movendosi, fa che l'occhio si giri. Del resto l'occhio di tutti gl'insetti che sembrano tante ssere, non sono che poliedri: le osservazioni del LEEVENHOEK, del P. BONANNI, dell'HOOK, del PUGET, han posto suor di dubbio che gli occhi degli Scarabei, dei Grilli-locuste, dei Papiglioni sieno porzioni di sfere poliedre: hanno quindi conghietturato che ciascun quadretto abbia il suo nervo, e così sia un vero occhio: sono questi occhi così conformati perchè attesa la picciolezza loro, la figura convessa che hanno, avrebbe ad essi impedito il vedere d'intorno. Con maggior ragione poi la natura ha dovuto così conformare l'occhio del monoculo, per averne formato un solo e situato nel mezzo; e quindi è che le maglie del suo occhio relativamente in grandezza sono maggiori delle faccette degli occhi dei suddetti insetti.

Il muso del nostro insetto è ben lungo, per cui lo SWAM-MERDAM credette che la bocca sosse una tromba per succhiare: ma che avrebbe mai dovuto succhiare questo monoculo, se non acqua da cui è cinto? Il microscopio ci mostra essere la bocca abbastanza grande; e che il labbro superiore è più lungo, il che sorse inganno lo SWAMMERDAM: e sinalmente ne siamo assicurati dal cibo assa grossolano che comparisce a traverso dello stomaco, siccome più sotto si dirà.

Camminando verso il dorso quasi sulla nuca s'incontra il cuore; ma non di quella figura che comunemente si osserva negli animali. Per cuore intendiamo un muscolo cavo atto ad espellere il sangue nelle arterie grandi dell'animale: ritrovasi in tutti gli animali

finanche ne' vermi, ma di figura dal resto degli animali diversa (1). I quadrupedi, gli uccelli, i pesci lo hanno crasso, corto, e raccolto; laddove gl'insetti ed i vermi lo hanno per lo più come un tubo secondo le osservazioni di MALPIGHI, di SWAMMER-DAM, di LIONNET e d'altri. Il MALPIGHI su il primo che nella Ruca della Falena dei Gelli, offia del Baco da seta, vide un simil cuore: si stendeva questo dal vertice fino all'estremo del corpo; era composto di sottili membrane che sacevano trasparire l'umore; questo tubo in ciascuna parte della lunghezza ora si allargava ed ora si ristringeva, cosicchè sembrava composto di tanti tubetti ovali, e quali come di un aggregato di cuori (2). Ripetè le offervazioni'il REAUMUR, mentre le stesse aveva satte lo SWAM-MERDAM sulla larva della Mosca Assillo (3). Al pari dunque de' mentovati insetti, il nostro monoculo ha per cuore un tubo ripiegato in forma di ovale : questo ovale è situato sulla nuca, dove appunto il condotto alimentoso sa una piegatura: s'impianta colla punta stretta sullo stomaco; e quasi come per una grande arteria posta lungo il detto stomaco, espelle il sangue. Questo cuore si vede pulsare regolaristimamente, ed alle sue pulsazioni corrispondere il moto della menzionata arteria, la quale diffonde il sangue per tutto il corpo.

Siccome il nostro animaletto abita l'acqua, siamo portati a eredere che sia privo di polmoni; ed infatti l'osservazione sembra consermarlo. Non si vede egli mai salire a sior d'acqua a prendere aria: e cammina colle sole antenne. I Pesci che non hanno polmoni, ma solo una vesica d'aria, in vece di quelli sono sorniti di branchie attaccate agli opercoli, per mezzo delle quali come per una valvula a due lamine sanno si che l'acqua ingurgitata per la gola, esca suori, e ne rientri dell'altra; acciò il cuore che è nel mezzo possa esercitare il moto suo. Così il nostro Monoculo ai due lati del torace ha delle branchie o piuttosso erinoni da assomigliarsi alle zampe delle squille di mare. Dall' una parte e dall'altra sorgono molte di queste, le quali cominciando cilindriche, si ssioccano, e si mantengono in un continuo movimento; nè escono più in suori della crosta universale del monoculo che più sotto si descriverà, ma entro di essa battono. Il loro ussizio dun-

(3) Bib. Nat. Tom. II. p. 577.

<sup>(1)</sup> HALLER Physiol. Lib. IV. Sect. II. S. 1. (2) MALPIGH. Op. T. II. p. 20, Lugd. Bat.

que è di sbarazzare l'acqua dall'interiore involucro del monoculo, e diriggere il corso di questo, mentre colle antenne si affatica di salire: sanno insomma l'uffizio delle pinne dorsali e caudali del pesce, mentre le antenne quello delle pinne pettorali. In fatti i monoculi hanno diversi moti in acqua, secondo osservò anche lo SWAMMERDAM; alle volte salgono per un piano inclinato; alle volte salgono e scendono come i passeri; finalmente sanno dei moti di circongirazione per un piano verticale.

Nella stessa direzione del cuore sopra lo stomaco si ravvisa l'utero, il quale si distingue per le uova o pe' seti che contiene. Queste uova compariscono disposte come una coronella; si veggono cangiar sito: onde l'utero debb' essere una membrana pieghevole.

ma perchè è trasparente, niente se ne ravvisa.

Dopo il capo nella continuazione della bocca si vede lo stomaco: questo facendo una piegatura sul collo, cammina per tutta la lunghezza dell'animale, arrivato quasi all'estremo caccia da un tuberculo due peli; prosegue innanzi, e va a ripiegarsi al di sotto, è fatto in forma di lega a denti acuti; finalmente termina in due artigli puntuti, e riguardanti la parte di fuori, e sotto questi artigli e quasi in punta si ritrova il forame dell'ano. Quelto intestino da cima a fondo si suole, ora più ora meno. veder pieno di materie di colore diverso, per lo più verdastro. Ove l'animale stia fermo per alcun poco si osserverà in quello il moto peristaltico; e le seccie separarsi e salire e scendere. Questa è una offervazione comune sulle larve degl' insetti, fatta dallo SWAMMERDAM in quella del Cinipe, in cui vide una lineetta grigia che inchinava al nero; ed in altre larve or fosca, ora rossa, verde o d'altro colore prodotto dal cibo digerito (1). Volendo il Monoculo cacciar le feccie, raddrizza tutto quell' intestino, e pel foro che è nella piegatura le espelle sotto forma globosa: questo raddrizzamento e questa restituzione si eseguisce dall'animale in un istante brevissimo, cosicche è tolto all'osservatore il discoprire esattamente il pertugio, ed il notare la fabbrica dell'intestino uscito suori dell'involucro universale. Del resto questo stomaco cominciando dal capo è circondato di carne piena di una infinità di vasi, che variamente si anastomizzano, e il eui intreccio non può distinguersi.

<sup>(1)</sup> Bib. Nat. Tom. Ils pag. 766,

Dal colto del Monoculo escono dall'uno e dall'altro lato due croste che commettendosi sul dorso, siniscono dalla parte di dietro in una punta come coda; e lasciandolo aperto dalla parte di sotto, coprono tutto il corpo dell'animale. Le branchie di sopra descritte si muovono e battono, ma dentro questa crosta: lo stomaco si ripiega, e ripiegato vien diseso d'intorno da dette croste. E'questa veste di una materia crostacea, poichè si screpola premuta: osservata al microscopio comparisce reticolata a maglie quadre, e picciolissime. Il Monoculo si spoglia di questa veste a somiglianza dei Granchi di mare: nella spoglia lasciata si veggono anche le antenne: spesso la depongono nel tempo che sigliano, siccome ho

osservato, forse per lo ssorzo che sanno.

Serbando io per più tempo in vasi d'acqua dei Monoculi, nonpotei mai accorgermi di accoppiamento, quandochè questo atto negl'insetti per la sua durevolezza facilmente si fa manifesto. Sospettai che questo non ne avesse bisogno; quindi lo posi solitario; soli anche serbai i parti, e vidi questi essere divenuti gravidi, e poscia partorire. Bastò a me questa osservazione per credere che sosse Androgino. Il Sig. Ab. de TERMEYER che lo stesso aveva sospettato, non ne su contento, ma volle portar più avanti le diligenze, ed adoperare ingegnosi e delicati artifizi e cantele per assicurarsene. Dopo di ciò s'inoltrò a spiegarne le circostanze. Aveva egli veduto che il Monoculo fottoposto al microscopio raddrizzava e ripiegava con infinita velocità il suo intestino armato di artigli; non istentò a conchiuderne esser quello il membro maschile che s'introduceva nel femminile. Veramente doveva parergli stravagante, che l'animale ridotto in una goccetta d'acqua ove è vieino a perdere la vita, e tutto convulso, potesse in questo occuparsi. Ma ei credette di vedere tra le branchie la rima semminea, e gli parve di vedere rivolti que'due artigli verso il torace, e al luogo ove ei suppone la vulva, quando realmente son volti al contrario, e perciò inetti all'uffizio che loro assegna.

Qualora il Monoculo si riduca in poca acqua come deve farsi sotto al microscopio, i membri non sono sviluppati, e perciò non possono esercitare le loro funzioni: quindi tutto si convelle: in questo stato violento se le seccie sono pronte, l'insetto l'espelle; per fare ciò raddrizza quell'intessino incurvato, e pel sorame che è nel sine della sega, caccia suori tali escrementi come tante bricciole, mentre la materia del cibo contenuta nel sacco alimentoso si vede scendere separata in pezzi, ed Mantaneamente cacciassi:

ciò però non accade che in quei monoculi che hanno la materia pronta. Ma potrebbe dirsi: a che armare quell'intestino di que' due artigli? Potrò rispondere che siccome il Monoculo ha quella crosta in cui è il corpo, potrebbero altri animaletti, suoi nemici, ricoverarsi ivi dentro ed offenderlo: e perciò forse la natura l'ha provveduto di que' due artigli, e di quella forza grandissima di raddrizzarsi e tosto ripiegarsi. Dunque poichè gli artigli sono voltati in sotto, e non in sopra come crede il Sig. de TERMEYER, poichè questo moto è continuo quando l'animale è pieno di seces; poichè gli artigli sono due, e non uno, per cui necessiterebbero due rime come nei Granchi; poichè sinalmente il coito degli animali d'acqua è lunghissimo, lasciate da parte altre più lievi ragioni, dovremo conchiudere non essere quello l'atto del coito.

Nè deve ciò sorprendere il mondo naturale. Ognun vede che il nostro Monoculo è mezzano tralla classe degl'insetti e quella de' vermi. Abbiamo delle offervazioni de' Sigg. BONNET, e REAUMUR che gli Afidi generano senza unione, e ciò fino alla quarta generazione. Sappiamo inoltre che le Lumache, i Lombrichi contengono l'uno e l'altro sesso, sebbene un individuo abbia bisogno dell'altro per secondarsi: ma le Foladi, le Ostriche, le Sabelle che sono incastrate su degli scogli, il Soleno siliqua da noi Cannolicchio che è impiantato nell'arena, dovranno esser soli a generare; molte Urtiche del genere delle Attinie sono tali che la loro carne sembra una continuazione dello scoglio stesso. Il Sig. MERY (1) credette di portare una cosa nuova colla scoperta delle Ovaj e delle Vesichette seminali in una Conchiglia di stagno, le quali tutte mettevano capo nell'ano di questo animale: ma la complicazione della scoperta l'ha resa incredibile ed inverisimile ai posteri. Dunque crederemo che senza coizione nemmeno de' membri stessi dell'animale, possano i fest vivisicarsi? E che assurdo è mai questo? E' un pregiudizio il credere che per la riproduzione delle spezie sia di bisogno il concorso de' due individui; pregiudizio originato dal non vedere produrfi nulla senza la detta uniome. Ma se non avessimo conosciuto che vi bisognasse qualche cosa di più per lo sviluppo negli animali; se non avestimo mai veduto maschio e semmina, avremmo creduto che della stessa maniera che cresce l'animale, coll'influsso di somiglianti principi, crescesse Tem. 1.

(1) Mem. Accad. R. an. 1710.

nell'utero di quelli il feto. Forse la natura avrà voluto l'accoppiamento negli animali perfetti per legarli con un vincolo strettissimo; ma oltre all'essere questo un principio morale e non fisico, agli animali imperfetti non è applicabile. Non si nega che potrebbe essere che interiormente ad un animale di tal sorta si eseguissero quelle stesse funzioni che si esercitano fra gli animali dei due sessi; ma di ciò può solo persuaderci l'analogia; la quale oltre all'essere in questo caso mal fondata, chi non sa quanto sia incerta per se medelima, e quanto meno debba valere in un animale in cui veggonsi tante stravaganze? Secondo la migliore opinione il seme del maschio negli animali non fa altro che vivificare l'embrione preefiftente nella madre, ed il quale da se solo non verrebbe a maturità: potrebbe dunque avvenire che nella formazione stessa di questo germe concorressero principi tali da renderlo atto da se solo a pervenire alla totale persezione: sicchè nel Monoculo i seti prendano l'accrescimento come lo prende ogni Monoculo che da picciolo si allevi. Da tal proprietà intanto, e dalla fabbrica del corpo conchiuderemo che il nostro Monoculo dee riputarsi come mezzano tralla classe degl'Insetti, e quella de' Vermi.

Data un' idea della fabbrica del Monoculo, e della proprietà di generare, conviene far parola di alcune circostanze che lo rendono rimarchevole. Scrive il Sig. LINNEO che i Monoculi partoriscono nova, e seti indistintamente (1). La natura che aveva fatto questo animale per morire la state, sece che producesse uova per serbarsi nell'autunno: all'incontro nei tempi di verno acciò la specie velocemente si propagasse, sece che generasse seti. Insatti scelsi un grosso Monoculo del lago di Agnano; e con una buona lente esploratrice mi posi a contemplarlo: il primo giorgo vi vidi sul dorso certi corpi insormi; il secondo tutti tondi, e ne numerai 14; il terzo m'avvidi che erano divenuti corpi bislunghi con certo punto nero nella punta; e meglio esaminando li distinsi per Monoculi: due altri giorni dopo uscirono dell' utero, rimanendo ivi sole due uova ben tonde, le quali nel giorno seguente trovai diventate Monoculi. Altre volte ho veduto nell'utero un solo Monoculo, nel quale distingueva col microscopio e l'occhio, e le antenne ripiegate sulle spalle. Gli Afidi infatti (che postiamo dire i Monoculi di terra) ci rappresentano un simile senomeno: il

<sup>(1)</sup> Syst. Nat. T. I. P. II. p. 1058. Vind.

Sig. LIONNET con replicate offervazioni vide, che gli Afidi di quercia nell'autunno lasciano le nova sulla corteccia di essa, da schiudersi alla primavera, quandochè tutta la state sono vivipari.

Degno di meraviglia è nel Monoculo quello che asserisce il LINNEO nel luogo citato; cioè che in estate dissecati tornano in vita coll'assusso dell'acqua: questa verità sebbene ad ognuno potesse sembrare strana, stranissima parvea me che aveva maneggiati tanti Monoculi, ne'quali osservava che sei loro membri avessero solo patito suor d'acqua, non tornavano in vita col rimetterli in essa. Non pertanto volli esaminar meglio la cosa. In un bacino versai poche goccie d'acqua con alcuni Monoculi; indi con un pannolino l'asciugai, e seci rimanere i Monoculi in secco. Il di seguente vi versai dell'acqua, i Monoculi si sollevarono e cominciarono a nuotare nel bacino, ma semplici scheletri da non tornare in vita. Insatti, chi l' potrebbe credere in un corpo così sinamente organizzato, e niente similare come sorse le Idre o Polipi d'acqua dolce nelle quali ciò si osserva? Potè rimanere ingannato il LINNEO dall'essersi schiuse le uova che sorse erano nella nuova acqua sopraggiunta.

Finalmente i nemici del Monoculo sono le Idre o Polipi d'acqua dolce, e le larve del Culice pipiente, a Zanzare. Il Sig. TREMBLEY vide che il Polipo colle sue braccia aggrappava il Monoculo, il quale si sforzava per iscappare (1). Chi sa se tante larve voraci, e tanti insetti che annidano nell'acqua, non ne sacciano ancor consumo; chi sa se di quei grossi Monoculi che abitano Agnano, non si cibino le ranocchie, e tutti quegli uccelli della classe delle Anseri che ivi sono?

Ma il fenomeno più nobile, e che più merita d'effere considerate si è quello di sare apparir l'acqua di color rosso. Abbiamo notato di sopra essere i Monoculi delle acque dei monti freddi di un colore vivo di carne a diversità di quelli dei luoghi sangosi e caldi, ove sono bianchicci: quindi è che potremo dare una competente spiegazione alle sanose Piogge di sangue: rechiamoci agli Storici. Abbiamo menzione di tali piogge presso OME-RO, CICERONE, PLUTARCO, LIVIO, e PLINIO. LIVIO contemporaneo al senomeno accaduto così scrive: Supplicatio extremo anno suis prodigiorum caussa, quod sanguinem per biduum pluisse in area Concordie satis credebatur (2). PLINIO parlando di cosa

(2) Hift. L. XXXIX. cap. 41.

<sup>(1)</sup> Memor, pur serv. ali' Hist. des Polip. p. 92.

accaduta a tempi da se lontani memora tralle piogge di serro, e di lana anche quelle di sangue (1). I Moderni e nelle loro opere enelle periodiche ne han fatto menzione o per averle lette negli. Antichi, ovvero per aver creduto di vederlo. Or se si esaminano gli Antichi non si troverà chi avesse ben descritto il senomeno e circostanziato in modo da prestarglisi fede: il solo LIVIO scrive cosa a se contemporanea, e determina alcune circostanze. Ma la sua espressione satis credebatur sa sospettare che vi sosse stata diverfità di pareri, e che fosse poi prevaluto quello di coloro che credevano di sì. Oltreciò è probabile che il fenomeno non fosse stato offervato mentre avveniva, ma ricavato dopo dalle circostanze; poichè era impossibile secondo le Leggi sisiche che sopra il solo atrio benchè spazioso del magnifico tempio della Dea Concordia (2) sosse piovuto sangue mentre all'intorno o non piovesse affatto, o sensplice acqua; e se mai ciò sosse avvenuto, doveva notarsi qual circostanza rimarchevole il non piovere altrove, o piovere altrimenti: fu dunque solamente dopo la pioggia che da qualche circoltanza osservata, s'industero i Romani a così opinare; tentiamo di ritrovarla.

Gli Antichi Romani avendo poca cultura di Scienze e d'Arti, solo applicati alla guerra, surono sin dalla loro origine superstiziosi. Fu ciò in loro cagionato sì dalle costumanze dei Popoli circonvicini, sì dalla scaltrezza de' loro primi Re, che col freno della Religione, col terrore de' presagj, coi lacci della superstizione seppero legare e mantenere i loro animi rivoltosi. Quindi nacquero i continui miracoli, i quali si credevano dipendere da particolare volontà dei loro Dei diretta ad isfogare l'ira e lo sdegno: quindi tra loro tanto valse l'Augurio, e l'Aruspicina, e tutto quel cerimoniale superstizioso che accompagnava ogni atto. Il cerimoniale de' sagrifizi e delle preci doveva essere il più misterioso: coloro che dovevano sagrificare o pregare, dovevano essere netti d'animo, e ciò era scritto fino nelle Leggi delle II. Tavole, e di corpo ancora: pura cum veste venite [diceva TIBULLO invitando i suoi Cittadini alle preci (3) ] O manibus puris sumite fentis aquam. Erano a tal fine avanti ai tempi dei grandi lavacri, detti *delubra* (4) il

(2) OVIDII Fast. L. VI. (3) L. II. Eleg. I.

<sup>(1)</sup> Hist. Nat. L. II. cap. 56.

<sup>(4)</sup> SERVIUS and Virg. An. II, v. 225.

qual nome poscia si trasseri ai tempi medesimi. I Sacerdoti dovendo sagrificare si lavavano o in grandi lavatoj detti favissa, o. in piccioli detti futilia: vi erano degli altri in cui serbavasi l'acqua lustrale con cui si aspergeva il popolo (1). Or potè avvenire che dopo lunga pioggia andata della gente casualmente a guardare quell'acqua di fuori nell'atrio, vedendola piena zeppa di rossissimi Monoculi stretti tralloro, sorpresa al primo aspetto avesse creduto l'acqua esser sangue, o almeno esser piena di bricciole o grumi disangue. Infatti in quei vasi a chiocciole ove nelle nostre Chiese. serbiamo l'acqua benedetta se ne trovano di molti. Quella gente dunque così precipitosa ne' suoi giudizi che credeva un prodigio l'esser comparsa un'aurora boreale, l'essere avvenuto un temporale. l'effere sorta in mare un' Isola; che credeva un segno dell'ira degli Dei l'essere nato un mulo a tre piedi, che credeva vero il detto che un bue avesse parlato, doveva poi sorse stentare a credere che i Monoculi fosser sangue, o almeno grumi di esso vedendone tutta l'acqua piena a ribocco, e vedendoli correre secondo il suo moto? Resto sorpreso lo SWAMMERDAM quando in una Selva nelle Francie in un Lago ove si abbeveravano i Cavalli, per una copia smisurata di Monoculi, credette l'acqua mutata in sangue (2): così parve anche al TREMBLEY: e non poteva poi restare ammirata e formare tal giudizio una gente sì superstiziosa e credula? Qualora il volgo mira un fenomeno di cui non vegga un' immediata cagione, tosto ne finge altra stravagante. I popoli della Norvegia vedendo in certi anni a torme venire nel lor Paese certa specie di Sorci, nè vedendo donde venissero, credevano che dalle nuvole precipitassero; per cui il LINNEO si studiò in una Memoria negli Atti di Stockholm (3) di mostrare che questi venivano dalle montagne della Lapponia. Tralascio le opinioni della Rana vagante dei Peripatetici, ed altre cose somiglianti.

Pier GASSENDI nella vita di PEIRESK narra un fimile fenomeno delle piogge di sangue avvenuto nella Francia, per cui il PEIRESK su spinto a cercarne la cagione. Si portò in campagna per osservare se le goccie avessero lasciato macchie, infatti gli riuscì di vederne ben molte nelle mura di quei contorni anche dalla parte di sotto delle pietre: ciò se' credere al PEIRESK che

<sup>(1)</sup> OVIDIUS de Pent. L. III.

<sup>(2)</sup> Bib. Nat. T. I. p. 70. (3) A. Stockh. 1740. p. 326.

altra cagione fuori della pioggia avesse cagionato tal credenza. ma qual mai si sosse, non sapeva. Avvenne di poi che tenendo per caso in una scatola chiusa una Crisalide, essendosi questa trasformata, lasciò una macchia rossa; conchiuse da ciò il PEIRESK. che una moltitudine di tali insetti schiusi in quel tempo dovette, dare origine a quelle macchie. Creda chi vuole tale spiegazione: le macchie che il PEIRESK offervò furono un Linchene rosso sottilissimo niente diverso da una macchia, e che suol nascere sulle pietre calcarie specialmente. Parimenti negli Atti letterari di Svezia an. 1731 è riferito che essendosi creduto avvenire un tal senomeno, il Sig. ILDEBRAND vicino al villaggio Orsio nel 1711 vide essersi ciò creduto per cagione di alcuni animaletti rossi, bislunghi con coda puntuta. Chi sa se non surono i nostri Monoculi, o almeno il Binoculo degli Autori. Intanto a noi basterà con questi due esempi ed altri molti che possono leggersi negli Autori di provare che praticata qualche diligenza altra cagione di simili fenomeni si è sempre scoperta ben lontana da un vero sangue caduto.

Conchiuderò col dare i caratteri e la descrizione di questo animale ricavata dall' osservazione esatta e costante per mezzo di

microscopi semplici.

#### CHARACTERES ET DESCRIPTIO MONOCULI PULICIS.

Corpus ovatum, reticulatum, diaphanum.

Caput subrotundum, ore conoideo. Oculo unico ex globulis constate. Antenna collo inserta, dichotome, articulata: seta in quovis articulo prater unicum posita; motatoria.

Abdomen subrotundum intus intestinum recondens. Intestinum corporis longitudine, apice recurvato, unquiculato, motatorio.

Cauda setis duabus, tuberculo insidentibus.

In boc animali mira Natura observantur. Cor enim vasculum est subelligicum cui arteria & vana totum corpus circumeuntes, diaphana, inserta, saniem subalbidam ut in cateris Insectis deserunt. Crinones motatorii motu tremulo semper agitandi in abdomine observantur. Supra intestinum uterus observatur vel ovulis vel satibus resertus. Intestinum post plicaturam tuberculo setis duabus instruitur, a tuberculo ad extremitatem subtus serratum, duobus unguibus, instruitur versus abdomen recurvatum, vi elastica erigitur, plicaturque. Anus sub unguibus ad extremitatem intestini seces globiformes ejuculans.

# CONGETTURE

Sulle Tempeste, che sogliono succedere alle Aurore Boreali.

DEL SIGNOR

## GIUSEPPE SAVERIO POLI,

PROFESSORE DI GEOGRAFIA, E STORIA MILITARE NELLA R. ACCADEMIA DEL BATTAGLIONE REAL FERDINANDO IN NAPOLI.

Ra le molte scoperte sattesi in questo secolo, un luogo distinto per la sua utilità può meritare quella del
Sig. WINN, che ha fornito ai Naviganti un indizio
certissimo, onde predire in alcune occasioni una sutura
burrasca, e quindi cercare di porsene in salvo. Sisfatto indizio è l'Aurora boreale, ch'egli ha trovato in ventitrè
disserenti osservazioni, costantemente uniformi nel satto, venir
sempre seguita da venti del Sud, ovvero del Sud-Sud-Ovest, produttori poi di una siera tempesta (\*). Or io mi do il piacere di
poter aggiungere una mia osservazione alle 23 sopraccennate del
Sig. WINN, e che servir può di ulteriore conserma alla sua verace assertiva, soggiungendo nel tempo stesso una breve spiegazione
di un tal senomeno.

Nel giorno 3 Dicembre 1777, essendosi renduta a noi visibile una vaga Aurora boreale, volli tosto valermi di tale occasione per verificare il ritrovato del Sig. WINN; ed ecco il risultato delle mie osservazioni.

La comparsa dell'Aurora boreale avvenne verso le ore sette della notte dei 3, nel qual tempo l'altezza del mercurio nel Ba-

<sup>(\*)</sup> Veggali la Lettera del Sig. WINN al Dottor FRANKLIN nel Vol. XXX. della Scelta d'Opuscoli Interessanti.

rometro segnava pollici 29, ed 8 linee (\*). In tutta la giornata seguente videsi l'aria piovosa col soffiar del vento Sud-Sud-Est, il quale continuò costantemente sino alla sera del giorno 5. Piovigginò nel mattino allorche il mercurio nel Barometro era asceso all'altezza di 29 pollici, e 6 linee: ma avvicinatesi appena le ore sette della notte (ora corrispondente a quella, in cui nella notte del giorno 3 comparve, siccome ho detto, l'Aurora boreale) incominciò a spirare il vento Sud-Sud-Ovest, il quale giusta le osservazioni del citato Autore, esser dovea il presudio della sutura tempesta. Così di fatti addivenne; conciossiachè dopo il tratto di due ore, e propriamente in sull'avvicinarsi dell'ora nona, mentrechè il mercurio nel Barometro ritrovavali all'altezza di pollici zo, e linee 5, e mezza, sopravvenne, sostiando con somma violenza il medesimo vento, una fierissima burrasca, e tale, che i nostri Piloti volendola caratterizzare, l'hanno emfaticamente denominata tremuoto di mare. I Bastimenti di varie Nazioni, che si vennero a ricovrare nel Golfo di Baja, oltrepassarono il numeto di cento: il freddo, che l'accompagno, fu molto sensibile; e la pioggia su continua. L'impeto del vento anche qui in Città sa violento a segno, che scosse orribilmente, e portò via alcune invetriate in casa di persona mia conoscente.

Prosegui la burrasca così suribonda sino all'ora una del seguente mattino; dal qual tempo in poi andò abbonacciandosi di mano in mano sino al sar del giorno; talmentechè dopo il levar del Sole cessando il vento già detto, incominciò a spirare dall'Ovest-Sud-Ovest per quasi due giorni consecutivi: al medesimo poi soas succeduti venti variabili, i quali sossavano ora dal Sud, ora dall'Est-Sud-Est, ed ora dal Nord-Est, accompagnati sempre da

tempo navigabile.

Or io avrei desiderato, che il Sig. WINN avesse determinato partitamente in tutti i 23 casi da essolui osservati (siccome ha satto in soli due) si la sorza, e la vivacità delle Aurore boreali, che l'impeto del vento, e della procella ad esse seguita, come

<sup>(\*)</sup> I pollici qui nominati sono del piè d'Inghilterra, avendo ricavate fistate misure dal Giornale meteorologico del Sig. D. Giovanni VIVENZIO, Medico di Camera di S. M., il quale sa uso di un eccellente Barometro co-firuito in Londra da RAMSDEN; in cui oltre al Nonio ordinario, evvi un Nonio proporzionale, frammezzo al Barometro, e ad un Termometro, che gli à a sato, destinato a correggere le alterazioni cagionate dal caldo, e dal freddo all'altezza del mercurio nel Barometro medesmo. L'Autore.

ancora gl'intervalli di tempo frapposti tra il comparir di quelle. e'l sopravvenire della burrasca; conciossiachè paragonando cotesti dati con tutti quegli altri, che dopo di lui sarebbonsi potuti osfervare, assai più presto, e con maggiore facilità, ed esattezza sarebbesi in istato di rilevare la verità del suo sospetto; cioè a dire, che l'impeto del vento sia proporzionato alla vivacità delle Aurore, e che quanto maggiore si è la vivacità medesima, altrettanto più prontamente incominci il soffiar del vento, la cui durata è poi corrispondente alla sua prontezza, e gagliardia. Ragionando sul caso da me riferito, sembra che sissatte particolarità quantunque si possano in buona parte insiem conciliare, non si accordino poi tutte appuntino. Nel caso da lui osservato nel Canal d'Inghilterra nel 1769 l'Aurora su molto ssolgorante, e vivace, la burrasca segui pria che scorse sossero ventiquatti ore, ed ebbe la durata di circa ore otto. Nel caso da me divisato la vivacità dell'Aurora su mediocremente considerevole; la procella succedè dopo l'intervallo di quarantott'ore; il suo impeto su orribile, e durd per sei ore. Dal che si scorge ad evidenza, che queste circostanze quantunque si accordino in buona parte colle sue, non sono però esattamente corrispondenti, ed in particolare in ciò, che riguarda l'impeto della procella. Quanto giovar potrebbero ad assodare un tal punto le diligenti offervazioni di que' Piloti, che praticano sovente l'Oceano Settentrionale, e quindi la collazione de' differenti risultati di esse! Profittevol cosa sarebbe, specialmente per essoloro, che di un tal fatto, il quale sembra finora sufficientemente contestato dalle osservazioni, determinar si potessero nel tempo medesimo le varie circostanze, che l'accompagnano.

Per ciò, che riguarda la spiegazione del satto, di cui quì si ragiona, a me sembra, se mal non mi appongo, potersi appoggiare sulla natura, e sulle qualità dei senomeni, che il compongono. Sembra in oggi bastantemente provato [ed io ne ragiono a sussicienza nel Capitolo IV. delle mie Ristessioni intorno agli effetti di alcuni fulmini (\*)], che la sormazione dell'Aurora boreale attribuir si debba al suoco elettrico, il quale dissondendosi dolcemente per entro all'aria alquanto raresatta di quella porzion d'atmossera, in cui sa esso la sua vaga appariscenza, rende di se un bellissimo, e variato spettacolo. Indizi non dubbi della ragionevolezza di una tal conghiettura a me sembra che sieno le seguenti osservazioni.

<sup>(\*)</sup> Stampate in Napoli nel 1773 in 8.º prefio Donato Campo.

1.º il potersi produrre ad arte col mezzo dell'ordinario elettricismo le Aurore boreali, con imitarne benanche le continue diffusioni. ed i reiterati getti di luce (1). 2.º la variazione sensibilissima, che le naturali Aurore han per costume d'indurre negli aghi calamitati, siccome ebber la sorte di osservarne CELSIO in Upsal, HIORTER in Holmia, e GRAHAM in Londra: fenomeno, che non altrimenti succede per virtù delle folgori, od anche in forza di un elettrico torrente, da cui facciansi gli aghi suddetti, quand'altri voglia, ad arte attraversare. 3.º la virtù elettrica, ch'esse dissondono sulle punte mettaliche, qualora collocate queste dentro a tubi di vetro, tengansi difese dall'azione dell'aria esteriore. 4.º finalmente il continuo, e vivace scoppiettio, da cui esser sogliono accompagnate, e che sentitosi da coloro, che le hanno riguardate dayvicino, si rapporta del tutto simigliante allo scoppio originato dall'elettriche scintille. Alle quali cose puossi aggiunger benanche la rarità somma di quella luce, onde vengono costituite le Aurore boreali, dimodochè attraverso la medesima nulla perdono i raggi più deboli degli astri; ma facendosi strada molto liberamente per entro ad essa (2) sanno agevolmente ravvisare ancor le stelle della minima grandezza. Ora una proprietà coliffatta, ch'è uno de' segni caratteristici per poter distinguere la boreale Aurora da qualunque altro fenomeno simigliante, oltre al competere a pelo al fuoco elettrico, sa benanche vedere a chiaro lume non esser sormata la boreale Aurora dalle ordinarie, e grossolane esalazioni,

(2) Veggaufi su di ciò le Memorie de' Signori MEYER, e POLENI; l'una inserita nel Tomo I. de' Commentari dell' Accademia Imperiale delle Scienze di Pietroburgo, pag. 336, e l'altra nel Tomo VIII. pag. 398, dell'edizione di Bologna. L'Autore.

<sup>(1)</sup> Produconsi queste entro a tubi, ovvero bottiglie di vetro di disferenti grandezze. La più bella però, ch' io abbia giamunai veduta, si è quella che si produce dentro un gran tubo di cristallo della lunghezza di 16 pollici, e del diametro di pollici 2 e mezzo armato in una estremirà di una punta metallica, che sporge al di dentro, e nell'estremità opposta di una palla similmente di metallo. Quando il medesimo sia già elettrizzato col mezzo della macchina, è cosa da rimaner dolcemente sorpreso lo scorgere al bujo i vaghissimi, e continuati getti di luce, ch'entro al vuoto del tubo si dissondono. Uno di cotesti tubi vien posseduto dal già nominato D. Giovanni VIVENZIO, che in virtà di un sino gusto, accompagnato da sode cognizioni anche in tal sorta di materie, si è provveduto di più macchine esatte, ed eccellenti, costrutte in Inghilterra, e'l cui numero si va tuttogiorno aumentando mercè di nuovi, e pregevolissimi acquisti. L' Autore.

siccome quelle, che impedirebbero senza verun dubbio il libero

paffaggio della luce attraverso di esse.

Ciò posto non avrassi alcuna disficoltà in supporre che il suoco elettrico già detto induca un considerevole accrescimento di rarefazione in quel vasto spazio di atmosfera, entro a cui si dissonde; ed in conseguenza che ne disturbi molto sensibilmente l'equilibrio; il quale turbamento poi forz'è che sta maggiore a proporzione della maggior quantità, ed azione del fuoco elettrico, che val quanto dire, a proporzione che più vivace, e più sfolgorante si addimostra l'Aurora boreale. Da ciò dee seguire, che l'aria più densa movendosi dall'opposta parte, correrà verso il Nord, giusta le note leggi, a restituir l'equilibrio; ed il suo corso sarà tanto più rapido, e più veemente, quanto più grande sarà la mentovata rarefazione; corrispondentemente alla cui quantità uopo è che scorra eziandio maggiore, o minore intervallo di tempo innanzi che rendasi sensibile a sufficienza l'agitazione, e la correntsa dell'aria, che tende con forza a restituir l'equilibrio già detto. Seguiranne in oltre, che l'equilibrio medesimo rimetterassi tanto più prontamente, quanto sarà maggiore la velocità, con cui l'aria più densa farassi strada infino al sito del suo accennato turbamento. Ecco dunque l'origine dello spirare del vento dal Sud, oppure dal Sud-Sud-Owest dopo le Aurore boreali: ecco perchè il suo impeto esser suole corrispondente alla vivacità delle Aurore: ecco anche il motivo, per cui l'intervallo di tempo, che si frappone tra la comparsa dell'Aurora, e'l sossiar del vento, serba della corrispondenza colla qualità del fulgore di quella; ed ecco finalmente donde avviene, che la durata del vento medesimo scorgesi proporzionata al suo impeto, e alla sua galiardía.

E poiche esser vi possono nell'atmossera disposizioni tali, che vagliano ad impedire, oppure ad alterare in qualche modo il nascimento di coteste particolarità concomitanti, ognun comprende benissimo donde mai può aver tratta l'origin sua la picciola varietà, da me riferita di sopra, tra il risultato delle mie osservazioni, e quelle del Sig. WINN; il quale divario per altro nulla deroga alla verità, ed alla costanza del satto divisato.

# MEMORIA

Sopra un nuovo mezzo di soffocare le Crisalidi ne bozzoli de Bachi da seta senza il soccorso del suoco e de vapori dell'acqua bollente, scoperto dal Sig. ARNAULD DU BOVISSON Prete dell'Oratorio, e approvato dagli Stati di Linguadocca sulle pruove fatte ne mesi di Giugno e Luglio dell'anno scorso in presenza del Sig. Marchese DE MONTFERRIER e di M. DE JOUBERT, Sindici generali della Provincia.

Giornale di Fisica. Maggio 1778.

L metodo di sossocare le Crisalidi dei Bachi da seta col calore del Forno è soggetto a grandi inconvenienti, che pregiudicano a uno de più interessanti rami della nostra industria.

perde quel lucido, che appaga l'occhio, e che influisce moltissimo

sopra la vendita.

2. Accade sovente, che il grado di calore satto loro provare è troppo sorte o troppo debole. Nel primo caso la seta perde il suo nerbo, e le stosse, che se ne sanno, mancan di quella sorza e di quella consistenza che è tanto desiderabile pel vantaggio di chi l'adopera, e per il pregio delle manisatture. Nel secondo caso le Crisalidi escono in Farsalle, e i bozzoli trasorati, non potendo più essere in giro aggomitolati, sono necessariamente posti nella classe inseriore; ciò, che causa al sabbricante una perdita di quasi due terzi.

3. L'efficcamento, ch'è l'inevitabile effetto del calore del forno, non solo diminuisce il peso di questa preziosa materia, ma ne indurisce ancora il tessuto gommoso, e riesce per tal modo più

dispendioso e difficile a filarsi.

4. I Bozzoli restano sempre esposti alla voracità de Topi, che li rodono, e al morso delle Tignuole, che vi si attaccano, e le trasorano con grandissimo danno di un commercio, che non sarà mai abbastanza incoraggito.

Una scoperta, che rimedia a questi inconvenienti senza aumentare la spesa, e che non esige sennon una condotta delle più semplici, presenta senza dubbio un oggetto d'utilità generale, e merita una distinta accoglienza. Si giudicherà agevolmente, se la

mia abbia questi due caratteri.

Per offender validamente la Crisalide, e apportarle un colpo mortale, è necessario un agente, le cui parti volatili e penetranti s'insinuino a traverso della tessitura del suo prezioso ritiro, e giungano a disseccarla. Tale è la Cansora, la quale fra tutti i corpi, che ho adoperato, è la sola, che sia riuscita persettamente, senza recare alcuna sinistra conseguenza. Io ne veggo la ragione nelle stesse parti volatili e penetranti, delle quali è composta. Si sa, che la cansora è un vero etere concreto, il qual si dissipa facilmente all'aria libera; e che, se si pone un pezzo di essa con acquavite in un piatto sopra uno scaldavivande pieno di brace, e in una stanza ben chiusa, ne impregna l'aria a segno di renderla infiammabile al semplice lume d'una candela. Si sa ancora, che il suo vapore è mortisero pei vermi, che rodono le Stosse di lana, gli uccelli preparati, e le pelliccerie.

Tutte queste osservazioni mi secero nascer l'idea di servirmene; e le sperienze reiterate, che seci da me sopra i bozzoli tanto doppi, che semplici, hanno verissicato le mie congetture. Non si

tratta, che di riconcentrarne le emanazioni.

Sicuro del successo e de' vantaggi di questo metodo, ho creduto bene di proporlo agli Stati, che l'ammisero per Decreto de' 28. Dicembre 1776. sull'avviso di Monsignor Arcivescoyo di Narbona sempre impegnato a procurare nuovi vantaggi al commercio ed alla agricoltura. Con questo stesso Decreto il Sig. Marchese DI MONTFERRIER, ed il Sig. DI JOUBERT Sindici generali surono incaricati di sarne eseguire in loro presenza delle pruove atte a sissare su quest'oggetto importante la pubblica opinione, e di stendere un processo verbale del risultato, da presenzarsi poi agli Stati nella loro prossima Assemblea. Ho travagliato sotto gli occhi e con soddissazione di questi due Deputati della Provincia, i quali non sono meno distinti per la superiorità delle loro cognizioni, che per lo zelo, che hanno pel pubblico bene.

#### MODO DI PROCEDERE.

Non vi ha cosa più semplice e più facile; tutta l'operazione consiste nel mettere della Cansora in una camera destinata a quest'uso, dopo di avervi preparati e stesi sopra stuoje, o reti, od altro i bozzoli.

1. Egli è di necessità, che la camera non sia troppo grande relativamente alla quantità de' bozzoli, e che sia ben chiusa in modo, che l'odore della cansora non possa svaporare nè dalla porta, nè dalle finestre, nè dal pavimento, nè dall'apertura del camino. Se sosse s'abbricata a volta, o incannucciata, le cose anderebbero meglio; la ragione è palese abbassanza.

che hanno delle filmude considerabili, non v'ha niente, che im-

pedisca lo stabilirne più d'una.

3. I bozzoli devono essere tolti recentemente dalle frasche; cioè non bisogna aspettare, che le Crisalidi siano sul punto di sbucar suori, e nemmeno, che abbiano incominciato a rodere il bozzolo.

4. I bozzoli sottomessi all'azione della cansora non richiedono alcuna cura particolare: si deve solamente osservare di non ammucchiarli di troppo e di muoverli il meno che sia possibile.

5. Un fabbricante può estrarre dalla camera i bozzoli, de'quali abbisogna pel servizio giornaliero de' filatoi, e rimetterne altri in

luogo de' primi.

6. Le Crisalidi dei bozzoli restano sossocate nello spazio di 36. ore a segno, che divengon nericcie; ciò, che forma una pruova evidente della esticacia del mezzo e della sorza dell' impressione, che hanno rissentita. Se si conservano questi stessi bozzoli per un certo tempo, le Crisalidi si disseccano interamente, e diminuiscono di volume. Nell' autunno passato ebbi occasione di mostrarne a parecchi sabbricanti del Cevenese, che surono sorpresi dello stato, al quale eran ridotte.

7. Una libbra di canfora basterà per sossocare successivamente venti quintali di bozzoli. Questa sostanza non si dissipa che a poco a poco, e riempie l'aria della camera di emanazioni continue per lo spazio di tre mesi. Del resto è sempre meglio metterne troppo, che troppo poco: quanto rimane dopo della filatura non è perduto, e si conserva per l'anno seguente. Non è necessario avvertire, che la cansora si custodisca in vasi di vetro chiusi ermetica-

mente, i quali si devon tenere nell'acqua, oppure nel luogo il

più fresco.

8. Allorchè vuolsi soffocare in una sola volta una grande quantità di Crisalidi subito dopo di aver tutto disposto nella maniera, che ho detto, sarà utilissimo aggiugnere la seguente sumicazione: Prendete tre once di cansora tagliata in piccioli pezzi, e tre bicchieri della migliore acquavite, ponetele assieme in un piatto inverniciato sopra uno scaldavivande pieno di brace nel mezzo della camera, e ritirandovi chiudete la porta. L'evaporazione si farà tosto, e produrrà un buonissimo essetto, atteso che le parti volatili e penetranti della cansora si spanderanno con maggiore prontezza e attività.

Il puzzo ordinario delle filande diminuirà pure în tal modo confiderabilmente. Si potrà facilmente restarne convinto, se per poco si farà attenzione alle proprietà naturali e agli effetti della cantora sulla Crisalide. Quest'ultimo articolo non è fra i meno interessanti rapporto alla salubrità dell'aria ne' luoghi del travaglio, e nelle abitazioni vicine, sopra tutto ne' gran caldi, dove

il setore divien più sorte e si sparge in molta distanza.

#### ALTRO MODO DI PROCEDERE.

In una camera simile alla sopraccennata sate costruire in legno un armadio, o una cassa della lunghezza di dieci piedi, di otto d'altezza, e di quattro di larghezza con sei cassetti davanti l'un sopra l'altro, aventi ciascuno cinque pollici di prosondità. Il sondo di questi sarà di grosso silo di serro lavorato a maglia, assinchè il vapore della cansora possa in tutti penetrare liberamente.

Tra il fondo della cassa, e il più basso cassetto bisogna laficiare un intervallo di due pollici di alrezza per ispargervi tre libbre di cansora; il tutto sia ben chiuso ed unito i se vi sosse qualche sessura o buco nel legno, si chiuderà attentamente con earta incollata. Ciaschedun cassetto conterrà ottanta libbre di bozzoli in circa; ciò che sa quasi il peso di tredici quintali.

In capo a trentasei ore leverete i bozzoli dell'ultimo cassett ed abbasserete gli altri per ordine, onde appressarli alla cansora, in modo che quello, ch'era il penultimo, divenga il più basso, ec. Il cassetto voto sarà riempiuto di bozzoli freschi, e posto all'alto nel luogo vacante.

Quindici ore dopo questa prima operazione ritirerete ancora i bozzoli dal più basso cassetto, e abbasserete gli altri per ordine,

come sopra, ponendo sempre il voto in alto, dopo averlo empito di bozzoli freschi, e così di quindici in quindici ore.

In tal guisa si possono sossocare tredici quintali di bozzoli alla volta con una sola cassa, ventisci con due, e cinquantadue con quat-

ciò, che è bastevolissimo per le più grosse Filande.

Cavando i bozzoli dai cassetti suddetti, li porrete assieme nella medesima camera, dove sono le casse: ivi staranno meglio, che

in altro luogo, a cagion della canfora, che vi è diffusa.

Una cassa, provvista una volta in simil modo di cansora, serve per tutto il tempo della filatura, senza che ve ne sia bisogno di nuova. Quest'ultima maniera di procedere è migliore e più sicura

della prima; ed io configlio a preferirla.

I vantaggi di questo nuovo metodo sopra l'antico sono si grandi e sì evidenti, ch'io mi credo dispensato di entrarne in dettaglio. Nel sossocio, che si procura col sorno, sa d'uopo contare il tempo, che s'impiega a portarvi, e a mettervi i bozzoli, a ritirarli, a curarli, i surti, che spesso vi si commettono malgrado la vigilanza del Proprietario, i Panieri, e i Cesti, che il gran calore vi abbrucia, e rende ben presto inservibili, i bozzoli, che vengon corrosi dai Topi, e quelli, che vengon bucati dalle Tignuole, ec. Nel caso nostro nulla accade di tutto questo: ciaschedun Particolare può sossocia a suo agio, senza timore, senza imbarazzo, e senza trasporto.

Vi avrà in oltre un risparmio di quasi una metà sul consumo della legna o del carbone necessario ai fornelli: potendo i bozzoli, stati sottoposti all'azion della cansora, esser cavati al grado 45. del

Termometro di Réaumur.

Aggiungasi a tutto ciò, che questi bozzoli si conservano sempre nello stato della loro primitiva freschezza, e si separano colla maggiore facilità; che la filatrice ne trova il capo al primo utto della scopetta; che questo capo non tagliasi, sennon di raro; che vi è la metà meno di garbugli, o increspamenti, che la Crisalide interamente si sveste; e finalmente che le sete sono d'una qualità migliore d'ogn'altra. Da tutti questi vantaggi risulta necessariamente un risparmio nel travaglio di mano, e un aumento di prodotto nella materia, i quali compensano abbondantemente la spesa delle casse e della cansora.

Per mezzo di tale maniera di sossocar le Crisalidi, non sarà d'ora in avanti difficile l'imitare la seta di Nankin, che con gagliarde spese si sa venire per la fabbrica delle blonde e dei veli, massimamente dopo che il Sig. SUCHET DE L'ARGENTIE'RE ha trovato il segreto di filare coll' acqua quasi fredda; e che il Sig. SILVAIN D'ALAIS è giunto ad allevar con successo una specie Chinese di Bachi, la cui semente era stata distribuita nel Cevenese per ordine e a spese del Ministero, e i cui bozzoli sono della maggior candidezza. Di satto la Crisalide, che è stata disseccata dalla cansora, non rinviene nell'acqua calda, nè vi depone alcuna materia crassa, atta ad offuscare il candore, e il lustro naturale del filo. Queste tre scoperte, tendendo al medesimo sine, vengono a sostenersi una coll' altra, nè possono a meno di non dare un nuovo grado di attività alla nostra Industria, e alle nostre Manisatture.

Il buon credito si stabilirà ben presto, purchè i principali Fabbricanti ne' luoghi rispettivi vogliano sare le pruove necessarie per meglio convincersi; io mi offerisco loro ben volentieri per tutti que' lumi, che giudicheranno a proposito di domandarmi, quantunque io creda d'aver tutto detto, e spiegato sì chiaramente, che nessuno abbia a prenderne abbaglio. La mia premura più grande sarà sempre quella di contribuire alla pubblica utilità.

Conchiuderò questa Memoria con due osservazioni, che, quantunque estranee al mio soggetto, non sono meno importanti per la prosperità del commercio delle sete. La prima riguarda i Filatoi; o per dir meglio i Naspi; la seconda il modo di sar nascere la semente de Bachi da seta.

I Filatoi o Naspi, i quali comunemente si adoperano e quà e ne' luoghi vicini, sono disettosi, e mal appoggiati; ciò, che rende le matasse disficili a separare, e cagiona una perdita si di tempo, che di materia. Il Sig. LACOMBE Fabbricante di calze nel Sobborgo di Lattes ne ha immaginato un ottimo, che merita d'essere conosciuto. La sua costruzione è semplice e solida. Il giro, che è l'anima di questa macchina, è uno de' meglio intesi. La rapidità del suo moto sa che i bozzoli non restino lungo tempo sull'acqua calda, e che si separino al più presto, che puossi desiderare. Il Signor RODIER - FONTAINE Inspettore delle Manisatture per la Provincia ad Alais, che l'ha esaminato dappresso, e l'ha veduto lavorare, ne ha dato un assai favorevol giudizio. Sarebbe da desiderare, che l'Autore lo rendesse pubblico; ed io credo, che vi si presterebbe volentieri, se i nostri Signori degli Stati volessero invitarlo, dandogli nel tempo stesso qualche onorevole contrassegno Tom. I.

della loro approvazione. Questo mezzo d'incoraggire le arti è qual-

che volta più efficace, che le ricompense pecuniarie.

L'uso quasi comune è di sar nascere la semente de Bachi da feta al calore naturale del corpo, il quale sovente è mal sano, e sempre ineguale, non in se stesso, ma a ragione delle particolari circostanze, in cui viene applicato (\*). D'ordinario tal cura è confidata alle Donne, che, dopo aver disposta la semente in. piccoli sacchetti, la tengono fra le gonne di giorno, e nel letto alla notte. Il calore artificiale è da preserirsi ad ogn'altro. Basta per tal uopo avere una piccola stanza esposta al mezzo giorno con una Stufa di majolica, dove stendere la semente su due o più tovaglioli sospesi per ogni lato. Nel primo giorno si sissa il calore al grado 16. del Termometro di Réaumur, e si accresce insensibilmente sino al 20. ed anche sino al 21. allorchè i Bachi sono vicini a nascere. La spesa di tale Stanza non è troppo grande; e satta una volta serve per sempre. Sarebbe anche meglio, se molti particolari si unissero per costruir questa Stanza, e avesser questo vantaggio in comune. Le spese così divise si ridurrebbero ad una bagatella per ciascuno associato. Allora non si perderà un grano di semente; i Bachi nasceranno tutti in una volta, o all'incirca; saranno più sani e più vigorofi, sia perchè avranno provato una temperatura costantemente eguale, sia perchè non saranno mai stati privi d'aria, e sia perchè faranno stati difesi da qualunque emanazione o traspirazione nociva. Per questo mezzo la covata si fa nello spazio di quattro o cinque giorni, e purche si proceda con intelligenza ed esattezza, l'operazione è meno lenta, meno minuta, e molto più sicura. Simile idea è già stata proposta; nel rinnovarla, ch'io faccio, non pretendo altro che di rilevarne l'utilità, ed incoraggirne la pratica.

Anche il calor naturale del corpo non è sempre lo stesso. Veggansi le osservazioni del Sig. ROLANDSON MARTIN nel Vol. XIV. p. 41. della Scelta

d'Opuscoli Interessanti. Gli Edit.

<sup>(\*)</sup> I Fisici riguardano il calor naturale del corpo, come un punto sisso, che corrisponde al grado 32, e mezzo del Termometro di Réaumur. Ma conviene perciò che l'individuo sia nello stato di persetta salute, e che v'abbia un contatto immediato. L'ultima di queste due condizioni non si ottiene giammai nel caso presente, e l'altra è spesso mancante. Da questo procede l'ineguaglianza, di cui si parla.

# MEMORIA

SU LA TINTURA IN NERO

Coronata dalla Società Letteraria di Brusselles nel 1777.

## DEL SIG. G. B. DE BEUNIE

LICENZIATO IN MEDIÇINA

Atti della Società di Bruffelles .

#### PROBLEMA

Qual è il miglior e meno dispendioso metodo di tingere in nero il filo di lino, e d'altre sostanze vegetali, in guisa che il colore intimamente penetri la materia che si tinge, e si mantenga facendone uso, senza altronde alterarne considerevolmente la qualità, nella stessa maniera che ciò si ottiene su la materia animale?

Ale è la quistione proposta dalla Società; quistione importante pe' Paesi-bassi, ove hanno in abbondanza la materia prima, coltivandovisi lino, canape ec., e trasportandosi agevolmente colà, come in tutto il resto dell' Europa, il cotone. Colle manifatture si accresce grandemente il prezzo delle produzioni; e'l colore de' panni d'ogni maniera è uno degli articoli più importanti nelle manifattura. Per questa ragione son sì pregiate le stosse di seta d'Anversa, e ivi mandasi à tingere una quantità prodigiosa di panni di lana, perchè un bello e durevol colore ne riportano. Per questa ragione si preseriscono a tutte le altre le stosse nere di cotone, e di velluto di Manchester, le rosse dei Gobelins ec. Ove pertanto indicar sapessi a miei compatrioti una maniera di dare alle materie vegetali un color nero, che superi per la bellezza, e per la durata quello, che ci viene da' paesi stranieri, renderei loro

L'arte della tintura è fondata su la Chimica: tingere una materia altro non è che unirla con una o più materie di natura Cc 2

certamente un considerevol servigio.

differente; unione che si sa per mezzo di processi chimici; e l'arte di tingere sarebbe ben più persezionata che non è, se o in molto maggior numero sossero i Chimici, o quei, che vi sono

più se ne occupassero.

Tranne i celebri Sigg. HELLOT (1) e MACQUER (2), membri dell'Accad. delle Scienze di Parigi, non so che altri abbia trattato a fondo dell'arte di tingere; e questi due hanno soltanto presa di mira la tintura su materie animali. Può dirsi pertanto che niuno ha scritto ancora su la tintura delle materie vegetali (3) il che pur è un argomento delle difficoltà grandi che in essa s'incontrano; onde io dovrò tendere al sine propostomi a forza di sperienze, nelle quali, se pur non s'ottiene ciò che si ha in mira, si può sperare almeno di sare qualche altra impor-

tante, e non preveduta scoperta (4).

Prima di passare alla soluzione della quissione non sarà suor di proposito il ricercar la cagione perchè le materie vegetali ricevano sì difficilmente un color durevole, mentre sacilmente lo prendono le materie animali. Eccone a mio credere le principali ragioni. I principi costitutivi delle materie animali sono slemma, alcali volatile, e olio che pur contiene molto alcali volatile, ed un capus mortuum il quale per liscivazione non dà punto d'alcali sisso. Le materie vegetali hanno per principi un slemma acido, dell'olio misto con molto acido, e un capus mortuum, il quale per liscivazione dà molto alcali sisso. Quindi appare, che le materie animali, e vegetali hanno principi non solo disserenti, ma ben anche contrari.

Per meglio convincersene prendasi una lisciva sorte satta con calcina, e posassa, e vi si metta un panno di cui saper si voglia la materia. Se la materia è animale il panno sarà consumato in brevissimo tempo: se sarà vegetale, ne verrà tratto suori, senza esserne punto offeso.

(3) LEWIS nelle sue sperienze fisiche, e chimiche ne dice qualche cosa

<sup>(1)</sup> L'Art de la teinture sur laine.
(2) L'Art de la teinture en soie.

di passagio.

(4) Così il Sig. DURIMEL trovò il colore dello scarlatto per mezzo d'una dissoluzione di stagno nell'acqua-regia, che cadde per accidente su un vestito tinto in rosso colla cocciniglia. Una dissoluzione d'orpimento nell'olio di vitriolo versata per accidente su dell'endaco sece l'azzurro di Sassonia. Una tintura alcalina flogistica, versata in un luogo ov'era stata della copparosa diede occasione alla scoperta dell'azzurro di Prussa. L'Aus.

Inoltre le parti animali vedute con un buon microscopio scorgonsi intralciate, e ineguali, laddove le parti vegetali sono lisce, ed eguali. Denno pertanto i loro pori essere disserentemente disposti, e non dee punto sar maraviglia, che da un nero in cui perfettamente si tinge la lana, bianco ne esca il cotone, che vi s'immerge; ed ogni colore sia costantemente più sorte, e più durevole su la lana che sul cotone, o sul lino.

Di ciò ognuno n'è pur troppo persuaso dalla continua sperienza; ma io volli accertarmene maggiormente facendo degli esperimenti su vari de'più durevoli colori in cotone, e in lana. Presi un pezzo di panno di cotone tinto nel rosso di turchia, che senza dubbio è il più sorte colore, ed un egual pezzo di panno di lana tinto colla robbia, la cocciniglia, o'l kermes; ed avendogli egualmente esposti al sole, e all'acqua, il colore del cotone ne restò più presto dilavato, e pallido. Lo stesso m'avvenne nel cimentare alla medesima guisa l'azzurro. Il giallo satto col serro è assai durevole sul cotone, ma si sa altronde che lo corrode, e guasta; laddove si hanno de' gialli egualmente durevoli su la lana, e che non la danneggiano. Il color salbo o lionato regge poco sul cotone, ma su la lana si-mantiene al par degli altri.

Trovar un buon nero, e persettamente durevole pel cotone è cosa sì difficile, che la Società Inglese per l'incoraggimento delle arti e delle manisatture ha promesse delle somme considerevoli, a chi riuscisse in trovare sì questo colore, che il rosso, e sinora niuno le ha ancor meritate. Io mi lusingo di potervi aspirare. Il miglior nero finor conosciuto per le materie vegetali è quello di Manchester, indi quello di Rouen, e poscia quello d'Anversa. Tutti gli altri, che ho esaminati sono men durevoli; e perciò i tre nominati mi serviranno di modello ne'mici constronti, ed esami.

Veggiamo in primo luogo qual è la natura del color nero. Tranne questo solo, generalmente tutti gli altri colori si sanno con un solo ingrediente. — Il rosso colla cocciniglia, la rubbia, la grana di scarlatto, il sernambouc ec. — L'azzurro coll'endaco, o pastello — il giallo colla curcuma, il legno giallo, il guado, il roucou, le bache di ranno, il sien-greco — il salbo, o lionato colle radici, la corteccia, e la scorza di noce ec. — Pel nero vi vogliono due ingredienti, che separatamente non danno nessun colore, cioè il ferro ed una materia astringente presa dal regno vegetale.

I tintori in seta prendono per base la copparosa e la galla, e v'aggiungono poi trent'altre droghe per la maggior parte inutili. — I tintori in lana si servono della copparosa, della galla, del sumac, del legno di violetta, e v'aggiungono pur talora della corteccia di rubbia. — I tintori in silo, o in cotone usano del serro vecchio con galle, scorza di melograni, rami di quercia, birra inacidita, aceto ec., e tante sono le differenze nelle dosi quanti sono i tantori, i quali generalmente sanno un segreto delle loro ricette, ed operano a caso.

Per dar luogo a giudicare del vero pregio del color nero io farò conoscere la natura del serro, e dell'astringente sì per mezzo della Fisica, che per mezzo della Chimica riportando una parte delle mie sperienze. 1. Per mostrare l'origine del nero; 2. per far ammirare i senomeni sorprendenti della Natura, e dell'Arte; 2. per additare la strada a coloro che cercar vorranno nuovi colori.

Il ferro comechè sia più utile, e necessario degli altri metalli, pur costa meno di tutti. Finchè non è privato del suo slogistico può essere sciolto da tutti gli acidi, e perciò può usarsi in diverse maniere per sare il nero, e ne darà varie degradazioni. Il risultato delle mie sperienze servirà a dirigere perchè si scelga il metodo migliore. Il ferro sciolto nell'acido vetriolico, e poi cristallizzato sorma la copparosa. Se si frammischi della tintura di galla alla copparosa sciolta nell'acqua, ne risultano de' senomeni si sorprendenti, che hanno meritata tutta l'attenzione de' Chimici. — Questa mistura è il sondamento d'ogni tintura in nero. — Se si scioglie una libbra di copparosa in due boccali d'acqua, se ne precipita una polvere gialla, che per la maggior parte è zasserano di Marte non ben unito all'acido vitriolico; e quanto men si precipita di questa polvere tanto migliore è la copparosa. L'acqua, che rimane è quasi chiara come l'acqua pura.

Una libbra di galle peste grossolanamente, e messe in susione per qualche ora nell'acqua tepida, ove questa poscia si siltri a traverso della carta straccia, dà una tintura poco colorata; ma se le due tinture, anche dopo d'essere siltrate si frammischino insieme, tutto divien nero. In capo a sei ore si precipita una polvere estremamente nera, e l'acqua riman chiara. Tal precipitazione ha molta analogia con quella, che si sa per l'azzurro di

Prussia. Con questa polvere si dà il nero ai panni.

Di venti diverse maniere (\*) in cui ho combinato il serro, o la copparosa colla noce di galla due sole hanno dato un bel nero al cotone. 1. Ho passato il cotone in una lessiva di galla; quindi in

<sup>(\*)</sup> L'Aut. riporta tutte le sue sperienze; ma per amor di brevità quì si danno solo i risultati di quelle, che si sono trovate utili. Il Trad.

una dissoluzione di ferro fatta collo spirito di sale; n'ebbi un assai bel nero. 2. Nella galla, indi nel ferro, e nell'aceto di vino messo in infusione in un'ampolla. Per afficurarmi della durevollezza del colore gli ho fatti paffare per l'acido vitriolico, indi gli ho lavati col sapone, ed esposti al sole; il secondo era il migliore, quantunque pur esso alquanto alterato. Rifulta pure dalle mie sperienze, che giova piuttosto adoprar la galla avanti, che dopo il ferro; che l'acido vitriolico, l'acido del sal comune, e l'aceto sono migliori degli altri acidi per la tintura in nero. Proseguendo gli sperimenti, ho misti vari acidi, ed ho trovato, che la mistura migliore è quella della limatura di ferro, di aceto, e di sal comune. Quantunque sapessi, che la dissoluzione del solo ferro dà il nero, ciò non ostante ho voluto cimentare gli altri metalli, e semimetalli, cioè l'argento, il rame, lo stagno, il piombo, il mercurio, l'antimonio, il bismuth, il cobolt, lo zinco, e l'assenico, sciogliendoli nei vari acidi, e ne ho ortenuti diversi bellissimi colori, ma non già il nero, a cui solo erano dirette tutte le mie ricerche; onde in conseguenza delle antecedenti sperienze preparai due boccali d'aceto, due once di sal comune, e dieci once di limatura di ferro, ben persuaso che tal mistura unita ad un astringente mi darebbe il miglior nero.

L'astringente che si crede il più proprio è la galla di quercia; ma non fidandomi interamente all'opinion comune, volli tentare altri astringenti, passando in una susione calda con essi fatta un pezzo di cotone, e passandolo poscia nella preparazione mentovata. Gli astringenti che sperimentai surono il sumac, i siori e la scorza di melo - grano, la corteccia d'olmo, e di quercia, la segatura di quercia, le radici di bistorta, e di tormentilla, il succo d'acquaria, il legno di viola fermentato, l'agarico bianco (che ha dato un bel giallo) i luppoli, i pomi di coloquinta, le foglie di quercia, la corteccia di salice, la feccia di vin rosso, la china-china, i mirabolani citrini, le galle della quercia. Fra tutti questi astringenti i soli ultimi due hanno un bel nero, e le galle hanno dato il nero migliore e più durevole, del che mi sono accertato con esporre al sole per sei giorni i diversi pezzi di cotone tinti. La segatura del legno di quercia non liscivata, e le escrescenze delle foglie della medesima pianta hanno pur prodotto un nero; onde i tintori dovrebbono preserire tal segatura alla corteccia, che adoprar sogliono, e n'avrebbono un nero migliore, e a minore spesa. Ho pure osservato che la China-China è un' astringente assai debole, poiche tinge in nero meno che il-

vino rosso.

Il Sig. MACQUER divide le materie coloranti in tre elassi. In gommose, che non danno un color sodo alle stosse, se queste non siano antecedentemente preparate; tali sono la rubbia, il legno giallo ec.: in resinose per le quali non è necessaria alcuna preparazione, ma è ben necessario unire un dissolvente alle materie coloranti; tale è l'endaco ec.: in gommo-resinose, che non hanno bisogno di preparazione, nè di dissolvente; tali sono la scorza delle noci, le radici della stessa pianta ec. — Ma questo sistema che sembra esser vero riguardo alle sossanze animali, come la lana, è distettoso, ove applicar si voglia alle sossanze vegetali. La scorza di noce p. e., che per se dà un bel nero alla lana, non opera punto sul cotone senza un mordente, onde sarà gommo-resinosa per la lana, e semplicemente gommosa pel cotone. Altronde un mordente che serve per le materie animali talor non agisce punto su le vegetali.

Io ho nelle antecedenti sperienze trattato il nero come gommo-resimoso non facendo alcuna preparazione al cotone; ma in seguito l'ho considerato come semplicemente gommoso dando alle
stosse un qualche sondo tratto or dall'uno, or dall'altro dei tre
regni, e quindi sacendole passare nella susione di galla, e nella
dissoluzione di serro sopra indicata. Ho creduta tanto più necessaria questa preparazione quantochè si usa anche per la tintura in
nero della lana; anzi in molti luoghi è espressamente vietato di

tingere in nero ciò che prima non s'è tinto in azzurro.

Io ho pertanto preparato il cotone in 125 maniere diverse, con disserenti sostanze ora semplici, ora combinate con altre; e 14 di queste preparazioni hanno dato un fondo colorato. Ho poscia passato il cotone così preparato nella fusione di galla, e nella dissoluzione di serro, come sopra, e n'ho avuto sempre un bellissimo nero; ma siccome trattasi meno della bellezza, che della solidità del colore, per assicurarmi di questa ho paragonati tutti i pezzi col cotone tinto, come sopra, senza preparazione, e coi neri d'Anversa, di Rouen, e di Manchester. All'acido viotriolico debole ha resistito quest' ultimo, e quattro de' miei pezzi: gli altri son divenuti bianchi: coll'acido vitriolico sorte il Manchester è divenuto porporino, e uno de' miei pezzi azzurro (\*). Questo



<sup>(\*)</sup> Ove si dubitasse se una data stossa nera sia stata previamente tinta in azzurro, si può conoscere bagnandone un pezzetto con acido vitriolico. Se il panno divien azzurro o porporino, è certo che la stossa ha avuto un sondo azzurro. L'Aus.

era stato prima tinto d'azzurro-cupo su la caldaja calda, ed ho trovato esser questa la preparazione migliore. Dissatti avendo lavati con lisciva alcalina tutti i pezzi quello di Manchester, e 'l mio summentovaro surono i soli, che mantennero il nero. Avendoli poscia lavati tutti con del sapone, e quindi espossili al sole, e a tutte le intemperie dell'aria inchiodati su una tavola per 18 giorni, due serbaronsi d'un nero bellissimo, cioè il preparato con tinta azzurra, ed un altro preparato nell'alume neutralizzato colla potassa; onde appare che l'alume saturato resiste a un dipresso quanto l'azzurro.

Avendo osservato, che i pezzi i quali avevano un fondo rosso erano migliori degli altri, ho preparati i seguenti sondi colorati.

| Azzurro solido, poscia nell'alume come sopra, indi nella susione di galla e poi nella soluzione di ferro nel modo indicato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 2 Azzurro folido, nel legno di brafile con un po' d'alcali, — nell'alume —galla, —e ferro  3 ———————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| Tutti questi surono d'un bellissimo, e solidissimo nero: resisterono agli acidi, agli alcali, all'acqua, all'aria, e al sole. L'ultimo specialmente su a tutti i riguardi superiore al nero d'Inghilterra Finirò questa Memoria con indicare due disserenti maniere d tignere in nero: l'una di maggiore spesa, che potrà servire pe le stosse di cotone, le saglie di Nimes, i velluti &c., che venden dosi da tre sino a cinque siorini l'alna possono facilmente regger |   |
| all'aumento di due o tre soldi di più; l'altra di poca spesa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |

Maniera di tignere in nero le materie vegetali pei panni di maggior prezzo.

Preparazioni. 1. Alume neutralizzato. Prendete 10 libbre d'alume, pestatelo, e satelo sondere in 28 boccali d'acqua di pozzo: Tom. I. D d

<sup>(\*)</sup> L'azzurro di Sassonia è fatte con endace, olio di vitriolo e cobolt. L'Aus.

quindi fate sciogliere in 5 altri boccali della medesim' acqua 10 once di potassa, lasciate la mistura deporte per qualche ora, quando l'acqua sarà chiara, colatela vicino all'alume rimestolando continuamente.

2. Fusione del legno di Brasile. Prendete 25 libbre di legno del Brasile: satelo bollire per un'ora con 25 boccali d'acqua di pozzo. Versate l'acqua della caldaja, e passatela attraverso un panno-lino, o une staccio: versate sul medesimo legno di Brasile altri 25 boccali d'acqua, satela nuovamente bollire, e passatela come dianzi per uno staccio, o pannolino. Mettete queste due susioni in una botte. Quando tal acqua è vecchia, dà un colore assai solido, principalmente su la lana. Vedi HELLOT, Art de la teinture en laine.

3. Fusione delle galle di quercia. Prendete 4 libbre di galle azzurre, rompetele grossolanamente, mettetele in susione in 25 boccali d'acqua calda: se vi si metterà maggior quantità di galle

la tinta sarà migliore.

4. Dissoluzione di serro. Prendete 100 boccali di buon aceto, 15 libbre di limatura di serro, ovvero 25 libbre di serro vecchio, e 3 libbre di sal comune, e mettete il turto in una botte. Cavate di tempo in tempo l'aceto, e riversatevel dentro. In capo a un mese la dissoluzione sarà servibile, ma siccome quanto più è vecchia è tanto più migliore, perciò sarà bene averne sempre abbondante provisione.

Ciò premesso, ecco il metodo da tenersi nel tingere la stossa. Passatela a caldo nella caldaja d'endaco per darle l'azzurro il più cupo che sarà possibile. Dopo d'averla ben sciacquata, passatela nell'alume neutralizzato (num. 1.) torcendola alquanto colle mani assinche l'alume penetri meglio: mettete a seccare la stossa su delle

pertiche, ma sempre all'ombra.

Quando sarà secca tenetela per due ore nell'acqua chiara, e poi sciacquatela bene — Allorche sarà mezzo asciutta satela bollire nella susione di Brasile (num. 2.): aggiugnetevi un quarto d'oncia di verde-grigio, sciacquatela, e torcetela bene. Avrà allora

un color porporino cupo.

Dopo che sarà asciutta immergetela per un' ora nella susione di galle (num. 3.) calda, in guisa però, che non bolla: dopo alcune ore ripassatela nella susione medesima, e quindi nella dissoluzione di serro (num. 4.). Fatela asciugare, e sciacquatela poi sinchè non dia più nessun colore all'acqua.

#### Maniera di tingere in nero le materie vegetali pei panni di minor prezzo.

5. Fasione della segatura di legno di quercia. Prendete 100 libbre di segatura di legno di quercia non liscivato, ovvero del legno steso tagliato a pezzetti: satelo bollire per due ore in 200 boccali d'acqua di pozzo: spremetene l'acqua, e satela bollire con 10 libbre di galle azzurre, e 25 libbre di legno di violetta. Passate questa tinta attraverso un panno lino, e conservatela pel bisogno. Quanto più è vecchia, è tanto migliore.

Passate il filo, o'l cotone che volete tingere, nell'alume neutralizzato (num. 1.): fatelo indi bollire nella susione di Brasile con verde-grigio (num. 2.): passatelo poscia nella susione di legno di quercia (num. 5.), e infine nella dissoluzione di serro (num. 4.); ritenendo in tutto questo processo il metodo indicato per le stosse di maggior prezzo.

Della Maniera di produrre una Cataratta artificiale su gli occhi de' Cadaveri, e degli Animali viventi.

#### MEMORIA

## DEL SIGNOR TROJA

DOTT. DI MED. E CHIR. ASSISTENTE NELLO SPEDALE DI S. GIACOMO IN NAPOLI.

Giornale di Fisica. Marzo 1778.

E malattie prodotte artificialmente ne' bruti guidar posfono alla guarigione di quelle, che son negli Uomini; perocchè tentare si possono sovra ai primi tutti i mezzi più pericolosi, si può dissecarli secondo il bisogno, ed esaminarne le primitive cagioni, e gli effetti ignoti.

Si sa, che l'umor cristallino staccato dal globo dell'occhio, s'indura in tutti gli acidi, e diventa opaco (\*). Oz io occupan-Dd 2

<sup>(\*)</sup> M. PETIT Acad. des Sciences 1731.

domi intorno agli occhi ho trovato, che coprendoli di sal marino formavasi in essi una vera cataratta artificiale senza che la trasparenza della cornea ne patisse. Misi pure degli occhi in vari siquori acidi; il cristallino ne era sempre intaccato più o meno secondo la lor sorza, ma la cornea di trasparente cangiavasi in opaca.

Prendendo un occhio estratto dal cadavero di un uomo, o di qualunque altro animale, e coprendolo di sal marino, dopo mezz' ora vedesi comparire la cataratta: dopo un'ora ella è già formata, e appare d'un color bianco come la neve, ma non occupa ancora il centro, o il nucleo della lente: al termine di due o tre ore tutta la sostanza del cristallino è opaca interamente, e durissima; ne' pesci è quasi dura come una pietra. La tonaca che l'involge divien pur dura e opaca.

Quando l'occhio però si lasci lunghissimo tempo nel sale, gli mmori acqueo, e vitreo interamente si dissipano, e l'occhio resta

schiacciato.

Avviene alcuna volta, che lasciando pur l'occhio a dilungo nel sale la cataratta non giugne al centro della lente. Talvolta pure questa s'oscura persettamente in un occhio, e impersettamente nell'altro del medesimo animale.

E' necessario che il sale sia depurato: il più comune converra meglio a quest'uso: anche il sal marino cristallizzato rende opaca in una certa maniera la cornea trasparente. Il sale deve essere finamente polverizzato, e vi si deve aggiugnere un po' d'acqua, perchè sia alcun poco in dissoluzione. L'acqua estremamente salata farebbe lo stesso essere. Il sal marino bollito ne acqua produce lentamente nel cristallino l'opacità.

Se vuolsi avere la cataratta senza saccar l'occhio dal cadavero, basta sissar le palpebre, sicchè l'occhio rimanga aperto, e sopra versarvi di tempo in tempo una goccia d'acqua salatissima, coprendo il tutto con un piumacciuolo di pannilini inzuppati

dell'acqua medesima.

lo ho fatto nascere per questo mezzo la cataratta negli occhi de' conigli viventi. Gli aveva legati in maniera, che non poteansi movere: avea con un ago satto passare tre sili attraverso alle due palpebre, e alla membrana semilunare per aver l'occhio aperto. Dopo due ore la membrana interna delle palpebre era sommamente ingorgata, e la cataratta sormata interamente, ma si dissipò tre ore dopo levato il sale. Non so se avendo la pazienza di continuare più lungamente l'applicazione del sale, ottener si potrebbe

una cataratta costante. In altri conigli invece del sale ho applicato lo spirito di sal marino tutto solo; la cataratta formavasi compiutamente, ma il globo dell'occhio seccavasi, o scoppiava. Ho allungato questo spirito coll'acqua: la cataratta formossi im-

persettamente, e la cornea divenne opaca.

Ho sperimentato altri sali neutri a base minerale, e a base alcalina, come il sal di tartaro vetriolato, il sal nitro, il sale ammoniaco ec. Coi primi il cristallino oscuravasi impersettissimamente. Coi secondi parea divenire più diasano, e invece di indurarsi, rammollivasi maggiormente. Tutti gli acidi, lo spirito di nitro, lo spirito di vetriolo, quello di terebintina, lo spirito di vino, l'aceto producono la cataratta; ma distruggono l'occhio allorchè son troppo sorti, e quando sono allungati coll'acqua, la producono impersettamente, e rendono sempre opaca la cornea trasparente. Lo spirito di nitro dà al cristallino un color giallo, e lo sende in più parti.

Gli alcalini, come l'alcali volatile fluore, il sapon bianco sciolto nell'acqua, l'acqua di calce, la lisciva ec. non producono la cataratta, e non dissipano gli altri umori dell'occhio, ma cagionano una spezie d'idropisia nel cristallino. Trovasi una gran quantità d'acqua limpidissima, spezialmente ne' pesci, sparsa tra la superficie interiore della sostanza del cristallino, e la sua tonaca. Tuttavolta l'alcali di tartaro sciolto nell'acqua rende le membrane dell'occhio sermissime, sacendo diventare opaco il cristallino, e indurandolo a segno che stropicciato fra le dita si trova friabile.

I vantaggi che trar si possono dal metodo di sormare la cataratta artificiale sono 1.º di poterla produrre a piacere sopra i
cadaveri, per istruire i giovani Chirurghi all'operazione d'estrarla
o di deprimerla: a ciò non è d'uopo aspettare che il cristallino
sia oscurato sino al centro, poichè quando gli umori acqueo e vitreo son dissipati, non si può operare comodamente; ma se questi
sono di molto scemati, basta premere colle dita la base dell'occhio
per ispingere il vitreo col cristallino verso alla cornea. Nell'introdurre lo stromento convien badare, quando l'operazione vuol
farsi per estrazione, di non offendere l'iride, come accade costantemente quando l'umor acqueo è troppo dissipato. 2.º di spiegare
la cagione di questa malattia, soprattutto quando è prodotta dall'acrimonia delle lagrime, o degli altri umori del corpo. 3.º di cercare se è possibile, qualche dissolvente della cataratta: abbiam
veduto che il salnitro, e il sale ammoniaco conservano la traspa-

renza nel cristallino, e lo rammolliscono. 4.º di far maturare più prontamente nell'uomo vivo coll'applicazione continua di acqua un po' salsa quelle specie di cataratte, che tardano aggiugnere al grado di maturità necessario per farne l'operazione.

7.

Estratto d'una Lettera del Sig. PALLAS Prosessore di Pietroburgo al Sig. MEYER Speziale di Corte. Cavato dal terzo Volume degli Atti pubblicati dalla Società de' Curiosi della Natura di Berlino.

Vetturini, ossia Condottieri Russi, che trasportano nell'estate Vino, o Birra d'Inghilterra da Pietroburgo a Moscow, ed in altre parti più interiori dell'Impero, inviluppano le botti nella paglia, ed in più stuore. Bagnano essi tutto questo imballaggio con acqua fresca per quanto possono, e nuovamente l'innassiano ad ogni occasione, in cui trovansi vicini a' siumi, fontane, sorgenti, o pozzi con acqua del pari fresca. Colla continua evaporazione dell'acqua si cagiona, come è noto, nell'estate ancor più calda un grado di freddo, che conserva il vino così fresco, come in una cantina. Io dubito se questo mezzo tanto semplice sia bastantemente conosciuto in Germania.

Una boccia d'aequa circondata da un panno assai inumidito, e che si mette nell'ombra anche all'aria libera, rimane sempre fresco anche nell'estate la più cocente come se nel momento uscis-

le da una ghiacciaja.

Fin qui il Sig. PALLAS. E' forprendente che in un paese uon molto ripulito, come per lo passato su la Russia ora tanto colta, sia conosciuto da tempo immemorabile un mezzo per preservar le bevande dall'ardentissimo calore che ivi si sossire nei lunghissimi, e quasi perpetui giorni d'estate, intanto che la più ripulita parte d'Europa, dove tanti sublimi ingegni si consacrano all'arte di sperimentare, ed a scoprir i secreti della natura, è questo senomeno stato riguardato come una recente scoperta, e per mala sorte rimane ancora ne' gabinetti de' Fisici, in vece d'essere applicato ai comodi della Società.

# ARTICOLO DI LETTERA SCRITTA

### DAL SIG. AB. ALBERTO FORTIS

ALL'AB.A..

Su alcuni fenomeni naturali delle montagne del Bergamasco.

Bergamo 18. Gennajo 1778.

comi tornato dai monti..... Ho desiderata una stagion migliore per determinare a un di presso donde vengano le pagliette d'oro, che trovansi nelle arene del Serio: mi sono accertato, che ve n'ha a 30 miglia più in su. Egli è ben raro che viaggiando cogli occhi ben aperti su le differenti opere della Natura si attraversi un paese fenza scorgervi cose non comuni. Avea veduti molti luoghi nei quali m'era nato sospetto, che il granito si trovasse immediatamente sotto la pietra calcare stratificata d'origine marina; ma non aveva mai veduto ciò chiaramente, e in un luogo di facile accesso. Ritornando qui lungo il Serio, volli trasportarmi alla destra del fiume, e perciò passai sul ponte di Gazzaniga. Ecco, che questo ponte ha de' pilastri appoggiati su un masso granitoso, che s'alza nel bel mezzo del fiume, e la pietra v'è posta all'intorno a strati assai inclinati benst, ma chiarissimi. Questa specie di granito è tutto sparso di blenda nera simile all'ambra nera. La figura delle cime di quegli scogli sepolti sotto gli strati calcari ha i caratteri delle vette de' monti demolite dai ghiacci, dalle piogge, e dai secoli. E' quello pertanto un pezzo di scheletro ben riconoscibile dell'antico mondo; e non sono lontano dal credere che · sotto i graniti vi siano per avventura de' più antichi strati calcari, contenenti le ossa degli animali, che abitavano l'avo del nostro mondo abitabile....

Un' altra curiolità, che ho incontrata per la prima volta in vita mia su una sorgente intermittente, che trovasi presso i mulini di Casaige, ed è nota sotto il nome del Drage. Se questa avesse un recipiente vi si osserverebbono con maggiore esattezza e comodo le intermittenze, che sono molto irregolari. Forma un ruscelletto, che presso alla sorgente s'è cinque volte alzato di livello, e cinque volte riabbassato in meno d'un quarto d'ora: il maggiore abbassamento è stato di tre pollici e mezzo; gli altri sono stati minori, e fra di lor differenti. Mi lusingo d'aver trovata la ragione di questo senomeno esaminando gli strati, ond'è composto il monte superiore: alcuni sono d'una breccia grossolana e cavernosa, altri di ghiaja, o di sassolini staccati, altri d'arena: tutti questi letti sono orizzontali, e provengono da antiche deposizioni del Serio appoggiate ai fianchi della montagna calcare; poiche questo fiume, come tutte le altre acque montane, aver dovea ne rimotissimi secoli il suo corso più assai in alto che oggidì: si sa che i torrenti scavano fempre più le valli. Ecco la mia ipotesi. L'acqua delle piogge, o delle nevi sciolte rendesi per differenti strade in un serbatojo scavato dalle acque medesime nella groffezza de' mentovati strati avventizj. I canaletti pei quali le acque vengon dall'alto a questo serbatojo, sono spugnosi, e le lasciano passare difficilmente: alcuni di questi sono aperti negli strati di ghiaja, o di sassolini mobili. Le acque recandosi al ferbatojo portan seco de' grani d'arena, o della più minuta ghiaja. Questi corpi portati pei canali inclinati al serbatojo, ne chiudon l'apertura nella parte inseriore, per cui si scarica: v'abbisogna un determinato peso dell'acqua, perchè questa forzar posta il passaggio, e portar via gli ostacoli. Quando nel ferbatojo v'è l'acqua sufficiente per vincere le resistenze, che sempre variano, la sorgente dà acqua copiosa, e s'alza il livello; s'abbassa poi nel tempo, in cui il serbatojo votatosi nuovamente si riempre ec. Non so se mi sia ben ispiegato, ma io m'intendo a maraviglia.

A Cazzano mi hanno parlato d'un'altra sorgente, che predice la siccità della campagna, poichè pretendesi d'aver osservato, che quando dà acqua nel mese di Giugno indica una state arida. Se l'osservazione è giusta, parmi che il senomeno spiegar si possa, dicendo, che nell'antecedente inverno sia caduta una maggior copia d'acqua, compensata poi da quella che cader dovrebbe nella state.

Digitized by GOOS

# OPUSCOLI SCELTI

SULLE SCIENZE

E

SULLE ARTI

PARTE IV.

## RAGIONAMENTO

DEL SIG. CONSIGLIERE

#### GIOVANNI ANTONIO SCOPOLI.

PROFESSORE DI CHIMICA, E BOTANICA
NELLA UNIVERSITA' DI PAVIA.

Su la differenza, che passa fra i Metalli nascosti, e i mineralizzati.

A S. E. GIO. CORRER d'ogni utile Scienza, e specialmente della Storia Naturale amantissimo Cavaliere, ebbi poc'anzi in dono la mia Mineralogia tradotta dal Latino in Italiano dal Sig. ANGELO GUALANDRIS V. Segretario della Pubblica Società Georgica di Padova, e corredata di varie critiche Note dal Sig. GIOVANNI ARDUINO. Nello scorrere questo Libretto ammirai moltissimo non solamente l'eleganza della versione, ma le belle osservazioni eziandio aggiuntevi tratto tratto del celebre Tom. 1.

Annotatore, di cui venero sommamente l'autorità non meno, che la dottrina. La stima dovuta al merito di questo illustre Naturalista, quantunque mi saccia dissimulare alcune obbiezioni, alle quali non mi sarebbe molto difficile di rispondere, mi obbliga ciò non pertanto a spiegarmi con più chiarezza sulla mineralizzazione de' Fossili, e a proporre i motivi, che mi hanno indotto a tenere in ciò un' opinione diversa da quella, che sinora da tutti

i Mineralogi su comunemente abbracciata.

Secondo la dottrina de' più valenti Naturalisti i corpi metallici si trovano nelle viscere della terra in tre stati diversi, cioè
nudi, mineralizzati, e calcisormi. Che vi sieno metalli nudi non
è da porsi in questione, dacche nativo cavasi l'Oro da diverse
miniere; e persetti parimenti si trovano molti altri metalli, come
l'Argento, il Bismuto, la Platina, il Mercurio, l'Arsenico, e il
Rame. Non si può neppur dubitare dell'esistenza di quelli, che
calcisormi si chiamano, vale a dire di terre metalliche, che
coll'ajuto desse materie flogistiche ridurre si ponno alla loro perfetta specifica sorma, poichè in tale stato si ritrovano spesse volte
l'Arsenico, lo Zinco, il Ferro, il Rame, lo Stagno, ed il Piombo.
Tutta dunque la difficoltà consiste nel sissare il vero, e naturale
stato di que' metalli, che mineralizzati s'appellano, esaminando
al lume d'incontrastabili prove la natura, e proprietà delle loro
parti costitutive.

Una Miniera, giusta il sentimento di WALLERIO (1) altro non è, che una mistura metallica, la quale contiene un metallo o calcinato, o disciolto, spesso combinato collo Zosso, o coll' Arsenico, ovvero coll' uno, e l'altro, e alle voste con altri metalli. Quesso illustre Scrittore annovera le Terre eziandio stra le sostanze mineralizzanti, ove dice: Alumen terra mineralisatum (2) Nisrum terra mineralisatum (3) Muria sossilis terra mineralisata (4) ec.;

quanto però impropriamente, lo vedremo a suo luogo.

Il Sig, LÈHMANN parlando delle miniere asserisce esseri alteno veri metalli, i quali nell'unirsi ad altri corpi stranieri perdono i primi loro attributi, cioè lo splendore, la malleabilità, il peso specifico ec., e dice, che le miniere mineralizzanti sono

(4) Loc. eit. Gen. XXX. Spec. 185.

<sup>(1)</sup> Institut. Metallurg. P. II. Cap. 2. S. 4. (2) Mineralog. Gen. XXVIII. Spec. 180. (3) Loc. cit. Gen. XXIX. Spec. 183.

Terre, Arsenico, Zolso, e Metallo (1). Ma il Sig. VOGEL è di parere, che il nome di miniera convenga soltanto a quei metalli, o semimetalli, che trovansi strettamente accoppiati allo Zolso, e all'Arsenico, e qualche volta a tutti e due. E questa è appunto la più comune sentenza de' moderni Orittologi, quantunque sembri, che CRONSTEDT riguardo all'Oro pensi diversamente. Ma siccome ogni verità nella Storia Naturale è sondata sull' evidenza di osservazioni, e di fatti; così noi passeremo ad esaminare in quale stato si trovi ciascun metallo, allora quando è unito a quelle sostanze, che mineralizzanti, o mineralizzatrici si chiamano per sissare in tal modo cosa sia mineralizzazione, e veder quindi se le dottrine, che sinora ci vennero date sopra tale argomento, siano

vere, e plausibili, oppure incerte, ed insuffistenti.

Le sostanze metalliche si dividono generalmente in naturali, ed artificiali. Miniere naturali sono quelle, che la natura col mezzo de' fuochi fotterranei fabbrica nelle viscere della terra, come per esempio la miniera d'Antimonio, quella di Ferro, e simili; le artificiali poi sono le molte altre, che l'arte produce combinando insieme que' corpi, da cui risultano simili produzioni, cioè lo Zolfo, e le Terre metalliche, ovvero i metalli. Così formasi in satti una miniera d'Antimonio, unendo il regolo d'essoallo Zolfo, e collo Zolfo ed il Piombo una Galena simile alla naturale; dappoiche si è scoperto col mezzo dell'Analisi Chimica, che le parti cossitutive di coteste miniere sono Zolso, e Metallo insieme strettamente accoppiati. Questo accoppiamento non da altro deriva, che dallo Zolfo medesimo, la di cui proprietà è di sciogliere molti metalli, e di combinara con essi in tal guisa, che ne risulti una massa lucida, e soda, quale appunto si è la Miniera. L'arte insegna in questo processo, che le mineralizzazioni artificiali sono opere di una vera soluzione, senza la quale inutilà sarebbero tutte le prove per ottenere si satti prodotti. Se dunque l'arte procede in tal guisa nella costruzione delle miniere, convien dire, che la natura eziandio nel formare le stesse miniere segua le medesime leggi, e che a tal fine non basti la semplice unione di due corpi fra loro, cioè di Terre, e Sali, o di Metallo, e Metallo, ma sia necessario a tal uopo un corpo d'indole tale, che abbia forza di penetrare nella sostanza di un altro, e di se-

<sup>(1)</sup> Mineralogie S. LXXI.

parare le sue parti integranti, e sciogliendolo unirsi intimamente con esso.

Questa unione però dello Zolso con i Metalli non succede in tutti nella stessa maniera, come osserva saggiamente anche il Sig. ARDUINO. E per questo appunto io sostengo, che non tutti i Metalli uniti allo Zolfo sono mineralizzati, ma alcuni solamente in esso involti, e nascossi. Il concetto della mineralizzazione secondo le osservazioni premesse importa un'unione si stretta fralle due sostanze mineralizzante, e mineralizzata, che non è possibile il separare l'una dall'altra, senza mutar quella forma sotto cui si trovavano prima della loro combinazione. Mi spiego. Quando lo Zolfo si unisce intimamente a un Metallo, e si mineralizza con esso, è cosa certa, che il principio infiammabile del corpo mineralizzante, diventa un solo con il flogisto esistente nel Metallo mineralizzato. Ciò posto, volendosi separare lo Zolso da quel Metallo, che ne avverrà? Essendo più affine il flogisto allo Zolfo, che non al Metallo, si decomporrà per conseguenza la sostanza metallica, che conservavasi prima nella sua forma, e lo Zolso attirando a se tutto il principio infiammabile della medesima la lascierà sprigionandosi in uno stato di pura calcinazione diverso affatto da quello in cui era prima che fosse da questo solvente migeralizzata. Per vedere se ciò sia vero basta ricorrere all'esperienza. Espongasi all'azione del suoco una Miniera d'Antimonio, o qualunque altra delle poc'anzi da me accennate, ed ivi si lasci sintantochè fiafi sprigionato e disperso in vapori tutto lo Zolso, che in se contiene. Compiuta l'operazione si esamini ciò, che rimane, e troverassi non essere già un Metallo, ma una semplice terra metallica, la quale per ricuperare la prima sua forma abbisogna de riduzione. Or dunque, se vi saranno Metalli uniti allo Zolso, che nel dividersi dal medesimo, non perdano punto il loro flogisto, ma rimangano intieri, e persetti, potrò con tutta ragione insezire, che non sieno già da questo solvente mineralizzati, ma soltanto si trovino in esso, quasi in minutissime particelle ravviluppati, e nascosti. Che vi siano veramente questi metalli non è mestieri, che io lo dimostni al Sig. ARDUINO, il quale pure confessa, che alcune sostanze metalliche, allorchè si separano dallo Zolso mimeralizzante perdono il loro flogisto, altre poi non lo perdono, dandos a divedere intiere, e perfette come erano pria, che lo Zolso le avesse disciolte. Dunque io deduco da tutto questo che i Metalli uniti allo Zolfo non sempre chiamar si possono mineralizzati, mentre tali sono quelli soltanto, che da esso vengono penetrati nelle loro parti costitutive; laddove quelli, che sottoposti non vanno all'azione di questo sossile non si devono considerare nel medesimo stato de' primi, quantunque esternamente eguali ne

manischino le apparenze.

Non ostante però il peso, e l'evidenza di questi argomenti pronto sono ben volentieri a ricredermi della mia opinione, quantunque volta vengami dimostrato, che lo Zolso eserciti egualmente la sua sorza mineralizzante sopra il Mercurio, l'Oro, la Platina, e l'Argento come sopra l'Autimonio, il Ferro, ed il Rame. Ma chi potrà dimostrarlo se l'esperienza insegna tutto all'opposto? Entriamo di grazia coi lumi, che l'arte sola ci somministra ad esaminare per poco i lavori della natura, nè ci spaventi, che operi dessa in occulto dentro la terra, poichè senza che le sue leggi se manisestino ai nostri sensi troveremo argomento di chiaramente conoscerle, e misurarle.

Benchè la natura il più delle volte nudo fabbrichi l'Oro in seno delle Miniere, e de' Quarzi, non lascia però talora d'involgerlo nello Zolfo, e di rivettirlo di quella sostanza in tal guisa, che più in forma d'Oro non fottopongali ai nostri sensi, ma sembri in vece a foggia di Miniera modificato. Ma che l'accoppiamento di questo metallo allo Zolfo succeda senza la menoma alterazione delle sue parti costitutive, eccone subiro una prova convincentis. sima. Tutti que' metalli, che non perdono il loro slogisto, quando vengono precipitati con un sale alcalino sisso dagli acidi ove suron disciolti, si conservano intatti egualmente involti nelle sostanze mineralizzanti, e poi dalle medesime separati. L'Oro certamente è uno di que' metalli, che per quanto si esponga all' azione degli acidi, o di qualunque altro mentiruo, rimane sempre lo stesso, e quantunque fluidificato à conserva però inalterabile nella sua persezione. Egli in fatti coll' Etere, e col Vetriuolo di Rame si separa dall' acqua regale in quello stato, in cui era prima che fosse in essa disciolto; dall' Epate di Zolso si ottiene senza perderne neppure un grano; nè un suoco potente, e durevole di più mesi è capace di alterare di quello metallo neppure una menoma parricella. Egli resiste alle forze degli elementi; nella stessa quantità si sviluppa dalle miniere; e comecche in minutissime parti diviso passi coll'ajuto delle Naste nel recipiente, o volatile si renda da arsenicali softanze, è però sempre Oro, nè perde mai quell'attivo principio, da cui il suo colore, e la sua malleabilità unicamente

dipende. Egli in somma in una parola è indissolubile nelle sue parti constitutive, come lasciò scritto con tutta ragione FALLO-PlO (1), e confermato venne da CESALPINO (2), NEW-

MANNO (3), e da molt'altri valenti Naturalisti.

Ora per ritornare all'assunto, se questo metallo resiste all'azione dell' Acqua-Regia, e dell' Epate dello Zolfo, resisterà equalmente a quella dello Zolfo medesimo, e benchè trovisi involto dalla natura in questa sostanza, non si potrà dire però, che intimamente ne sia penetrato. Anche il Sig. CRONSTEDT consessa, che per tal guila lo Zolfo all' Oro non si congiunga (4), ma crede poi, che unir vi si possa coll'ajuto d'un metallo, che lo accompagni. Quindi è, che giusta il parere di questo illustre Orittologo trovasi Oro mineralizzato dallo Zolfo mediante il Ferro in Adelfors, mediante il Mercurio nell'Ongheria, e mediante lo Zinco, il Ferro, e l'Argento nelle Pseudogalene di Schemnitz. Ma io lontano dallo sottoscrivermi a questa sentenza la discorro così. Le affinità de' corpi fossili finor rilevate c'insegnano, che lo Zolfo si unisce piuttolio col Ferro, che col Mercurio, e più facilmente col Piombo, o con altro ignobil metallo, di quel che faccia coll'Oro. Presentandos adunque a questo Mineralizzatore l'Oro, ed il Ferro, non fi unirà già col primo, ma piuttosto per legge d'affinità col secondo, finche interamente lo avrà saturato. Che se per ipotesi la quantità del Ferro non fosse bastante ad assorbire tutto lo Zolso concorso a mineralizzarlo, allora questo solvente, o rimarrà isolato, ed ignudo, oppure accostandos alle particelle dell' Oro indissolubili per natura, non farà, che attaccarsi alla superficie delle medesime, ed involgerle, e rivestirle per ogni parte.

In tale stato trovasi in fatti questo prezioso metallo nello ricche Miniere di Nagyag, ed in certe Piriti di Felso-Banya, come dalla loro analisi chimica chiaramente si vede. Dal Sig. IGNAZIO BORN Cavaliere del S. R. I., ed ora Consigliere Attuale presso la Camera Regio-Imperiale, concernente gli affari montanistici, e monetari, ebbi undici anni sono in regalo un pezzo di Minera di Nagyag composta d'un ammasso di lucide lamellette sepolte entro

T. 1X. p. 49. - Lewis Hift. de l'Or p. 215.

(4) Mineralogie §. 166.

<sup>(1)</sup> De Metallis Cap. II. Aurum infolubile est in suns partes constitutivas.
(2) De Metall. Lib. 3. Cap. 3.
(3) Pralest. Chym. Part. V. Cap. 5. Histoire de P Academie de Berlin.

ad un Quarzo grigio. Sorpreso dall' insolita forma d'un minerale sì ricco, mi risolvetti d'esaminare le sue parti costitutive col mezzo di varie prove, pubblicate nell'anno mio terzo istorico-naturale sotto il titolo Experimenta de Minera aurifera Nagyajensi; la qual' Operetta su poi tradotta dal Latino in Tedesco, ed aggiunta primieramente alle Opere Camerali del celebre Sig. SCHREBER. indi alla traduzione Tedesca della Mineralogia di BOMARE. A questo fine pertanto, dopo aver ridotta in polvere la Minera, c separata coll'acqua la parte terrea dalla metallica, intrapresi una lunga triturazione con il Mercurio, facendo uso eziandio dell'acqua regia con tutte quelle cautele, che offervare si denno per iscoprire l'Oro nativo nascosto in seno alle Pietre, ed in qualunque altro Fossile. Ma per quanto allora m'affaticassi non mi riuscì di averne con questi mezzi neppure un grano. Fui dunque costretto di ricorrere al fuoco, nel quale tramando subito la Minera un sumo bianchiccio con un odore sulfurco, ed in parte arsenicale di Aglio. e dopo pochi minuti sortì l'Oro dalla medesima in piccole goccie in quella guisa, che nella prima sua liquesazione sortir suole il metallo di Saturno dalle rotelle formate col rame rozzo Argentifero, e con il Piombo.

Questo su il primo motivo per cui m'industi a credere in seguito, che l'Oro nella Miniera di Nagyag, od in qualunque altra di simil fatta non si trovi nel medesimo stato in cui trovasi l'Antimonio, il Ferro, ed il Piombo nelle loro Minere. Quanto poi all'Oro nascosto nelle Piriti di Felso-Banya, egli vi è in parte nudo, e nativo, e in parte involto di Zolfo, che lo tinge di un color rosso simile a quello del Tabacco di Spagna. Quello che è nativo si può separare con acqua pretta, oppure con il Mercurio, e coll'acqua regale; quello poi che vi si trova nascosto, spogliato ehe venga dal suoco di quello Zolso, che lo ricopre, s'acquista tosto persetto senza bisogno di altre prove per restituirlo al primiero naturale suo stato. Di tal verità restai ad evidenza persuaso, quand'ebbi il piacere di dare a questo prezioso metallo la stessa forma, e colore, coll' averlo prima disciolto nell' acqua regia, indi da essa precipitato con quel liquore, che ci somministra una massa composta di tre parti di Calce viva, due di Zolso puro, ed una di Sale ammoniaco. D'uopo è però, che l'Oro separato in tal modo dall'acqua regia, fia edulcorato perfettamente, e poscia espotto al fuoco in una ritorta. Così, e non altrimenti si muta in una polvere simile al Tabacco Spagnuolo, dalla quale poi si può

cavare l'Oro con il Mercurio dopo avere volatilizzato lo Zolfo

nel quale trovasi involto.

Ed eccoci al caso di poter francamente asserire, che lo Zolso non si comporti egualmente coll' Oro, come fa coi Metalli da me più volte indicati, e di conoscere a prova, che la natura, quantunque occulta ne' suoi lavori nel modificare i metalli in seno delle miniere, non tutti li penetri in eguale maniera, ma operi sempre a tenore della toro abitudine, e diversa costituzione. Ciò che si è detto dell' Oro intendasi similmente detto di tutti gli altri metalli, che hanno comuni con esso le proprietà da me sin qui annoverate. Tali sono il Mercurio, la Platina, e l'Argento. Quanto al primo è certo, che separandolo dallo Zolfo, quando ci si prefenta dalla natura sotto forma d'elegante Cinnabro, non perde mai la porzione del suo flogisto, o ciò si faccia decomponendolo colla Caloe, oppure anche senza di questa esponendolo unicamente alla libera azione del fuoco, nel quale si volatilizza, e condensato in vapori, allorchè giunge a penetrare nel corpo umano, vi promove quella salivazione, che sola è opera del Mercurio persetto. La Platina poi, come offervò diligentemente MARGRAVIO, non solo immutabile persiste nel suoco, ma a guisa dell' Oro si separa altrest datl' Epate dello Zolfo senza soffrire da esso alcun detrimento. Finalmente l'Argento in qualunque stato si trovi non perde mai il principio infiammabile che contiene, nè va foggetto ad. alterazione, o ad essere calcinato. Precipitato coll'acido di Sale dall' Acqua forte, fembrò bensì ai Chimici per lungo tempo una Calce, ma dappoi, che il testè citato MARGRAVIO additò il modo di separare da questa supposta Calce tutto l'Argento triturando la Luna Cornea con il Mercurio, e lo Spirito di Sale Ammoniaco senza metterla al fuoco, vides chiaramente, che altro non era, sennon un composto di minutissime particelle d'Argento perfetto, involte in quell'acido, che dal folvente spirito le precipita. Colla scorta di questi esempi forza è dunque conchiudere. che non tutti i metalli uniti allo Zolfo intimamente da esso vengono penetrati, e che perciò differente sia lo stato di quelli che mineralizzando diseioglie, dagli altri non penetrabili, che nasconde.

Ma perchè non si creda, che questa nuova distinzione dei metalli nascosti da quelli, che mineralizzati si chiamano sia superflua ed inutile; passerò a dimostrar brevemente i vantaggi, che da essa ne ricava la Docimastica, e l'Economía Minerale.

Il Saggiatore perito nel separare i metalli dalle eterogenes

impure sostanze, per quindi ridurli alla loro sorma specifica, e lucidezza, non sempre usa ne' suoi Processi de' medesimi mezzi, ma varia più, o meno a seconda della diversa qualità, e stato di quelli, che si propone di ottenere persetti. Così di fatti nel rintracciare la quantità dell' Oro, e dell' Argento nascosto nelle Miniere, scacciato da esse lo Zolso, passa a scorificarle, e poscia ad esporle alla prova della Copella; laddove non così procede per esempio col Piombo, il quale separato che sia dallo Zolso siccome è rimasto sflogisticato, perciò ricerca altre prove per ridurlo selicemente alla sua persezione. Ora io domando, se dai metalli mineralizzati non. si distinguessero quelli che sono puramente larvati, qual sondamento aver si potrebbe di procedere con diversità, e proporzione di mezzi. a renderli malleabili? Come si farebbe a spiegare, che al medesimo grado di fuoco si vetrificassero alcuni, ed altri vi resistessero? Non è egli vero, che se qualunque metallo senza differenza veruna sosse soggetto alla stessa mineralizzazione, dourebbe eziandio essere sottoposto alla stessa azione del suoco? Dunque ci sarebbe mai nota la causa, per cui alla medesima Copella si vetrifichi il Piombo, e. l'Oro, e l'Argento non si vetrifichi? E finalmente quali teorse addur si potrebbero per illustrare le Docimastiche Operazioni, e rendere insieme ragione della diversità de' processi? Ecco dunque i vantaggi, che alla Docimastica ne derivano dallo stabilire la differenza che passa fra i metalli mineralizzati, e quelli, che non lo sono se non se in apparenza, poiche da essa il Saggiatore operoso può ricavare quelle cognizioni, che mai non avrebbe (almeno con fondamento) e soddissare utilmente allo scopo, che nelle sue disamine si presigge.

Quanto poi interessi l'Economsa minerale una tal distinzione, lo dicano le Città dell'Ongheria inseriore, dove un mio Discepolo colla scorta di questi principi trovò la maniera di separare l'Argento dalle più ricche Miniere di Cremnitz mescolandole colla Metallina, e col Piombo nel Catino suori del Forno. Il Leco, ossia Metallina, che per l'ordinario non aveva in se che dieci loti d'Argento, da queste aggiunte Minere ne ricevè più di venti, ed il Piombo divenne altrettanto più ricco di quello, che per l'avanti esser soleva nell'ordinaria operazione. Non si è mai per l'addietro pensato a un' impresa di simil satta, perchè non sapevasi in quale stato si trovasse un nobil metallo nelle Minere. Ma dappoichè io rilevai con replicate sperienze, che questi metalli non vi si trovane mineralizzati, ma unicamente dallo Zosso involti, e nascossi, e

Tom. 1. Ff

che separati da tale bituminosa sostanza non hanno bisogno di riduzione; si cominciò a mescolare le ricche Minere d'Argento colla Metallina, e col Piombo, ben prevedendo che il calore d'un liquesatto metallo avrebbe potuto bastare a svestir dallo Zosso i metalli larvati, e sar, che quindi persetti si unissero a quelle sostanze, alle quali venivano mescolati. Tanto su fatto anche in Schemniz, come apparirà dalla seguente brevissima narrazione.

Nell'anno 1770. fu scoperta in quelle vicinanze una fissura d'Argento rosso, descritta nella prima parte delle mie Dissertazioni di Storia Naturale sotto il seguente titolo: Tentamen mineralogicum II. de Minera Argenti rubra. Volevasi questa, come tutte le altre più ricche Minere d'Argento sar passare pel sorno, per quindi incorporare col Piombo il nobil metallo, che in esso si conteneva. Ma Sua Eccellenza il Sig. Conte AMADEO STAMPFER, allora Presidente del Supremo Ufficio Minerale della Bassa Ongheria, da me persuaso che la proposta Minera era un ammasso d'Argento nativo involto nell'Arsenico, e nello Zolso, e che per ottenerlo nudo, e persetto bastato sarebbe quel suoco, che si adopera per separare l'Argento stesso dal Piombo; comandò, che l'Argento rosso ridotto in piccoli pezzi si mescolasse a dirittura coll'ignobil metallo, e se ne istituisse così la Copellazione. Si sece adunque la prova con 400, e più libbre di detta Minera, e su l'esito sì selice, che separandosi interamente l'Argento dall' Arsenico, e dallo Zolso, si un' subito con il Piombo, e finita l'operazione si ottenne in molta copia, e perfetto, quantunque il Litargirio fosse un po' più ricco del solito. Questi fatti non abbisognano di più lunghi ragionamenti per comprovare i vantaggi sensibili, che ridondano all'Economía Minerale eziandio delle accennate notizie.

Io mi fermerò quì per ultimo a ragionare delle sostanze atte a mineralizzare i metalli, consutando in breve le opinioni di alcuni moderni Scrittori sopra tale materia per potere consermare in tal guisa i principi da me stabiliti in questo Discorso, e togliere sinalmente di mezzo qualunque dubbio, che sormar si potesse sulla verità de' medesimi.

Dissi poc'anzi, che la mineralizzazione si sa soltanto quando un metallo, o una terra metallica da un altro corpo si scioglie, e ad esso intimamente si unisce. Questa in satti è la sola maniera, della quale si serve l'arte per produrre Minere, nè d'altra si servirà probabilmente eziandio la natura nella sormazione delle medessime. Ma chi può mai investigare gli arcani di essa, e vedere

come si compiano le sue più recondite operazioni? Torno a dire, che non per questo dobbiam tralasciare di rintracciarlo colla guida principalmente di maturi ragionamenti fondati sulle proprietà de' corpi, note a noi dalla Chimica, e sopra l'analogía, che passa fra i prodotti dell'arte, e quelli della natura. Io non crederò giammai d'incontrare la taccia di ardito, se trovando nelle viscere della terra un cinnabro, dirò, che la natura ha formato un tal fossile collo Zolfo, e col Mercurio, giacchè l'arte anch'essa cogli stessi principj emula, e compone un eguale sostanza. Il medesimo dicasi d'altri composti, cioè delle Minere di Antimonio, di Arsenico ec., come pure dell' Argento vitreo, rosso, e bianco, avendo l'arte operosa manisestato le loro parti costitutive, e prodotti eziandio i medesimi minerali colla sintetica unione de' rilevati loro principj. Mi si permetta adunque d'inoltrarmi per questa via nella ricerca di quelle sostanze, col mezzo delle quali sorma la Natura que' Fossili, che Minere s'appellano per poter quindi stabilire con più certezza il mio sentimento su tal materia.

Il WALLERIO pretende, che la Terra eziandio possa essere un mineralizzante de corpi sossili, ma una tale sentenza sembrami troppo ripugnante al buon senso per crederla verisimile. Ho già provato, che le Miniere si sormano per via di una soluzione; questa soluzione non può certamente sarsi da un corpo terreo, che in se non è attivo; dunque non è possibile, che la terra vaglia a

produrre de' minerali.

L'acido muriatico è tenuto comunemente dagli Orittoligi per un mineralizzatore di quella sostanza, che chiamasi Argento corneo. Il Sig. SAGE è oltre a ciò di parere che la Magnefia, o sia Manganese, altro non sia, che Zinco mineralizzato coll'acido del medesimo sale. Quanto al primo è bensì vero, che nella Sassonia evvi tuttora una Minera affai ricca d'Argento, la quale unita al sublimato corrosivo, dà, benchè in poca dose, un burro d'Antimonio, segno, che in essa realmente contiensi l'acido mentovato; ma da ciò non ne segue per altro, che quell'acido riconoscer si debba per un istromento capace di mineralizzare l'Argento, poiche tutto ciò, che l'acido muriatico può produrre in quello metallo, è di comporre con esso quella sostanza, che dai Chimici Luna Cornea si appella, la quale, come ho detto di sopra, non è una Minera, ma vero e perfetto Argento involto in minutissime particelle nell'acido del Sal comune, dopo essere stato sciolto in quello di Nitro, e da esso precipitato. Riguardo poi alla Manganese chia-Ff 2

mata da SAGE Zincum acido muriatico mineralisatum, per quanta diligenza abbia usato finora nell'annalizzare quelle del Piemonte. dell' Ongheria, della Slesia, del Tirolo, e della Boemia, non mi è mai avvenuto di ritrovare in tutte queste nè acido di Sale, nè Zinco, il quale dato ancor che vi fosse, si dovrebbe piuttosto confiderare come un corpo straniero, e non come una parte essenziale, e mineralizzante di que' principj, d'onde è composta la

Manganese.

Che poi l'acido vitriolico dicasi essere atto a produrre con metalli, o con terre metalliche una Minera, ciò a mio credere è un solennissimo paradosso. Questo nuovo Mineralizzatore veduto forfe in fogno da SAGE nol vidi mai fotto tale apparenza, quantunque abbia impiegato finora ventisei anni nell'esaminare le parti costitutive de corpi Fossili. L'acido vitriolico si trova bensì nello Zolfo, nel Vetriuolo di qualunque specie, nell'Alotrico, nell'Alume, nel Sale mirabile, e nel Gesso; ma io non ardirei certamente di annoverare sì fatti prodotti fra le Minere. Chi mai in fatti potrebbe dire, che il Vetriuolo salle composto di una terra metallica mineralizzata dall'acido dello Zolfo, e che Minere fossero i Gesti, perchè formati di una terra calcaria del medesimo acido saturata! Se ciò sosse vero per la stessa ragione potrebbesi sostenere, che l'aria mineralizzasse anch' essa alcune sostanze, poiche colla Calce viva forma della medesima una terra calcaria cruda, e sarebbe altresi un mineralizzante lo Spirito di Vino, mentre unito all'acido di Vetriuolo, e di Nitro li trasforma ambedue in un Etere, o in una Nasta.

Circa l'acido fosforico io debbo avvertire il Sig. SAGE, e tutti gli altri Chimici della Francia a ben distinguere i prodotti dai semplici edotti, e a non lasciarsi trasportare sì facilmente dal genio di novità, o sedurre dall'amor proprio, ove trattisi di parlare ai curiosi della Natura. Se ciò fatto avesse questo Scrittore non avria forse detto, che anche il Sale volatile possa essere una sostanza mineralizzante. Il Sig. GIUSTI su da tutti i buoni Orittologi con ragione ripreso per avere scritto, che nel Ongheria, e nell' Austria trovisi dell' Argento dall' alcali del Sale comune mineralizzato. Anche l'alcali volatile può bensì formare coll'acido muriatico il Sale ammoniaco, colla Calce l'ammoniaco fisso, e disciogliere il Rame, ma non già compor con metalli, o

con terre metalliche una Minera.

Per ultimo neppure l'Arsenico annoverar si deve fra le sostanze

atte a mineralizzare i metalli, quantunque diversamente si faccia dai Mineralogi de' nostri tempi. Il Sig. CRONSTEDT nel desinire l'Argento unito all' Arsenico, e alla Minera di Rame, dica Argentum Arfenico, O Cupro sulphurato mineralisatum; lo stessa esprime WALLERIUS del Piombo, ove dice: Plumbum Arsenice mineralisatum, minera solida crystallina viridi; e altrove parlando dello Stagno: Stannum Ferro, O Arsenico mineralisatum. Ma se vero è finalmente come parmi di aver dimostrato verissimo. che la mineralizzazione si faccia soltanto da quelle sostanze, che non pure sieno capaci di sciogliere i metalli mineralizzabili, ma di penetrarli eziandio nelle loro parti costitutive, di modo che separandole dal metallo perda questo la maggior parte del suo flogisto; non vi è più dubbio, che dalla classe de corpi mineralizzanti escludere si debba l'Arsenico, il quale si unisce bensì coi metalli, ma non gli scioglie, e nel dividersi dai medesimi molto meno gli spoglia dell'infiammabile loro principio. Anche l'Antimonio si accoppia ai metalli; e similmente si unisce lo Zinco col Rame, l'Oro coll'Argento, e l'Argento col Piombo. Ma questa unione non succede nella stessa maniera come quella dello Zolso col Ferro, coll'Antimonio ec., onde non costituisce perciò una Minera. Di più lo Zinco unito al Rame lo tinge di color giallo, e forma l'Ottone; e l'Arsenico, accoppiato allo stesso metallo, lo spoglia del suo colore, e forma il Metallo bianco. Ora, domando io, queste composizioni sono elleno veramente Minere? Non già, poichè, se sossero tali, sarebbe una Minera anche l'Oro, quand'è unito all'Argento, e per la stessa ragione il Piombo col Bismuto. e l'Antimonio col Rame. Che se ciò non è vero, convien dunque dire, che neppure l'Arsenico possa essere una sostanza mineralizzante, come si è creduto finora,

Quindi è, che il solo Zosso è quella minerale sostanza, a cui unicamente conviene il nome di mineralizzante; poiche questa sola è capace di sciogliere la maggior parte degli indicati metalli, e di non abbandonarli, sintantoche non abbiano perduto il soro flogisto, e con esso il colore, la malleabilità, e lo specifica loro peso.

Ed ecco in breve il mio sentimento intorno alla mineralizzazione de' Corpi Metallici. Io non l'ho esposto per altro sine, che per rendere conto al pubblico delle molte ragioni, dalle quali sui mosso a scossami in questa materia dalla comune dottrina de' più valenti Scrittori. Non ho preteso con questo di arrogarmi il titolo di Legislatore, e neppure quello vorrei avermi acquistato di Novatore, pronto essendo di nuovo a sottoscrivermi all'altrui sentimento, qualora venga da contrarie convincenti prove persuaso, che la differenza da me stabilita sia falsa, svantaggiosa, e supersua.

Non sequer priores .... sed permitto mibi, & invenire aliquid, & mutare, & relinquere. Non servio illis, sed assentior. Seneca Epitt. LXXX.

# RAGIONAMENTO

SOPRA ALCUNI

# SPERIMENTI IDROMETRICI

D I

### FRANCESCO BERNARDINO FERRARI

DEL COLLEGIO DEGLI INGEGNERI DI MILANO, DELL'ACCADEMIA DELLE SCIENZE, E DELLA CLEMENTINA DI BOLOGNA.

Uantunque la teorsa, e gli sperimenti del Sig. GENNETE siano stati da vari illustri Matematici confutati e colla ragione, e con altre sperienze, ed oramai non abbiano più alcuno disappassionato seguace; pure per vieppiù accertare la verità ho stabilito di descrivere anche quegli esperimenti, che io stesso ebbi il contento di fare in diversi giorni de' mesi d'Agosto, e Settembre dell'anno 1772. Alla esecuzione di questi non mi mancò l'onore di avere presenti nomini illustri e per il loro grado, e per il loro sapere, i quali possono essenne testimoni irrestragabili; vi sa più d'una volta il Sig. Conte Gaetano di ROGENDORF Consigliere del Regio Ducale Magistrato Camerale, e Provinciale delle acque,

vi su il Sig. Duca Gio. Galeazzo SORBELLONI, il Sig. Avvocate Gio. Maria DRAGONI, il P. Francesco Maria DE-REGI Matematico delle LL. MM. II., il P. Ermenegildo PINI Prosessore di Storia naturale, il P. Bartolomeo FERRARI mio fratello Lettore di Filosofia, i Signori Pier Francesco BOSSI, e Giuseppe PEREGO Ingegneri Collegiati di Milano, e vari altri. Ed acciò meglio ne risulti la verità, e si possa trarne qualche prositto in una scienza tanto dissicile alla esecuzione pratica, vi ho aggiunto anche il teorico raziocinio per così mostrare in qual grado di vicinanza cam-

mini la pratica colla teorica.

Dal nostro Naviglio della Martesana appena entrato nella Città sorte un considerabile corpo d'acqua in un condotto chiamato la Roggia Balossa, e da questo poi si fanno varie estrazioni, finchè dopo avere servito all'uso di un edificio di mulini, e sole ritorna nel Naviglio. Il canale dell'ultima di tali estrazioni è quello, che ha servito per gli esperimenti, ed una tale estrazione si faceva per una bocca A (fig. 1.) larga once 9, ed alta 4 posta in linea delle sponde, cioè parallela al corso dell'acqua, e perpendicolare al fondo. Da una tal bocca passava, o piuttosto. cadeva l'acqua liberamente in un canale AB lungo braccia 230 con fondo, e sponde di semplice terra eccetto una piccola parte al fine B, che era di muro, ed in tutto aveva la pendenza di once 3. $\frac{1}{4}$ . Da B proseguiva il canale sino in D colle sponde perpendicolari, e col fondo tutti di muro piegandosi poco sotto di B dolcissimamente con un'ampia curva, di modo che nissun incomodo l'acqua ne poteva soffrire. In B vi era un ponte stabile, e cost in C, ed in D. La lunghezza da B a D era di braccia 44, e la larghezza da B sino a qualche braccio sotto di C era di once 14; indi diventava divergente fino ad avere in D la larghezza di once  $15.\frac{1}{2}$ , ed il fondo era orizzontale. Passato il ponte **D** sbucava il canale in una vasca D tutta di muro, e sul medesimo livello, larga braccia 4, ed in E traboccava l'acqua a far girare una macchina.

Di sopra del ponte C vi erano due bocchette G, F, per le quali si poteva estrarre l'acqua liberamente. La prima G aveva la soglia sul sondo del canale, ed era larga onc. 3, alta onc. 4.\frac{1}{2}\frac{2}{3}\text{ altra } F era larga onc. 2, alta 4, colla soglia più alta del sondo del canale un' oncia.

Per fare le introduzioni dell'acqua si chiuse la bocca A con sei porticelle tra di loro esattamente combaciantisi come nella

fg. 2. A, B, C, D, E, F, larghe un' oncia e mezza, e grosse circa due punti; onde ad ogni porticella, che si levava si doveva

introdurre un sesto di tutta l'acqua.

Per misurare gli algamenti, ed abbassamenti dell'acqua si sono adoperate tre righe come AB (fig. 3.), le quali erano unité ciascuna ad una tavola CD per mezzo di una laminetta di serro LM in modo però, che si potessero algare, ed abbassare a piacimento, e si sermavano con una vite a quel segno che bisognava: cosicchè posta la tavola CD attraverso al canale sulle sponde FH, GI, facilmente si potevano misurare le altezze; e queste righe si posero una in B (fig. 1.), l'altra in C, e l'altra in D.

Siccome pot per confrontare l'esperienza colla teorsa oltre le altezze era necessario avere anche la velocità dell'acqua, per missurarla seci uso della palla sospesa al quadrante, e questo si pose sul ponte in C. La palla era d'ottone vacua, ma ermeticamente chiusa di diametro un'oncia, e di peso quattro once, e ventitre danari, bioè grani 2856, ed era sospesa al centro del quadrante con un filo di seta; e ad ogni introduzione, o estrazione si missurava l'angolo di deviazione del filo, che teneva la palla immersa

alla superficie dell'acqua dal perpendicolo.

Chiusa dunque la bocca A d'introduzione, e le bocchette d'estrazione G, F e poste a suo luogo le righe, che toccassero il fondo del canale si fece la prima introduzione levando una delle sei accennate porticelle, e dopo che si conobbe essersi stabilito il corso dell'acqua si alzarono le righe in modo, che toccassero appena la superficie dell'acqua, e si trovò la riga in B alzata circa tre once, quella in C un' oncia e nuove punti, e quella in D un' oncia e sette punti; e l'angolo di deviazione del filo, che teneva la palla dal perpendicolo era di gradi 18. Si levò d'indi un' altra porticella duplicando in tal modo il corpo d'acqua nel canale, e stabilito il corso dell'acqua la riga in B si dovette alzare per porla al pelo dell'acqua altri otto punti, la riga in C sette, e quella in D cinque e mezzo, e l'angolo di deviazione si vide di gradi 20 e minuti 30. Levata poi la terza porticella, persochè il corpo d'acqua veniva triplicato, si dovette alzare la riga B punti sei ed un quarto, la C punti sei, e la D punti quattro e mezzo, e l'angolo di deviazione era di gradi 24. All'alzamento della quarta porticella si alzò l'acqua in B cinque punti ed un quarto, e lo stesso in C, ma in D quattro e mezzo, e l'angolo di deviazione era di 28 gradi. Nella quinta introduzione fi trovò alzata l'acqua in B cinque punti e mezzo, in C quattro, ed in D due coll'angolo di deviazione di gradi 31. La sesta introduzione non su regolare, perchè avanti, che si potesse sissare l'alzamento mel canale degli esperimenti si alzò l'acqua nel condotto principale, cioè nella Roggia Balossa per una straniera cagione, onde mon avendo più la bocca A lo stesso battente non poteva trasmettere l'acqua colla stessa proporzione. Si misurò ciò non ossante l'alzamento prodotto da questo accrescimento d'acqua, e si trovò in B di un'oncia ed un punto, in C di undici punti, e così in D, e l'angolo di deviazione era di gradi 42.

Terminate le introduzioni si secero le estrazioni; e stando nello stesso modo il canale con tutte le sei introduzioni, cioè colla bocca A tutta aperta si aprì la bocchetta G, e si abbassò l'acqua in B nove punti, in C sei, ed in D cinque e tre quarti, e l'angolo di deviazione calò a' gradi qu, e nello korrere, che faceva l'acqua per questa bocchetta vi si formò avanti un vortice a imbuto, che arrivava quasi sul fondo, e molto violento; perlochè non fu possibile misurare l'altezza dell'acqua innanzi alla stessa bocchetta; si dedusse però, che sosse circa cinque once ed un quarto, cosicche vi sosse il battente di nove punti. Si apri in seguito l'altra bocchetta F, ed in B si abbassò l'acqua di tre punti e tre quarti, in C non si potè conoscere l'abbassamento, perchè nel precipitare l'acqua per queste due bocchette si formava nel canale uno sconvolgimento ondoso, il quale passando fino oltre la riga poco discosta non ci permise di poterne misurare l'abbassamento; posso però congetturare, che fosse in circa di sei punti. Il certo si è, che alla bocchetta G non si vide più battente rimarcabile, e l'acqua nel canale si vedeva da tutte le parti inclinata verso le bocchette a guisa di una mezza conça. In D poi si abbassò l'acqua quattro punti, e l'angolo di deviazione divenne di gradi 27.

L'altezza dell'acqua sulla soglia della bocca A d'introduzione sulla socia della bocca a d'introduzione sulla socia della bocca delle prime cinque introduzioni, cosicchè il battente era di once sei e tre quarti; in tutto il resto del tempo su di once dodici, cioè col battente di once otto: non essendo stato in mio arbitrio il mantenervi una costante altezza. Pongo qui in seguito succintamente lo stesso risultato in sorma di una tavola per maggior sacilità del constonto. Nella prima colonna vi è il numero delle introduzioni: nella seconda vi sono in once e punti tutti gli alzamenti prodotti da siascuna ne' rispettivi luoghi B, C, D: nella terza le altezze

Tom. I. Gg

totali dell'acqua nel canale: nella quarta poi gli angoli di deviazione, che faceva il filo della palla del perpendicolo; e nella stessa maniera si indica in seguito il risultato delle estrazioni.

| Introd. | Alzamenti.                                            | Alt. totali . A                                                               | ng. di dev. |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ` I.    | Bonc. 3. 0<br>C 1. 9<br>D 1. 7                        | 3. 0<br>1. 9<br>1. 7                                                          | 18.9        |
| 2.      | B - · o. 8<br>C - · o. 7<br>D - · o. 5 ½              | 3. 8<br>2. 4<br>2. 0 ½                                                        | 20.6 30.1   |
| 3.      | $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 4. 2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>2. 10<br>2. 5                             | 24.         |
| 4.      | $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                          | 28.         |
| 5.      | $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 5. I<br>3. 7 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>2. II <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 31.°        |
| 6.      | B 1. 1<br>C 0. 11<br>D 0. 11                          | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                          | 42.         |
| Efiraz. | Abbassamenti.                                         | Alt. resid.                                                                   |             |
| 1.      | B 0. 9<br>C 0. 6<br>D 0. 5½                           | 5· 5<br>4· 0 ½<br>3· 4 4                                                      | 31.0        |
| 2.      |                                                       | 5. 1½<br>3. 6½<br>3. 0¾                                                       | 27.         |
| O0: -C- | animansi nany da                                      | hha conforma                                                                  | a non hanna |

Questi esperimenti però debbo consessare, che non hauno tutta quella esattezza, che sarebbe necessaria; perchè primieramente avanti le introduzioni il canale non era assiutto, ma conteneva qualche poca acqua dell'altezza in C di circa tre quarti d'oncia, e di pochissimo moto, la quale proveniva dallo scolo de' terreni adjacenti per le piogge venute poco prima; e quell'altezza, che può avere prodotta questa poca acqua viene inclusa nelle accennate. In secondo luogo poi trattandosi allora poco più, che di provare se le cose erano adattate al loro uso non si adoperò tutta

quella attenzione, e circospezione, che si richiedeva.

Rifeci adunque di poi gli stessi sperimenti, usendo tutta quella attenzione, ed esattezza, che mi su possibile, come meritava un affare tanto dilicato, e n'ebbi anche un esito selice quanto si poteva desiderare nelle circostanze, in cui si trova quel canale. Chiusa dunque nello stesso modo la bocca A d'introduzione il canale rimase asciutto; e poste le righe a suo luogo si levò una porticella introducendo un corpo d'acqua, e per mettere le righe alla superficie dell'acqua si dovette alzare quella in B tre once e tre punti, quella in C due once ed un punto e mezzo, e quella in D un'oncia e nove punti; l'angolo di deviazione del filo, che teneva la palla immersa alla superficie dell'acqua era di gradi 17. Alzata in leguito la seconda porta, duplicando così il corpo d'acqua si alzò in B dieci punti, in C otto, ed in D pure otto, e l'angolo di deviazione era di gradi 25. All'alzamento della terza porticella si alzò l'acqua in B otto punti e mezzo, in C otto, e cinque e mezzo in D, e l'angolo di deviazione era di gradi 30. Alla quarta introduzione si elevò l'acqua in B altri otto punti, in C sei e mezzo, ed in D cinque coll'angolo di gradi 35. Levata la quinta porticella crebbe l'acqua in B sette punti e mezzo, sei e mezzo in C, e quattro in D, essendo l'angolo di gradi 38. Finalmente levata la sesta porticella si vide l'acqua alzarsi in B sette punti, in C sei e mezzo, ed in D quattro, portando il filo della palla a gradi 40-1.

Terminato così ciò, che aspettava alle introduzioni, si secero le estrazioni, e si aprì la prima bocchetta in G, e per un tale aprimento si dovettero abbassare le righe, quella in B cinque punti e mezzo, quella in C cinque, e quella in D tre, acciò toccassero la superficie dell'acqua, e l'angolo di deviazione calò a gradi 38. L'altezza dell'acqua avanti quella bocca quando su aperta era di circa cinque once e tre punti, per quanto si potè dedurre atteso il vortice che vi era, come si è accennato superiormente. All'aprimento dell'altra bocchetta F segui lo stesso che l'altra volta; l'abbassamento però dell'acqua in B su di un punto e mezzo, in C si può dedurre, che sosse circa tre punti, in D poi si abbassò due

Gg 2

punti, e l'angolo di deviazione era di gradi 36. Il risultato di questi esperimenti viene esposto succintamente nella seguente tavola simile all'altra posta di sopra.

| Introd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Alzamenti.                        | Alt. totali.        | Ang. di dev. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | B onc. 3. 3.                      | 3. 3.               | •            |
| ı.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | $C - 2.  1.\frac{1}{2}$           |                     | ·. 17.       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D - 1. g.                         | 1. 9.               | ,            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | B 0. 10.                          | 4. 1.               | ,            |
| . 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | C 0. 8.                           | 2. 9. ½             | 25.0         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D 0. 8.                           | 2. 5.               |              |
| (manufacture of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the c | $B - 0.8.\frac{1}{2}$             | 4. 9                |              |
| 3•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | C o. 8.                           | 3. 5.7              | 30.          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D 0. 5.1                          | $2.10.\frac{1}{3}$  |              |
| وستحجب والمستبيعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 .                               | T                   |              |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | B 0. 8.                           | 5· 5·±              | 0            |
| 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | $C 0.6.\frac{1}{4}$               | 4                   | 35·° -       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D 0- 5.                           | 3· 3·±              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | $B - 0.7 \cdot \frac{1}{2}$       | · 6. 1.             | •            |
| <b>5•</b> ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | $C - 0. 6.\frac{1}{3}$            | $4.6.\frac{1}{2}$   | .38.*        |
| <b>3•</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | D 0. 4.                           | 3· 7· ½             | •            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | B 0. 7.                           | 6. 8.               |              |
| 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | $C 0.6.\frac{1}{4}$               | 5. I.               | 40.0 30.1    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D 0. 4.                           | 3. II. <del>I</del> | 40. 30.      |
| Effraz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Abbassamenti.                     | Alt. refid.         |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | $B 0. 5.\frac{1}{2}$              | 6. 2.±              |              |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | C 0. 5.                           | 4. 8.               | 38.          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D 0. 3.                           | 3. 8. <del>1</del>  | <b>-</b>     |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | $B \rightarrow 0.  1.\frac{7}{2}$ | 6. I.               |              |
| <b>2.</b> ′                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | C 0. 3.                           | • 4. 5.             | 36.          |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | D 0. 2.                           | 3. 6. ±             |              |

In tutto il tempo di questi esperimenti alla bocca d'introduzione A l'acqua su costantemente d'altezza once 13. 1 sulla soglia, cioè vi era il battente di once 9.1.

Riseci di nuovo questi esperimenti introducendo tutto il corpo

d'acqua in tre sole volte coi levare le sei portscelle à due a due, e n'ebbi il risultato esposto nella seguente tavoia.

| Introd.    | Alzamenti.                                           | Alt. totali. An           | g. di dev.    |
|------------|------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|
| <b>-</b>   | B onc. 4. 2.                                         | 4. 2,                     |               |
|            | D2. 11.                                              | 2. II.<br>2. 3.           | 22.°          |
|            |                                                      |                           | -             |
| <b>2</b> ; | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 5. 6.<br>4. 0. ½<br>3. 4. | 32.*          |
|            | B 0. 11.                                             | 6. s.                     |               |
| 3∙         | $C 0.10.$ $D 0.6.\frac{1}{4}$                        | 4. 10. ½<br>3. 10. ½      | 3 <b>8.</b> ° |

Provai ancora a far rimettere le porticelle a suo luogo a due a due, diminuendo così il corpo d'acqua nella stessa maniera, che si accrebbe di un terzo per volta, e vidi, che l'acqua ritornava in circa all'altezza della seconda, e della prima introduzione. Il battente alla bocca A su sempre in circa di once 8. ½.

Non contento di ciò, quantunque l'averli fatti tre volte fembrasse sufficiente per provare il mio assunto, volti ciò son ostante replicare un'altra volta gli stessi sperimenti nel medesimo modo, e mi riuscirono come brevemente espongo nella seguente tavola.

| Introd. | Alzamenti.                               | Alt. totali.                                         | Ang. di dev. |  |
|---------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|--|
| 1       | B onc. 3. 2. 1<br>C 3. 2. 1<br>D 1. 8. 1 | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 15.*         |  |
|         | B 0. 10 ½<br>C 0. 8.<br>D 0. 8.          | 4. 0.½<br>2. 10.½<br>2. 4.½                          | •            |  |
| 3.      | B 0. 8.<br>C 0. 8.<br>D 0. 6.½           | 4. 8.½<br>3. 6.½<br>2. II.                           | 24,0         |  |
| 4       | B 0. 6.<br>C 0. 6.<br>D 0. 4.1           | 5. 2. <del>1</del>                                   | 26.          |  |

L'abbassamento di un punto in C nella seconda estrazione è preso per congettura, per le ragioni medesime succennate. L'algezza dell'acqua alla bocca A su di once 13 nella prima introduzione, di once 12 nella seconda, terza, quarta, e quinta, e di once 11. I nel restante. Onde abbenche le introduzioni non sieno state eguali per il diverso battente; contuttociò, perche se ne cava la loro proporzione, questi esperimenti possono benissimo service, come se sossero le introduzioni eguali.

Anzi in questa occasione ebbi il contento di offervare un fenomeno, che è anche secondo la ragione, cioè, che l'acqua quando è torbida in parità di altre circostanze ha minor velocità che quando è chiara. Imperciocche di fatti in questi esperimenti l'acqua era torbida; e quantunque le introduzioni sossero minori di corpo, che nella seconda volta per il minore battente alla bocca d'introduzione, si ebbe contuttociò un'altezza in circa eguale. Ma la miglior prova si è l'angolo di deviazione della palla, il quale su minore di non poco di tutti gli antecedenti esperimenti; ed io non saprei attribuire ad altro la irragolarità, che si scorge nell'alzamento della sessa introduzione, il quale è maggiore di quello della quinta in vece di essere minore, se non che in quell'intervallo di tempo si sia introdotta un'acqua più torbida; la qual cosa sa vedere a quante vicende, e stranezza possano essere soggetti i siumi, ed acquedotti, e quali avvertenze, e quanta circospe-

zione, e prudenza debba usare chi pretende di calcolarne i senomeni, mentre da un momento all'altro si variano insensibilmente le circostanze.

Per passare ora al confronto di questi esperimenti colla teoria calcoleremo tutte le introduzioni, e troveremo l'alzamento, che siascuna secondo la teorsa dovrebbe produrre nel canale, per poi così paragonarlo con quello, che si è avuto negli sperimenti, e rilevarne la diversità. E quantunque il prendere le velocità in ragione sudduplicata delle altezze sia più conforme alla ragione, ed alla esperienza, che il supporle in ragione semplice delle altezze; contuttociò ne faremo i calcoli con ambedue le ipotesi, e così vedremo anche quale sia la più adattata alla pratica. Calcoleremo dunque i secondi esperimenti, e gli ultimi per essere quelli, ne' quali

si ha esattamente tutto ciò, che è necessario.

Calcolando perciò la quantità d'acqua nella prima ipotesi ne'ssecondi esperimenti, secondo il metodo del P. GRANDI, illuftrato dal chiaris. P. DE-REGI nella sua opera dell'uso della tavola parabolica si trova rappresentata per la prima introduzione Che se queste quantità si divideranno per la larghezza del canale in C di punti 168. avremo tanti trapezi parabolici BDEC (fig. 4.), che esprimeranno le stesse quantità, e saranno la scala delle loro velocità essendo BD la velocità superficiale, e BC spiegherà l'altezza dell'acqua che fi cerca. Sia dunque AB = a, BC = x, il trapezio BCED = m, farà BD = Va supposto il paramento = 1,  $ABD = \frac{2}{3} a Va = n$  per maggior facilità, CE = Va + x, e per- $\operatorname{cio} \frac{2}{3} \sqrt{a+\kappa} \times a+\kappa - n = m, \kappa = \sqrt{\frac{2}{3}(m+n)} - a$ . Onde avendo la quantità a si avrà anche l'altezza cercata. Ma per trovare una tale quantità è necessario prima sapere alcune cose. Se l'acqua, che si vuol misurare ha la superficie inclinata, si dimostra facilmente, che la forza, che sa deviare la palla immersa nell'acqua è al peso della palla immersa, come il seno dell'angolo di deviazione al seno dell'angolo, che è la differenza dell'angolo del compimento dall'angolo dell'inclinazione della superficie

dell'acqua (a). Onde si avrà la sorza dell'acqua moltiplicando il peso della palla immersa nell'acqua col seno dell'angolo di deviazione, e dividendo il prodotto per il seno dell'angolo del compimento meno l'angolo dell'inclinazione dell'acqua. Che se questa quantità si ridurrà ad essere un cilindro, il quale abbia per base il circolo massimo della palla, la sua altezza sarà quella, che può produrre l'attuale velocità dell'acqua.

Per formare un tal cilindro è necessario ridurre la impressione, che sa l'acqua sulla superficie della palla, a quella che sarebbe sul suo circolo massimo, essendo tali impressioni diverse fra di loro, cioè la prima alla seconda, come 1. 2., (6), e poi ridurre la

Se la curva AFR fosse la quarta parte di una sirconferenza, lo stesse p. GRANDI dimostra al corol. 1. della prop. 66., che la curva AQO svantsce essendo la stessa AFR; onde rimatrà ANS, la quale diventa in ANR (fg. 7.), the sarà una parabola del parametro AK. Imperciocchè  $GI^2 = GIN + IGN$ ,  $FI^2 = GIN$ ; dunque  $GI^2 - FI^2 = IGN$ ; ma  $GI^2 - FI^2 = CF^2 - FI^2 = CI^2 = PN^2$ ; dunque  $PN^2 = IGN = AK \bowtie AP$ , che è la proprietà della parabola. Dunque

<sup>(</sup>a) Sia il quadrante BAD (fig. 5.) col lato AD perpendicolare all'orizzontale HG; al centro A sia attaccato il filo AF colla palla F immersa sotto la superficie dell'acqua IG inclinata all'orizzonte, e venga formato l'angolo di deviazione CAD. Si tiri FM perpendicolare all'orizzonte, la quale spieghi il peso assoluto della palla nell'acqua, e prolungata AF si conduca ME parallela ad IG, che taglia la AF prolungata in E, e si compisca il parallela grammo OM, e dal centro A si conduca AL parallela a GI; la FO = EM spiegherà la forza dell'acqua, che tiene sospesa la palla nell'angolo CAD. Sarà dunque la forza dell'acqua al peso della palla come EM ad FM, come il seno dell'angolo EFM al seno dell'angolo MEF; ma l'angolo EFM è eguale all'angolo di deviazione CAD, e l'angolo MEF è eguale all'angolo CAL, e questo agguaglia l'angolo del compimento CAB meno l'angolo HGI. Dunque ec.

<sup>(</sup>b) 11 P. DE-REGI mi fece vedere una sua bella dimostrazione di questa proposizione, la quale si riduce alla seguente. Dato un rettangolo AKRP (fig. 6.) nel quale sia descritta la curva AFR, dimostra il P. GRANDI alla prop. 65. del lib. 2. del movimento dell'acque, che la impressione fatta da un Auido in un punto G della retta AK con direzione parallela ad AC è alla impressione fatta in un punto F della curva AFR colla stessa direzione, come il quadrato della normale FC al quadrato della sonnormale BC. Se dunque si farà come la normale FC alla sunnormale BC così la retta costante GI ad una parte di questa IQ si determineranno in tal modo tutti i punti della curva AQO, e sarà  $FC^2:BC^3=GI^2:IQ^2$ , cioè l'impressione del suido nel punto Gall' impressione in F, come  $GI^3$  ad  $IQ^2$ . Che se si farà di nuovo come la stessa GI alla corrispondente 1Q, così la medesima IQ ad una terza proporzionale IN si troveranno in tal maniera tutti i punti della curva ANS, e sarà GI: 1Q2= GI: IN; e siccome questo si dimostra per qualunque punto della retta AK, e fuo corrispondente della curva AFR; sarà percie l'impressione del fluido su tutta la retta MK alla impressione su tutta la curva AFR come il rettangolo AKRP allo spazio ANSRP.

quantità trovata in peso al suo corrispondente volume; la qual cosa si sa con sacilità, sapendo per esperienza quanto pesi un' oncia cubica d'acqua, che si trova di grani 2064. Imperciocchè sacendo la proporzione come questi grani 2664 al numero trovato esprimente in peso la impressione dell'acqua sul circolo massimo della palla, così 1728, che sono i punti cubici, che si contengono nell'oncia cubica, ad un quarto; questo esprimerà il volume del ricercato cilindro, il quale se poi si dividerà per il circolo massimo della palla, che è prosimamente punti quadrati 113. 14 darà la sua altezza, che sarà l'altezza equivalente atta a produrre la velocità attuale di quell'acqua, che agisce sulla palla, e la tiene fospesa all'angolo trovato. Quindi, supponendo, ohe il centro dell'impressione sia verso il centro della stessa palla, se da quell'altezza trovata del cilindro leveremo la metà della groffezza della palla, cioè punti sei avremo l'altezza equivalente atta a produrre la velocità superficiale dell'acqua :

Spiegato in tal maniera il metodo, passiamo ora a sarne l'applicazione al caso nostro. Nella prima introduzione dunque de' secondi esperimenti si prenda la disserenza delle due altezze di punti 39 in B (fig. 1.), e di punti 21 in C, che è punti 18, e si saccia come la lunghezza BD di punti 6336 a punti 18, così il seno tutto al seno dell'angolo dell'inclinazione della superficie dell'acqua nel canale, e si troverà questo di minuti 10. Si moltiplichi il seno dell'angolo di deviazione di gradi 17 per il peso della palla immersa nell'acqua, che è grasi 1392 (c), ed il prodotto si divida per il seno dell'angolo di gradi 72. 50, che è l'angolo del compimento all'angolo di deviazione meno l'angolo dell'inclinazione della superficie dell'acqua, e si avrà il quoziente

l'impressione sulla linea AK sarà all'impressione sulla circonferenza AFR come il rettangolo AKRC alla parabola inscritta ANR, cioè come 3. a 2.

Tom. I.

Quindi se il quadrato AKRC si girerà intorno all'asse AC si sormerà un eilindro, la di cui base sarà il circolo del raggio AK, e l'altezza sarà AC, ed il quadrante AFRC sormerà un emisserio, e la parabola ANRC una parabolide inscritti nel medesimo cilindro, e sarà l'impressione su la base del cilinaro all'impressione sull'emisserio come il cilindro alla paraboloide, cioè come 2. ad 1.

<sup>(</sup>c) Questo peso è quello, che si è trovato pesando realmente la palla nell'acqua, il quale se è minore di alcuni grami di quello, che si avrebbe sottracendo il peso di un eguale volume d'acqua dal peso della palla nell'aria, ciò si può attribuire a qualche grossezza di più di un'oncia, o ad altra irregolarità ciasensibile.

426, che esprimerà un peso equivalente all'impressione dell'acqua sulla palla, la quale se si ridurrà come abbiamo dimostrato a quella, che farebbe la stessa acqua sul circolo massimo, cioè duplicando il valore dell'impressione trovata si avrà 852, e questo dinoterà il peso del cilindro avente per base il circolo massimo della palla, e per altezza quella, che è atta a produrre l'attuale velocità dell'acqua. Si trovi dunque il suo volume come superiormente abbiamo insegnato facendo 2664: 1728 = 852 ad un quarto 552. 60, che esprimerà in punti cubici il volume del cilindro; e dividendo questo numero per il cerchio mussimo della palla di punti quadrati 113. 14 fi troverà 4. 88, che sono i punti spieganti l'altezza del cilindro, cioè l'altezza equivalente atta a produrre la velocità dell'acqua al centro della palla, e che la tiene elevata all'angolo di gradi 17. Ma se da questa altezza di punti 4. 88 leveremo il raggio della palla di punti 6 troveremo un'altezza negativa di punti - 1. 12; il che dinota, che la palla era spinta da un' acqua, che risentiva il ritardamento della velocità prodotta dalla scabrezza del fondo: onde in questo caso supporremo la velocità superficiale eguale a o.

Passiamo alla seconda introduzione, dove l'angolo d'inclinazione della superficie dell'acqua si trova di minuti 11. Si moltiplichi dunque il seno dell'angolo di deviazione di 25.º per il peso della palla 1392, e si divida il prodotto per il seno dell'angolo di 64.º 49.¹, e si avrà il quoziente 648. 59, il quale duplicato sarà 1297. 18; e sacendo 2664: 1728 = 1297. 18 ad un quarto sa avrà 841. 42, il quale diviso per il circolo massimo di punti quadrati 113. 14 dà l'altezza del cilindro di punti 7. 43, da cui sottratti punti 6 raggio della palla si hanno punti 1. 43, che spiegano l'altezza equivalente atta a produrre la velocità superficiale

dell'acqua in questa seconda introduzione.

Nella terza introduzione si ha l'angolo d'inclinazione di minuti 12; onde si dovrà moltiplicare il seno di 30.º per 1392, e dividerne il prodotto per il seno dell'angolo di 59.º 48.º per avere il quoziente 805. 32, il quale raddoppiato, e sacendo 2664: 1728 = 1610. 64 ad un quarto 1044. 71, e questo diviso per 113. 14 si avrà 9. 23, d'onde levati punti 6 avanzano punti 3. 23 per l'altezza equivalente ricercata.

Per la quarta introduzione l'angolo, che sa la superficie dell'acqua coll'orizzonte, è di minuti 14. Si moltiplicherà dunque il seno di 35.º per 1392, e si dividerà poi il prodotto per il seno di 54° 46.', per averne il quoziente 977. 47, il di cui doppio è 1954. 95; e fatto in seguito 2664: 1728 = 1954. 95 ad un quarto si troverà essere questo 1268. 08, il quale diviso per 113. 14 darà 11. 20, e sottraendo 6 rimangono punti 5. 20 per l'altezza equivalente.

Passando alla quinta si trova l'angolo d'inclinazione della superficie dell'acqua di minuti 15; perciò si dovrà moltiplicare il seno di 38.º per 1392, e dividerne il prodotto per il seno di 51.45' per averne il quoziente 1096. 32, il quale duplicato sarà 2193. 64, e satto 2664: 1728 = 2192. 64 ad un quarto ne sorte 1422. 252 che diviso per 113. 14 dà punti 12. 57, cioè punti 6. 57 per l'altezza dell'origine equivalente.

Nella sesta sinalmente l'angolo d'inclinazione si troverà di minuti 18. Si moltiplichi dunque il seno di 40.º 30.' per 13.92 si ed il prodotto dividasi per il seno dell'angolo di 49.º 12.', si avrà 1199. 75; il di cui doppio è 23.99. 50; onde si faccia 2664: 1728 = 23.99. 50 ad un quarto, ne sortirà 1556. 43; e dividendo questo per 113. 14 si hanno punti 13. 75, ossiano 7. 75 per l'al-

tezza equivalente.

Quindi facilmente li troverà la porzione d'asse  $BC = \kappa = \sqrt{\frac{1}{3}m + n} - \kappa$ ,

| che è l'alfezza, che dovrebbe avere l'acqua secondo la teòria<br>delle velocità in ragione dimezzata delle altezze, e questa sarà<br>la seguente, a cui unisco quella trovata nell'esperimento per la |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| facilità del confronto.                                                                                                                                                                               |
| Nella prima introduzione * = 20. 15 e nell'esper = 25. 50                                                                                                                                             |
| facilità del confronto.  Nella prima introduzione $x = 20.15$ e nell'esper = 25.50 nella seconda — 30.76 — 33.50                                                                                      |
| nella terza 41. 50                                                                                                                                                                                    |
| nella quarta                                                                                                                                                                                          |
| nella quinta 53. 82 54. 50                                                                                                                                                                            |
| nella quinta 53. 82 54. 50 nella festa 60. 56 61                                                                                                                                                      |
| Collo itelio metodo ho elaminato anche gli ultimi esperimenti.                                                                                                                                        |
| e ne ebbi il rilultato, che luccintamente qui espongo.                                                                                                                                                |
| Nella prima introduzione x = 10. 85 e nell'esper. = 26. 50                                                                                                                                            |
| nella seconda 30. 51 34. 50                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                       |
| nella quarta                                                                                                                                                                                          |
| nella quinta 52, 40 52, 50                                                                                                                                                                            |
| nella sesta 57, 72 58, 25                                                                                                                                                                             |
| Queste sono le altezze, che dovrebbero avere le introduzioni                                                                                                                                          |
| calcolate secondo la teorsa delle velocità in ragione sudduplicata                                                                                                                                    |
| delle altezze. Se poi si faranno i calcoli anche secondo l'ipotest                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                       |
| delle velocità come le alterze si troverà per li secondi esperimenti                                                                                                                                  |
| delle velocità come le altezze si troverà per li secondi esperimenti                                                                                                                                  |
| delle velocità come le altezze si troverà per li secondi esperimenti nella prima introduzione punti                                                                                                   |
| nella prima introduzione punti 37. 67 nella feconda 51. 87                                                                                                                                            |
| nella prima introduzione punti 37. 67 nella feconda 51. 87 nella terza 62. 10                                                                                                                         |
| nella prima introduzione punti 37. 67 nella feconda 51. 87 nella terza 62. 10                                                                                                                         |
| mella feconda                                                                                                                                                                                         |
| mella prima introduzione punti                                                                                                                                                                        |
| delle velocità come le altezze si troverà per li secondi esperimenti nella prima introduzione punti                                                                                                   |
| delle velocità come le altezze si troverà per li secondi esperimenti nella prima introduzione punti                                                                                                   |
| delle velocità come le altezze si troverà per li secondi esperimenti nella prima introduzione punti                                                                                                   |
| delle velocità come le altezze si troverà per li secondi esperimenti nella prima introduzione punti                                                                                                   |
| delle velocità come le altezze si troverà per li secondi esperimenti nella prima introduzione punti                                                                                                   |
| delle velocità come le altezze si troverà per li secondi esperimenti nella prima introduzione punti                                                                                                   |
| delle velocità come le altezze si troverà per li secondi esperimenti nella prima introduzione punti                                                                                                   |
| delle velocità come le altezze si troverà per li secondi esperimenti nella prima introduzione punti                                                                                                   |
| delle velocità come le altezze si troverà per li secondi esperimenti nella prima introduzione punti                                                                                                   |
| delle velocità come le altezze si troverà per li secondi esperimenti nella prima introduzione punti                                                                                                   |
| delle velocità come le altezze si troverà per li secondi esperimenti nella prima introduzione punti                                                                                                   |
| delle velocità come le altezze si troverà per li secondi esperimenti nella prima introduzione punti                                                                                                   |

eolo colla soala parabotica, il che da un sottile, edi esatto calcolatore sarebbe posto in dubbio; è alcrest vero, che volendo leuarsi anche qualunque minimo dubbio si discosta ancora di più l'esito de' calcoli dall'esperienza. La disferenza poi, che si scorge ne' calcoli secondo la radice delle altezzo abbenchè non sa insensibile, non è però tale, che possa bastare a rendere sospetta la teorsa ssiunta; imperciocchè, come disse benissimo il ZENDRIMI nell'Appendice al Cap. 2. delle Leggi, e Fenomeni ec. Sa NII. n. 22., il voler, che le sperienze indichino a capello il veso stati di cidi che si cerca, sembra un presender troppo, e voler, che la Fissa dia quanto la pura, ed astratta Geometria; basta bene, che gli sperimenti si accossino convenientemente a quel termine, che l'ossevatore ba in vista.

Quelle esperienze, che vengono addotte dal CASTELLI. dal BARATTIERI, e da altri autori a me pure, cholmiente provino in favore della festa triangolare. Primo perchè tali cautori non hanno calcolato: le altezze affolutamente, ma folo le loro relazioni; e in ciò non è difficile lo strascinarvi a qualche approssimazione qualunque ipotesi. Secondo non si è avuto alcun riguardo alle resistenze de' canali, ed alle alterazioni, che esso ne devono produrre, come è necessario per decidere della verità di una teoria. Terzo finalmente-non fi è avuto alcun rifleffo alla maggiore, to minore velocità dell'acqua, ed alla inclinazione de canalic, sioè non vi si è introdotto d'origine equivalente: cosa, che non si può omettere per modo alcuno. Ed io sono di parere, che se avessimo sufficienti dati da sarne gli opportuni calcoli troveremmo le sperienze di tutti questi autori comprovanti la scala parabolica, come di fatti io stesso ho trovato quelle, in cui ebbi i dati, che ba-Marano per farne i calcoli. 13 . 616

Parmi dunque di poter conchiudere con ragione sa Che gli alzamenti, i quali si fanno ne' canali per l'aggiunta di nuova acqua sono sensibili, e che gli sperimenti del Sig. GENNETE ripugnano all'esperienza, ed alla ragione.

2. Che questi alzamenti, diversamente dagli esperimenti del GENNETE', si vanno diminuendo quanto più si va accrescendo il numero delle aggiunte, ossia quanto è maggiore la proporzione dell'acqua recipiente all'acqua influente; cosicchè benissimo può succedere, che l'aggiunta di una nuova acqua ad un siume apporti un nuovo alzamento del tutto insensibile, o tanto piccolo da potersi negligentare.

3. Che la teoría delle velocità in ragione sudduplicata delle altezze concorda di gran lunga più coll'esperienza, che quella delle velocità secondo le altezze qualora si voglia sar caso delle eircostanze.

4. Che le estrazioni abbassano sensibilmente l'acqua nel ca-

nale, pure contro il sentimento del GENNETE'.

5. Anzi tali estrazioni abbassano l'acqua non solo inferiormente, ma ancora superiormente per lungo spazio; so che si scorge anche nelle rotte de siumi, e nell'aprimento degli ssogatori ne canali regolari.

6. E secome questo superiore abbassamento da altro non proviene, che dalla velocità accresciuta, e l'acqua se è resa più veloce scava il sondo, egli è evidente, che l'uso degli ssogatori oltre quello di abbassare l'acqua del canale può essero anche quello

di penerne scavato superiormente il suo fondo.

Io non mi allungo di più a confurare que fatti, e quelle ragioni, che in sua prova adduce, o potrebbe addurre il Sig. GEN-NETE, o qualche suo seguace, perchè altro non potrei dire se non cose già dette da altri, o almeno toccate. Solo alle prove reali, che egli pretende di scorgere in vari siumi dell' Europa io contrapparrò un semplice satto incontrastabile de Finmi Tesso, ed Adda. Il primo si vede sensibilmente crescere quando si chiude l'imboccatura del nostro Naviglio Grande, e sensibilmente decressore quando si riapre; e tali diversità si scorgono quasi sino a Pavia molte miglia lontano dal Naviglio, cioè sino a quel segno dove le acque del Tesso cominciano a rallentaris per il contrasto dei recipiente Po. Il secondo si vede di non poco alzaris, ed subassarii al chiudersi, ed all'aprirsi del Naviglio della Martessana, anche dopo, che il non piccolo siume Brembo è sboccato nell'Adda.



# DISSERTAZIONE

DEL SIGNOR

#### ENR. AUG. WRISBERG

In cui s'espongono i principi secondo i quali giudicare si deve della Vita dei Feti umani.

Nuovi Comment. della R. Soc. di Gottinga Tom. III.

Li antichi Autori sono stati sì discordanti nel detenminare il cominciamento della vita de Feti, che
troviam quasi tante opinioni diverse, quanti sono i
mesi e le settimane che un bambino spol passare
nell'utero. A' nostri tempsi niun certo negherà cho
i teneri embrioni insin da' primi momenti che scendon nell'utero,
non incomincino a vivere: ma i Giureconsutti non contenti di
questo genere di vita, vogliono segni più chiari di una vera vita
animale.

Nove mesi solari suol la Natura impiegare alla persezione d'un Feto musano. In questo lungo intervallo di 30. 0 40.: settimane seguon nell'embrione parecchie mutazioni prima ch'ei giunga a poter esercitare le sunzioni, dal complesso di cui risulta la vita animale, e senza di cui egli vive, o può vivere, ma d'una vita che merita tutt'altro nome.

Sappiam però che i seti partoriti al sine della 36,ª settimana banno una vita non di molto inseriore a que che nascono sra la 39.ª e la 40.ª, nè molto diversa è pur la vita di quelli, che vengono alla luce nel primo o secondo mese. Ove s'han dunque à sissare i limiti dopo de quali incominci la vera vita che chieggono i Legislatori? La catena della Natura e che nella economia degli animali unisce con un vincolo si manisesso tutte le sinzioni qui pur certamente non deve ammettere niun salto; e sta a noi l'investigare gli impercettibili gradi, per cui gli embrioni da

una vita, che tale appena può nominarsi, passano successivamente

alla vita più perfetta.

A decidere tal quistione sul cominciamento della vera vita dei seti poco lume recandomi il numero determinato de' mesi o delle settimane, ho creduto di dover pigliare altra via, cioè quella delle sperienze, e delle osservazioni. Dall' interna, ed esterna costituzione del corpo, e dalle sunzioni che il seto ha adempiute dopo il parto possiamo giudicare assai più sicuramente della vita ch' egli abbia vissuro o viver possa, che dalla dissinzione de' mesi. Dopo gran numero di parti e naturali e preternaturali, che quasi in ogni mese della gravidanza così lo Spedale delle Ottetrici, come la pratica di città, e di campagna m'ha dato occasione di vedere, ho creduto non inutil satica il presentare alcune osservazioni relative a questo soggetto, e con alcune piccole note illustrarle.

Io ho sempre avuto piacere, e l'ho tuttora nella anatomsa diligente ed accurata degli embrioni immaturi, e spezialmente degli aborti. Oltrechè la teorsa della umana generazione può quindi avere molti incrementi, ho creduto necessario il ben como accere a questa età la struttura de visceri, e degli organi prima che stabilive si possa alcuna cosa di solido intorno alle funzioni ele essi debbono esercitare. Io ho satto intorno a ciò qualche cosa (a); molto pure è stato satto da altri (b); il più rimane ancora intarro. Per dare un breve compendio delle mie osservazioni ho disposto in una tavola alcune di quelle, che servono di sondamento alla mia sentenza: nel che lasciate molt altre ho scelto quelle sole di cui mà sono più interamente accertato.

<sup>(</sup>a) In Difs. Anat. Embryonis. Goett. 1764.

(b) 10H. SALZMANN Difs. I. & II. de pracipuis passium fastus ub illie uninterum differentia. Argent. 1729. 10H. FRIED. CASSEBOHM. Progr. de differentia fastus & adulti Anatomica. Hal. 1730. 10H. ENR. HEBENSTRUT Progr. fift. Anatomen Hom. recens nati. Lips. 1738. FRANC. DE SAUVAGES Embryològia. Montpel. 1753. Al. BER. KOLPIN Difs. de futus & adulti differ. Gryphiswaldia. 1764.

| 1                 | · Ciarri I ·                                        | n            | T                                                                 | 1 Te                                                  | . Defe                          | 17 45                                                                       | D. C. 111                                 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Offerva-<br>zione | Giorni del<br>Concepi-<br>mento, e<br>del Parto     | to           | cui fi è fen-<br>tito il pri-<br>mo movi-<br>mento del<br>Bambino | del<br>Parto<br>rispetto<br>al Con-<br>cepi-<br>mento | Bambino                         | Lunghezza<br>dei Bambi-<br>no dalla<br>testa all'<br>estremità<br>dei piede | Secondine                                 | Specie del Parto                                                                                                                                                                    | dell' Embrione                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                   |                                                     |              | Settimana<br>dopo il<br>Concep.                                   | Giorni<br>dopo fl<br>Concep.                          | Lib. Onc.                       | Pied. Pol.                                                                  | Lib. One.                                 | Lento e dolorofo<br>7. ore dopo il<br>primo flufio di<br>langue.                                                                                                                    | umano molliffime, quaf                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| I.                | C. 17.Mag.<br>1768<br>P. 28. Giu.<br>1768           | . 0          |                                                                   | 43                                                    | Giani 37.                       | Lin. 6½                                                                     | onc.a. Tolto il fangue e verfato il liqu. | 1                                                                                                                                                                                   | grandiffino : la bocca<br>ampia                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| II.               | C. 6 - 12<br>Gen. 1765<br>P. 8. Apr.<br>1765        | 3.°          |                                                                   | 88                                                    | Gr. 90.                         | 1 - <del>\frac{7}{3}</del>                                                  | _ 2 · 1                                   | Lentiffime con<br>emorragia per 3.<br>giorní.                                                                                                                                       | Le membra già più fvi-<br>luppate, la proporz. de<br>capo come 1: 1. Seffe<br>diffinto: niun veftigio<br>di dita.                                                                                                                                                                                        |
| III.              | C. 8 — 10<br>Dic. 1770<br>P. 24. Mar.<br>1771       | 2.°          |                                                                   | 107                                                   | Gr. 250.                        | - 2 <del>1</del> 4                                                          | -4                                        | Celère con lar-<br>ghissima essuso-<br>ne di fangue.                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| IV.               | C. 12. Oct.<br>1766<br>P. 25. Gen.<br>1767          | 1.°          |                                                                   | 112                                                   | — I <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | -3 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>                                              | -5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>            | Lento e difficile<br>dopo 14. ore.                                                                                                                                                  | Somma perfez, del Cor-<br>all'efterno. Propor. del<br>Capo al Cor. come 1: 2 2<br>Vero fangue mel funic.<br>ma niun indizio di vita                                                                                                                                                                      |
| v.                | C. 17. Feb.<br>1776<br>P. 16. Giu.<br>1766          | 4.°          |                                                                   | 119                                                   | 3 <del>3</del>                  | -4 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>                                              | -74                                       | Naturale e facile<br>« ore dopo i pri-<br>mi delosi .                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| VI.               | C. a — 6<br>Eugl. 1767<br>P. 10. Nov.<br>2767       | 3 <b>.</b> • |                                                                   | 130                                                   | _6                              | <b>—</b> 10                                                                 | -10                                       | Lento ma non<br>moleĝo dopo az-<br>ore. Poca effu-<br>ŝone di fangue.<br>L'uovo afcito in-<br>teriffune.                                                                            | piccinolo notante anco:                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| VII.,             | C. 7. Giu.<br>8767<br>P. 11. Noy.<br>8767           | <b>4.</b> °  | 19.*                                                              | 158                                                   | I-10                            | 14                                                                          | 12                                        | in guifa, che il<br>braccio, il piede,<br>e il capo entrava-<br>no infieme mel-<br>l'orificio e mel-<br>feno dette parti<br>della gener. Il<br>parto però pre-<br>fiiffimo, e faci- | Le parci quanto alla propor. appena diverde da quelle d'un novimere. Polfo fenfibile nelle arterie; vera refipirazione; vagito debole; moto liberifimo delle membra; indubitata azione de' fenfi manifera deglutizione del latte; ofcremento d'orina. e di meconio; vife ore 70-2 una vera vita animale. |
| VIII              | C. 5. — 11<br>Apr. 27'6<br>P. 20 — 21<br>Sett. 27'6 | 2.0          | 18.                                                               | 162                                                   | 111                             | 1-5                                                                         | _                                         | pericolo di di-<br>fcefa dell' utero<br>larga emorragia<br>orecedente.                                                                                                              | Simile at precedente :<br>mile però ne vazito più<br>forte : campò lutamente<br>14. ore.                                                                                                                                                                                                                 |
| IX.               | C. 1, Mag.<br>1769<br>P. 18. Ott.<br>2769           | 3·°          | 18:192                                                            | 170                                                   | 1-13                            | 1-7                                                                         | 1-1                                       | del naturale co-                                                                                                                                                                    | Nato collo-seroto voto, e rifretto, circa alla vita eguale appieno ai due precedenti; campo p. ore.                                                                                                                                                                                                      |

Lasciate ora da parte tutte le altre opinioni ipotetiche ed arbitrarie intorno al cominciamento della vita dei feti, è manifesto che con assai più di probabilità se ne può giudicare dalla natura, e dalla condizione dell'embrione medesimo. Esposto adunque brevemente quello che per visa si deve intendere, idea complicatissima, e avviluppata da tante diverse nozioni, esaminerò quello, che secondo la proposta tavola verisimilmente si possa dire. Niuno metterà in dubbio che la vita convenga non solo agli animali ma anche ad altri corpi, e che credo niuno vorrà contraddirci, se prenderemo per carattere della vita così negli animali come nelle piante gli uffici, e le funzioni, che ciascuno di questi corpi esercita diversamente secondo la sua diversa struttura dalla nascita sino alla morte. Non ignoro altra esser la vita de' vegetabili, ed altra quella degli animali; non è pur d'uopo spiegare, che fra se differiscono nel grado, nel vigore, nello stato di persezione, nella durata ec., basterà accennare che si richieggon dei segni e degli attributi per distinguere questa diversa vita degli animali, e de' vegetabili, e distinguerne i gradi diversi. Or siccome questi segni non da altro fonte si posson desumere che dalle azioni, e sunzioni che vitali, e naturali si chiamano, così a queste io m'appoggerò unicamente.

Di varj organi, e di diversa struttura di parti ha Dio sorniti gli animali perchè le varie lor funzioni efercitassero. Al moto ha destinati i muscoli, alla circolazione del sangue e degli umori ili cuore, ed i vasi, alle sensazioni i loro organi sensori col cervello, ed i nervi, alla digeffione ed alle secrezioni diverse i varj visceri, alla respirazione ed alla voce i polmoni, la trachea, la laringe ec-Sarà egli mai a sperare che un animale eserciti una sunzione, per cui o non abbia lo stromento convenevole, o l'abbia impersetto? Il feto adunque non in ciascun tempo della gravidanza, almeno ne' primi, mesi potrà esercitare tutte le funzioni animali, non avendone ancora gli stromenti adattati. Or se oltre a quel principio di vita, che risiede in ogni particella del corpo animale, comunque appellare si voglia o tono, o forza vitale, o sensibilità, o irritabilità, chiameremo perfetta vita animale il complesso delle dette azioni, e sunzioni, apparirà, che per vivere una persetta vita animale, offia per avere la circolazione degli umori, la respirazione, la digestione, le escrezioni, il moto richiedesi una certa persezione d'organi, e di stromenti, e che dal primo filo di vita, che certamente al tenero embrione si comunica nello stesso concepimento, fino alla vita animale perfetta che vogliono i Giureconsulti, il seto palla per impercettibili gradi.

Il primo cominciamento adunque della vita, che negli embrioni umani, o de' bruti scoprir possiamo co' seasi, dipende dal moto musculare, il quale colla sua vivacissima irritabilità eccita e mantiene il moto del cuore, si comunica agli intestini sotto nome di moto peristaltico, e passa a poco a poco negli altri muscoli. E' raro aver la fortuna di offervare questo primo incominciamento del moto nei quadrupedi, e più raro ancora negli embrioni umani. Questa picciola scintilla di vita si mantiene nel seto per la connessione che ha colla madre, e quando egli esce innanzi tempo, nell'atto medesimo si estingue. M'è occorso di osservare un embrione (V. la Tavola num. VI.) uscito vivo coll' uovo intero in un parto facile, e celere; nel qual embrione per alcuni minuti primi ho potuto notare un debole alterno moto delle braccia, e de' piedi; ma i battimenti del cuore non avevano ancora tanto vigore, che al tatto nel torace, o nelle arterie si potesser distinguere. I muscoli, che servono alla respirazione non aveano pur concepito ancora quel. grado di valore, per cui potessero dilatare il torace, e facilitare l'ingresso dell'aria; quindi tornaron vani gli ssorzi ch'io seci per eccitare in questo tenero corpicciuolo la respirazione col soffiarva entro dell'aria.

Assai maggiori, e più chiari indizi di persetta vita animale esibirono i tre seti (Tav. num. VII. VIII. IX.) partoriti tutti e tre nel sesto mese della gravidanza. Siccome tutti e tre convengono ne' punti principali, che spettano al nostro proposito, io per brevità unirò in un solo articolo tutto ciò che concerne la condizione di vita di questi seti.

1.º All'esterno mostravano tutti i segni di immaturità, nel peso, nella lunghezza, nella mollezza della cute, e della carne, nella gracilità delle membra, nel color rubicondo della cute per la tenerezza, e trasparenza dell'epidermide; nella mollezza dell'ugne; nel volto senile; nella replezione de' follicoli sebacei a' consueti luoghi; nell'abitudine lanuginosa del corpo; ed oltre il resto nella totale mancanza de' testicoli nascossi ancora nell'addome.

2.º Le palpabre erano affatto chiuse, sicche in tutti dovettero aprirsi con qualche difficoltà; il colore della pupilla a cagione della membrana pupillare era pallido, ed oscuro, come se gli umori patissero qualche opacità.

3.º Sebbene avesser poco sosserto nel parto, nondimeno eccetto il calor naturale d'alcune parti, giacquero tutti per un po' di tempo come morti senza alcuno indizio di vera vita: cominciarono quindi

una debole agitazione delle membra, e mentre io convinto della vita del feto pel libero fgorgo del fangue dal funicolo recifo, e premuroso di eccitarla, e conservarla facea le solite irritazioni, cominciarono a poco a poco una vera respirazione, quantunque non abbian mandato subito niun vagito, come fanno i maturi; poiche abbiamo osservato, che tutti cominciarono a vagire lungo tempo dopo incominciato il respiro.

4.º Dopo il cominciamento del respiro aprivano e chiudevano spontaneamente le palpebre staccate innanzi dalla Levatrice, secondo che il richiedeva la luce più debole, o più sorte che introducevasi. Infatti ho provato spesse volte che le hanno spalancate quanto potevano, trasportati in un luogo oscuro, e gridando le hanno chiuse quando surono esposti al sole, o ad altra luce più sorte.

5.º Circa al calore animale è cosa singolare, che l'addome è rimasto sempre freddo, e quantunque i bambini venissero somentati con panni caldissimi, non ha tuttavia acquistato mai il calor naturale. Un po' più caldi eran nel capo, e nel dorso. Le estremità erano anch'esse piuttosto fredde. Distinguevan però il diverso essetto del caldo, e del freddo, poichè sempre vagivano, se rimossi i panni sentivano il freddo, e tacevano se eran di nuovo coperti. Anzi il diverso grado di calore aveva pur molto inslusso sulla respirazione, poichè il caldo la rendeva sempre più libera, e sacevasi all'incontro più debole, quando eran feriti da un insolito freddo.

6.º I battimenti del cuore innanzi al cominciamento della refpirazione eran debolissimi, e al tatto sensibili appena; dopo di essa
al contrario vedevansi così forti, che nel torace medesimo, nel collo, nel mento, sotto le ascelle, nel carpo, nel basso ventre, nel ginocchio sentivasi il posso delle arterie con tanta frequenza, che 110

a 120 battute ho potuto contare in un minuto.

7,° Degno pur d'osservazione era in questi seti il meccanismo della deglutizione. Non avevano sorza bastante di stringere, e suggere la mammella sebben piena di latte; nè il seto (num. VII.) potè sarlo invanzi a 36. ore: ma se dalla mammella spremuta si istillava lor nella bocca alcun poco di latte, o si introduceva con un cuconiajo, chiudevan tosto la bocca, l'addome moveasi con più sorza; il latte aggirato alcune volte per bocca era sinalmente con qualche dissicoltà inghiottito. Se dopo incominciata una volta la deglutizione altro latte istillavasi, continuavano i Bambini a inghiottirlo tranquillamente e senza ssorzo; anzi talvolta col vagire, senza che altra cagione se ne seorgesse, parenno domandare l'alimento di nuovo latte.

8.º Per la massima parte della breve lor vita dormirono profondamente, nel qual tempo i pannilini rimaser bagnati d'un po' d'orina, e tutti pure evacuarono un po' di meconio di color sosco.

9.º Sebben questi seti immaturi abbian vivuto chi più chi meno, poichè il più giovine campò 70. ore, il secondo 14., il terzo 9.; ciò non ostante moriron tutti fra veementi agitazioni, e con inquietudine, e vagito continuo. Il loro peso dopo morte si trovò scemato di più di un'encia e mezzo, le carni si ammolliron pressissimo, e non ostante una injezione felicissima, con cui aveva empiuto di cera due de' loro cadaveri, non avendo potuto avere il terzo, prestissimo amendue imputridirono. L'epidermide poche ore dopo la morte si staccò da se medesima dappertutto.

Chiunque pertanto abbia a giudicare della vitalità de feti immaturi, troverà da queste premesse venirne i seguenti corollari.

1.º Che vivon bensì nell'utero tutti gli embrioni dal primo momento della concezione fino a tanto che son capaci di qualche incremento, ma vivono una vita fornita di pochissime sunzioni, La quistione adunque stabilire si deve in questa guisa: a qual tempo il seto sia capace di esercitare tutte le sunzioni necessarie a vivere una perfetta vita animale, non a qual tempo cominci la vita in genere.

2.º Quantunque gli organi dell'embrione acquistino un maggior grado di persezione di giorno in giorno, e la sua vita per conseguenza venga crescendo a misura che gli organi si san più atti ad esercitare le lor sunzioni; contuttociò innanzi al principio del quinto mese della gravidanza, appena danno alcun segno di persetta vita animale eccettuato il moto del cuore. Passato però il quarto mese i muscoli cominciano ad agire, sicchè le donne attente ne sentono spesso un dolce irritamento.

3.º Sul fine del quinto mese sembrano aver già acquistato i moti del cuore, e de muscoli tanta sorza, che possono ditatare il torace a compiere qualunque respirazione, e render sensibile al tatto il battere delle arterie. Anche gli altri organi si persezionano al tempo stesso per modo, che alla metà, o alla sine del sesso mese mon sembrano più inetti a vivere una persetta vita animale.

4.º Siccome adunque io credo troppo ingiusto, e contrario alla verità il negare una vera vita ai nostri seti che son nati certissimamente nel corso del sesso mese, così son persuaso, che la determinazione della vera vita animale non abbia a prendersi dal numero de' mesi o delle settimane, nè da uno o da un altro sintoma di vita, ma dal complesso di tutte le sunzioni alla vita animale richieste.

### LETTERA ORITTOGRAFICA

DEL SIGNOR ABATE

#### ALBERTO FORTIS

Socio dell' Istituto delle Scienze di Bologna, Membro delle Accademie Reali di Bordeaux, di Siena, di Lunden nella Scania, della Società de' Curiosi della Natura di Berlino, e delle Agronomiche d'Udine, di Spalato, di Rovigo ec.

AL SIGNOR ABATE

#### D. GIROLAMO CARLI

Segretario della Reale e Imp. Accademia di Mantova, e Membro di molte altre Società dotte.

Oich' ella mostra di leggere senza noja le mie lettere, che sorse ponno unicamente servire a prevenirla della sisica costituzione di Paesi montuosi pe' quali sarà molto sacile che debba viaggiare, onde appagar la saa dotta curiosità; io le comunicherò colla presente le poche Osservazioni da me satte ne'giorni passati in un tratto di monti ch'ella dovrà traversare, se mai le sarà d'uopo di sare il viaggio

da questa parte a Vienna.

I monti di Trieste, come anche quelli di Capodistria, d'Isola, e di Pirano, sono composti principalmente di pietra arenaria quarzosa; intersecata da venature di cristallizzazioni di spato cascario striato, e talvolta inquinata alla supersizie d'ocra marziale. Questa sorta di pietra potrebbe ridursi al Quadrum del WALLERIO Spec. 84., è disposta a letti di varie grossezze, e di varia inclinazione; nè di raro accade che sra essi trovinsi degli strati d'indole, e natura disserntissima, composti di corpi marini detriti, de'quali

corpi vestigi certi di raro veggonsi nella pietra arenaria. Cinque miglia incirca Iontano da Trieste cessano i monti arenari, e succedono ad essi i calcarei. Esaminando il luogo preciso del passaggio dall' uno all' altro imposto, mi parve di vedere chiaramente che i monti calcarei sono di data molto anteriore ai cotacei, i quali ad esti trovansi appoggiati, e non certamente per intima originaria primitiva coessone aderenti. Il masso enorme che forma l'offatura continua de' monti calcarei detti il Carso di Trieste, e si dirama poi a destra verso l'Istria, e la Croazia, a sinistra verso il Friuli. mostra d'aver sofferto corrosioni, ed interruzioni vastissime dalla parte che guarda il mare, ed a cui sono appoggiati i monti minori. d'indole arenaria, per opera d'una molto posteriore inondazione, e deposizione d'acque torbide. Combinazioni ed apparenze affatto simili io ho offervato in molti luoghi d'Italia, e segnatamente nelle più interne Valli dell' Apennino longitudinale, sempre calcario nelle sue sommità. Gli strati calcarei del Carso sono di pasta sorte marmorea, e in pieno analoghi alla pietra Apennina, Istriana, Dalmatina, riducibile al Calcarius solidus particulis impalpabilibus. WALL. 41. 1. I loro componenti sono principalmente una terra calcaria indurata varia nel colore, ma generalmente traente al bianco, nella quale l'occhio nudo non distingue parti di figura determinata, l'armato altro non iscopre che minuti atometti irregolari, resi lucenti dallo sparo calcario cristallizzato, che li ha compenetrati, e rottami assai grossi e palpabili di corpi marini. Questi appartengono ora alla numerola classe di que' testacei de' quali non peranche conosciamo gli originali, ora a varie spezie di corpi marini conosciuti; sra i primi è d'uopo annoverare le immensamente propagate lenticolari, che formano il totale impasto di vastissimi firati, da' quali principalmente traggonsi le pietre da lavoro pell'uso, di Trieste, e che s'estendono pell'alta Istria Veneta sino ad Albona. come anche gli Ortocerati da me descritti e figurati nel I. Vol. del Viaggio in Dalmazia (\*): fra i secondi contansi vari bivalvi comuni, e turbinati esotici, ma però conosciuti. I contorni di Cornial danno una spezie d'Ostracite anomia conservata quasi nel suo stato naturale, ma non peranche nota in istato naturale ai Conchiliologi.

Gli strati di pietra Ortoceratitica sono i più vastamente estesi e i più moltiplicati nel Carso di Trieste; essa si può nominare Cal-

<sup>(\*)</sup> Tav. VII. del I. Vol. Fig. XII, XIII, e XIV. V. anche Saggio delle Offervazioni sopra Cherso ed Ofero Tav. I.

carius folidus, pestificatis Nautili Orthocera deperditi fcatens, politu-

Tam non respuens.

Fra questi, alternandoli, trovasi un' egualmente solida pietra calcaria, che fendesi in lamine, e serve ai medesimi usi che l'ardessa o schisto argilloso tegolare, quantunque di natura specificamente diversa. Generalmente è di colore biancastro sudicio, di grana impalpabile, di frattura angolare, di tritura bianca: Lapis calcarius fei filis, tegularis, fracturd angulari, folida, triturd albd, polituram non respuens. La grossezza di questa pietra tegolare è molto varia; così lo è anche l'indole, e la qualità. Essa degenera bene spesso in pietra suilla, e per vari gradi di colore giunge ad un nero intenfo; la superfizie esposta all'ingiurie dell'aria diviene pell'ordinario cenerognola, nel quale stato conviene collo Schistus cinereus fuscus del DACOSTA 170. 9., che per farlo ben conoscere dovea: forse anche aggiugnervi il qualificativo di calcavius. La varietà più comune di quetta pietra suilla è Calearius fissilis, laminis tenuibus, particulis impalbabilibus, unicolor, nigrescent, fætidissimus, scriptura albd. Ve n'è però sovente di quella, che si fende in lamine più grosse, ed è composta di particole granulate; Lapis fuillus parsiculis granulasis. CRONSTEDT 23. La più curiosa varietà dello Schisto calcario suillo di Cornial si è quella che nelle divisioni? delle sue lamine offerisce altrettanti strati orizzontali di gusci delle sopraccennate anomie, minutissimamente striate, e conservanti ancora in parte la primitiva loro lucentezza. Le Ostraciti che viflanno prese e compresse, di figura suborbicolare, quasi tutte della medelima grandezza, non eccedente pell'ordinario quella d'uno Zecchino, sono minutissimamente striate, per modo che più di cento canaletti diretti dal giuglimo alla circonferenza ho potuto in un esemplare numerare coll'occhio armato; hanno anche qualche numero di fascie, delle quali ho potuto contare sino a dodici, e che mantengono vestigi riconoscibili, ad onta dello stato di compresfione in cui fi trovano, di rostro curvo, è molto prominente: Pesrificatum conche anomie gryphioidee, orbicularis, compresse, minutiffime striate, fastiate, rostro prominulo, resto, aut subrecurvo. La pietra suilla ne contiene tanta quantità che la superfizie delle sue samine se ne trova affatto coperta. Un esemplare non più che due pollici grosso, ch'io n'ho apportato, ne contiene cinque stratificazioni assai distinguibili nella sezione perpendicolare al di suori. Il color della pietra è grigio scuro anzichè nero, e la sua tessitura granulosa; stropicciata puzza sortemente, nella frattura è rozza. lo

la direi quindi : Calcareus fossilis , tegularis , solidus , testis anomiæ griphioldee deperdite scatens, texturd granulaid, colore griseo nigrescente, tritura fusca, fæsidissimus. I componenti medesimi di questi vari schisti calcarei suilli, se le anomie di quest' ultimo se n'eccettuino, formano alcune stratificazioni di pietra forte calcarea nerafira, groffe da uno fino a due piedi; quelta pietra essendo più compatta, e di particole per conseguenza più aderenti, e difficilmente separabili, puzza meno degli schitti sopraddescritti quando è stropicciata: ma tramanda poi anch'essa la graveolenza bituminosa quando sia percossa colla punta d'un martello, o colla massa in qualche angolo; essa è suscettibile di pulimento, ma un po grosso; si rompe sotto alle percosse in ischeggie simili a quelle delle selci, modo di frattura che da' Litografi, com' ella sa, è assomigliato a quello dei guscj de' bivalvi: Calcareus, solidus, nigrescens, sætidus, particulis impalpabilibus, putrefactis orthoceræ minus scatens, fracturd testaced,

stituta fusca, polituram admittens.

Finalmente una spezie di diaspro opaco, ignobile, privo d'ogni Incentezza, trovali stratificata presso Cornial, questo è tutto madroso, e nelle cavità tinto d'ocra marziale color di ruggine. Quetta pietra pel suo abito esteriore non sarebbe agevolmente distinguibile dalle altre di pasta calcaria: ma la quantità di scintille, che manda fuori percossa coll'acciajo, e il giudizio degli acidi, co'quali non fa effervescenza veruna, somministrano caratteri decisivi. Contieme una gran quantità di corpi marini, o per meglio dire i · nuclei di essi in due differenti stati; alcuni sono incorporati nella pietra medesima occupando tutto il luogo, in cui stava il testaceo del quale rappresentano la figura interna, mentre la mareria lapidosa non erasi peranche rassodata; altri sono nuclei vuoti assatto per entro a e da una sottilistima crosticina quarzosa sormati, che probabilmente ebbe origine dalle particole più fine del testaceo già scomposto. e per un'arcana operazione della Natura cangiato in sostanza filicea, indi ricombinate dall'acqua filtranteli verso le interiori cavità della pietra, secondo le leggi di sua tendenza delle quali vediamo simili esempi, benchè differentemente modificati in quasi tutte le pietre d'origine, o formazione acquea: Silex rudis, inequalis, ochra martiali interne inquinatus, nucleis folidis bivalvium, O surbinatorum partim folidis, partim inius vacuis refertus. I bivalvi ch'io ci ho riconosciuto appartengono alla samiglia de'Mituli; gli univalvi sono per lo più Turbinites longitudinaliter, & transversim stristus, tuberculosus.

I var) strati delle sopraccennate pietre composti affettano pell' or-Tom. I.

dinario una giacitura orizzontale, e per tal modo disposti si trovano sulle piane altezze dei monti dove però talvolta si veggono anche naturalmente un poco inclinati. Il crudele governo che gli anni, e le meteore hanno fatto degli strati più esposti all' intemperie non può a meno d'invitare a pensarvi sopra seriamente gli Orittografi. Le vaste pianure ignude quasi affatto d'alberi, e di terra vegetabile non hanno altro suolo generalmente parlando in vetta del Carso che gli strati medesimi petrosi. Ma questi sono ben lontani dalla continuità loro primitiva! In vece di formare un folido tutto d'un pezzo, come lo avranno formato una volta, sono essi divisi verticalmente in innumerabili massi irregolari aderenti l'uno all'altro pella base comune, ma superiormente divis dalla erosione distruggitrice. Sembra che il mare gli abbia così trasorati, e corrosi: ma io non oserei di darne alle acque marine la colpa, quantunque le aguzze punte, le taglienti costole, e le trasorature di que' sassi fomiglino a quelle che s'osservano talvolta lungo i lidi petrosi del mare. Mi sembra più probabile, che le pioggie, il Sole, le nevi, i venti, i diacci congiurati abbiano lentamente lavorato su quegli strati, scomponendone a poco a poco le parti meno aderenti, e rispettando quelle che per essere state più intimamente compenetrate dalla deposizione delle acque petrisicanti godono di maggiore continuità, e compattezza. Ma se così sosse la cosa, qual serie di secoli si richiederebbe per operare una tal distruzione? Forfe qualche contrada dell'Arabia Petrea somiglierà alle ignude montagne, e alle aspre pianure che trovanti al confine della Carniola 🗧 🔭 lo sconnettimento, la corrosione, lo squallore, la nudezza di questo tratto di paese sa orrore, e somiglia alle descrizioni che i viaggiatori ci danno di que' deserti. Ora io dico : se alcune pierre da labbrica, bassorilievi, iscrizioni ec. da dieciotto secoli in qua esposte all'aria, poco più poco meno egualmente temperata in questi contorni, tagliate da strati di pasta e indole medesima sossirirono picciolistimi pregiudizi esteriori, quanti secoli avranno dovuto scorrere per gualtare non solo la superfizie esterna, ma la continuità universale degli strati marmorei, e i pezzi loro isolati dopo lunghe corrolioni traforate sino all'intimo midollo? Come nella Dalmazia e nell' Istria, così su' monti della Carniola si trovano ad ogni passo de' segni esterni del sotterraneo disequilibramento, e confeguente rovina degli firati. Io ho, alcuni anni sono, avuto per le mani questo satto scrivendo ad un illustre Amico Orittologo delle cose sossili Istriane, ed ho anche in quel tempo medefime descritta la setterranea Grotta di Verteneglio, che trovasipoche miglia lontana da Città-Nuova, la di cui particolarità si è
l'aver internamente una collina formata della caduta degli stratisuperiori, e la di cui vetta trovasi unita alla volta per una muraglia circolare di stalattite, che vi forma una sorta di picciolotempio. Ma è ben altra cosa quella di Cornial! lo non mi lusingo
di descriverla in modo che mi contenti, e so di certo poi che la mia
descrizione sbozzata, e mutila sarà mille volte inferiore alla magnisicenza dello spettacolo sotterraneo di cui ho goduto in compagnia
del mio ottimo, e dotto Amico Sig. DEMBSCHER già Professore
di Geometria sotterranea a Schemnitz, ed ora con ottimi auspici
di vantaggio Nazionale sermato al servigio, riattamento, e direzione delle Miniere della Serenissima Repubblica di Venezia.

Il primo merito della Grotta di Cornial, che la rende raccomandabile a tutti gli Amatori si è l'esser vicina alla strada della Polla e facilmente accessibile, almeno per un tratto considerabile: io calcolo molto questa felicità di posizione, ricordandomi della fatica che ho dovuto sare per iscendere nella da lei sì sovente visitata Grotta di Montecucco, negli Apennini dell'Umbria, alla di cui vetta salii col comune valoroso Amico Sig. GlUSEPPE MARZI, ora Chirurgo di Permo. Noi ci servimmo d'una scala onde calarci giù pella balza d'un picciolo sprosondamento circolare sino alla bocca della Caverna, ma s'avrebbe potuto anche scendervi senza quesso. L'ingresso è comodissimo, vastamente aperto il vestibolo, e chiaro abbastanza per distinguervi senza l'ajuto di fiaccole le due prime gran colonne, che sostengono l'arditissima volta del sotterraneo: una di queste colonne, che sia piantata a finifira, isolatistima, ed assai regolarmente formata sul gusto Gotico di parecchi piani di testate simili alle rose de' cavol fiori co' loro gambi proporzionati; può avere intorno a ventiquattro piedi d'elevazione, e cinque in ser di diametro. L'altra, che tla a destra dell'ingresso, non è sì elevata, perchè forse dai rottami de' sassa che le acque vi portarono wovasi in parte sepolta, ma di grossezza non è molto differente. La volta è adornata di tutte quelle decorazioni di festoni, e baldacchini che si ponno desiderare in luoghi simili; nè si smentisce maj da qualunque parte si voglia esaminarla. A misura che c'innoltrammo calando verso la più interna parte del vasto sotterraneo, lo spettacolo divenne più intereffante. Quantunque speffo si faccia strada su le ruine cadute dall'alco, non può nascere timore che precipità dalla volta qualche masso di nuovo. La stalattite incrostò nel corse Kk 2

di molti secoli tutto l'interiore di quelle tenebrose cavità, e dal suolo anch'esso tutto incrostato s'alzano di già molti susti di colonne ancora informi che non lasciano dubitare dell'origine delle altre perfezionate, ed elevate sino alla volta. Gli oggetti medesimi, che variano nella configurazione e disposizione ad ogni passo, ci occuparono per buon tratto di cammino discendente sino a tanto che giuntimo ad un luogo, dove si rifalisce per formontare una spezie d'argine che divide la gran caverna in due parti; gli uomini di Cornial, avvezzi a condurre i curiofi per que' luoghi buj, v'hanno fatto una bassevolmente comoda scala di rottami. Dal capo di quella scala voltandoci addietro godemmo del più bel punto di prospettiva sotterranea che avessimo mai veduto; i varj colonnami della parte che avevamo trascorsa in discendendo, ci si presentarono di sotto in su, disposti con assar buon ordine, e regolarità di distanze sino quasi alla bocca del sotterraneo. I trofei, i candelabri, ed altre tali masse stalattitiche rassomiglianti a varie produzioni dell'arte, adornano con disordine aggradevole lo spazio compreso fra due ordini di colonne. L'argine summenzionato serve di base a una colonna non molto grossa, ma che avrà però un piede e mezzo di diametto la quale va a congiungersi colla volta; su di questa a punta di martello scrivemmo i nomi nostri, che serviranno sorse a segnare gl'incrementi della stalattite di qui a qualche secolo, essendo prosondamente incisi, non però, cred'io, a consermarne la vegetazione giufla il parere del TOURNEFORT. Lo spettacolo che si presenta di là dall'argine, che sbarra le angustie della Caverna, è anch' esso magnifico al maggior segno, e si vede dall'alto al basso. A sinistra il sotterraneo non s'estende, ma il solido del monte è tutto rivestito di stalattite; a destra dal prosondo risalisce vallamente aperto, e adorno di festoni, colonnami ec. La volta, che continua di là dall'argine divisore, è sostenuta da un'altissima colonna isolata men grossa, e men regolare che le prime da noi incontrate, ma egualmente adorna di gruppi simili al cavol siore. Noi non calammo dall'argine, perchè le nostre guide aveano recato un corda troppo corta, e la calata è di venti, e più piedi tutta intonacata di stalattite refa soverchiamente sdrucciolevole dall' umidità. Da quell' altezza però potemmo riconoscere che a una terza divisione della caverna s'apriva l'ingresso nel fondo che noi vedevamo, e dirimpetto all'argine medesimo: due contadini vi calarono; ma la dissicoltà del regresso ci rese un po' circospetti, e ci contentammo del già veduto per allora con intenzione di ritornarvi

E' indubitata cosa, che la grotta d'Antiparo non ha punto che fare colla regolarità, e magnificenza di questa. La Caverna di Montecuccio, negli Apennini, è più vasta, più regolare, ma meno adorna. Dell'altre ch' io ho veduto nessuna è paragonabile. Un bravo pittora potrebbe cavarne due, o tre vedute sorprendenti; ed io mi

morsi le dita per non avervi condotto il mio.

Andando da Cornial a Prewold la via passa pel picciolo Villaggio di Waicz. Alcuni ammassi di schisto tegolare, ch'io vidi preparati, mi tentarono d'esaminarli. Ella sa che spesso nelle pietre la minose sì calcarie, che miste trovansi delle reliquie di corpi marini. I contorni di Baruti in Soria, i monti dell'Isola di Cerigo nell'Arcipelago, il lido dell' Isola di Lesina nell' Adriatico, le vicinanze di Bolca nel Veronese, i monti di Rozzo ne'Settecomuni, quei di Tolmezzo nel Friuli, le Gesseje di Scapezzano, il Promontorio di Focara, i mattojoni di Cafalbuono, e molti altri luoghi parte molto, parte poco conosciuti danno ai curiosi Naturalisti impressioni e scheletri di pesci, tellacei, e piante marine in si fatte pietre scisali. Non m'ingannai nella mia congettura. Lo schisto calcario suillo di Waicz contiene delle piante; gli icheletri più ovvj sono d'una spezie di Licopodio, che corrisponde alla Selago foliis campborata. DILL. Hift. Musc. Tab. LVI, Fig. g. Nelle vicinanze y'ha una cave di marmo nerastro pieno di corpi marini trassormati in ispato calcario bianchissimo; quello marmo battuto o confricato che na pozza di bitume.

Fra Cornial e Frewold si trovano tratto tratto nelle valli Aratificazioni di schisti arenario-margacei similissimi a quelli dei snonti minerali; in queste quasi mai non si trovano corpi marini , dico quasi mai, perchè ho veduto negli schisti argilloso-micacei della montagna Sutina in Dalmazia qualche impressione di telling. Il monte che domina Prewold, è uno scoglio ripidissimo che s'alza quasi perpendicolarmente, isolato; esso è composto della solita pietra calcarea forte degli Apennini stratificata orizzontalmente : il prospetto di questo scoglio mostra tutte le testate delle stratificazioni interrotre, le continuazioni delle quali da' torrenti e fiumi antichi deggiono essere state corrole ed asportate; le acque provenienti dalle nevi della sommità squagliate le trinciano addosso quasi colonparmente. Il paese è monotono fino a Adlesberg, groffo villaggio anticamente dominato da una Rocca detta Postrina, che vedesi rovinata in vetta d'un colle di pietra forte. Colà presso sonovi di molte vaste caverne sotterrance, una delle quali è stata anche descritta

pochi anni sono dal mio Amico Sig. FERBER nelle sue Lettere al Cav. di BORN ristampate ultimamente in Francese colle note del Baron DIETRICH, ed in Inglese dal celebre Sig. RASPE. Noi ci proponevamo di visitarla, ma le acque sotterrance esorbitantemente ingrossate nol ci permissero. Attraversammo altre dieci migliadi montagna per arrivare a Planina, picciolo paese situato appiè di colline, che fanno corona tutto d'intorno ad una pianuretta; questa era allora inondata, e dalle informazioni prese sopra luogo rilevai, che possiede precisamente i medesimi privilegi, che i Lago di Cxirknix, così famoso pelle descrizioni datene dal VALVASSORI nella Gloria Carniola, dal FABRIZIO, nella Theologia aqua, e da molti altri. Al tempo dello squagliamento delle nevi le acque d'un qualche gran fiume sotterraneo escono colà suori da parecchie caverne, che si sono scavate a poco a poco nel vivo degli strati marmorei, e coprono in brevissimo tempo un tratto di paese lungo intorno a dodici miglia, portando seco pesci fluviatili d'enorme grandezza. All' avvicinarsi della state questa gran quantità d'acqua, ela di gran lunga maggiore che ingombra le vaste cavità sotterranee di quelle contrade, va scemando, e s'incanala nascondendos giù pelle voragini medesime dalle quali era stata vomitata. A Lei, che da molti anni s'è fatto un' occupazione di visitar le viscere delle montagne quantunque volte le ha trovate accessibili, non parrà strano ch'io parli con tanta affeveranza d'un fiume sotterraneo, e dell'immensità de' vani che si diramano sotto le radici de'monti della Carniola. Io non oferei però spacciare questo fatto fenz'averne delle buone prove. L'Istria vicina alla Carniola è tutta cavata profondamente sotto a' suoi monti, ne' quali s'aprono a diverse prosondità centinaja di voragini, dette nel dialetto del paese con voce latina guastata foibe. Nel fondo d'alcune di queste voragini trovasi sempre l'acqua corrente; in altre trovasi temporaria; da queste partono molti ruscelli che lungo il lido del mare fra strato, e Arato facendoli luogo scorrono coperti; e talvolta hanho da esse l'origine veri fiumi. Una tal costituzione sotterranea dee necesfariamente produrre la totale mancanza d'acqua corrente, o di fontane ne'luoghi elevati, mancanza che affligge anche l'alta Carniola, ch'è della stessa catena di monti. La gran selva ene: da confini di quetta Provincia s'estende sino ben addentro nella Bosnia, e spesso savorisce i viaggi de' ladroni Turchi, che spogliane, e uccidono i passaggieri somministra ne' contorni di Planina prove ben più evidenti de' fiumi sotterranei. Ne' cupi valloni di esta trovansi

bene spesso siumicelli perenni, ch'escono belli e sormati dalle viscete d'una caverna per precipitarsi dopo breve corso in un'altra; e
tanto sono queste acque conosciute dagli abitanti de' vicini villaggi
che su di essa hanno piantato delle seghe pe' tavolami che sormano
il principale articolo del loro commercio. Nel breve tratto di paese
selvoso che sorge sra il Lago celebre di Cxirknitz e la Città d'Idria
non meno rinomata pelle sue minere, sonovi tre uscite, e tre risobbissamenti nelle caverne del siume, per cui in parte trova esto sotterraneamente il Lago medesimo. Il Dr. BROWN nelle Transazioni
Anglicane del 1669 riserisce che il principe d'Eckenberg avev' avuto la curiosità, e il coraggio di farsi calate giù d'ana delle buche,
pelle quali il Lago si scarica, in tempo ch'era secco; e dice che pasad per di sotto a una montagna, e riuscì dalla parte opposta.

Io ho notato più addietro lo Scoglio di Prewold fra i luoghi ofservabili pella discontinuazione degli strati e asportazione de' materiali fatta da qualche siume antico, che ora non si vede più. Sarebbe una pazzia il voler cercare di determinare in qual tempo quel gran fiume abbia efifito: ma non sarebbe però assurda cosa il dire, che per esso fi saranno scaricate acque provenienti da montagne chi sa quanto più loatane, le quali adesso viaggiano pelle tenebre di sotterra. Ella non creda, ch'io voglia segnarle su d'una Mappa il fiume, per cui gli Argonauti dalle foci del Danubio giunsero alle sponde dell' Adriatico! Sarà probabilmente una favola quella loro navigazione fluviatile; ma è però certa cosa, che stanti le cose come stanno presentemente, una barca a stagione anche asciutta, partendoli da Über-Laybach, lontano intorno a 30. miglia dal Mare Adriatico, può andare benissimo e ritornarsene dalle soci del Danubio; ed è certo del pari, che nella stagione dello squagliamento delle nevi potrebbe dipartirsi da un luego ancora più vicino all'Adriatico, come sarebbe Planina, lo non vorrei temere, che le persone sensate trovassero strana la mia opinione se dicessi, che anticamente i terreni essendo meno squarciati da' valloui (che formansi, o sprosondansi di giorno in giorno visibilmente pel rodere dell'acque montane, e divengono væstissimi col lungo andare degli anni) i siumi dovettero avere i loro letti molto più alti. Tutti gli Osfervatori Orittologi fanno che sulle falde non solo, ma talvolta in vetta de monti trovansi vasti strati di ciottolame fluviatile, e pochi sono quelli che cerchino, come il Sig. BOWEL nella sua Introduz. alla Storia di Spagna, di farli credere generati in lece. Il trasporto d'una barca non grande si sarebbe reso poco malagevole, e molto ragionevolmente si potrebbe parlarne come di cosa credibile quando si sosse trattato d' un breve tratto di montagna. Comunque sia della verità di questo satto, ravvolto nelle tenebre densissime d' un' antichità troppo rimota, i Carniolini più colti credono che gli Argonauti siano venuti, secondo PLINIO, dal Danubio nel Savo, indi nel siame di Lubiana, l' Hamona antica, sino alle di lui sorgenti, che trovansi appunto sra essa Città, e le montagne, non lunge da Uber-Laybach. Dopo d'aver attraversato quel tratto di paese, veduto il siume, ripensato anche un poco allo stato antico di que' luoghi, io le consesso, che non mi trovo più tanto disposto a credere savoloso quel viaggio dagli antichi si concordemente raccontatoci.

A Lubiana io ebbi la consolazione di abbracciare il valorose Sig. HACQUET Membro di molte celebri Accademie, Prosessore d'Anatomsa, e Segretario di quell'operosa Società. Della Città non ho portato meco nessuna idea, perchè contento dell'istruttiva conversazione di lui, della compagnia de' libri, e della collezione di miniere, ch'egli possiede, io non uscii quasi punto di casa prima del momento di rimontare nel calesse che colà mi aveva condotto. Ella gradisca questi mici pochi dettagli, e mi creda ec.



# ARTICOLO D'UNA DISSERTAZIONE

DEL

## P. MARIANO MORENI DE MINIMI

P. PROF. ORD. DI FISICA SPERIMENTALE
NELL' UNIVERSITATIOI MODENA.

b obita

Intorno alla natura dell'Aria Infiammabile, così artifiziale, come nativa.

Dinvestigare i principi Componenti l'aria infiammabile artifiziale, non fa mestieri ne di grand'arte, ne di gran raziocinio: l'acido vitriolico; il serro de'quali ci serviamo per produrla; la calce metallica; il vitriolo sisso, che restano in sondo al vaso, nel quale

l'effervescenza si sece, abbastanza ce li dimostrano.

Il serro è per rutti i Chimici abbondantissimo di slogisto: la calce metallica altro non è che il serro stesso del suo slogisto spogliato; dunque altro non accade al serro in questa effervescenza, che lo spogliamento del suo slogisto: questo è quello adunque, che ei somministra alla composizione dell'aria: dunque uno de' suoi principi componenti sarà il slogisto, e l'altro sarà l'acido vitriolico, che reso volatile per la combinazione con questo stesso sista, diventa ciò, che i Chimici chiamano acido, o spirito sulfureo volatile.

Quanto all'aria infiammabile natía, della quale tauta abboudanza abbiamo in tutte l'acque putride, e paludose; se ella sosse in tutto simile all'artifiziale, non v'ha dubbio, che comuni ne sarebbero i principi; ma avendo ella due differenze, le quali per altro comodamente riduconsi ad una, convien dire, che anche vi sia qualche essenziale diversità. A buon conto ambedue convengono in questo, che sono insiammabili: dunque tutte due contengono Tom. 3.

del flogisso. Le differenze loro sono, che l'artifiziale è tonante, e s'infiamma alla scintilla elettrica, laddove la naturale abbrucia placida, e senza rumore, e resiste ad ogni elettrico suoco anche gagliardo, e condensato, quale si è la scintilla del quadro magico, e della boccetta di Leiden: due differenze, le quali indicano amendue, che la seconda aria è meno infiammabile della prima; e però ho detto, che amendue sì fatte differenze ad una riduconsi agevolmente. Conviene dunque dire, che il stogisso nell'aria nativa sia più tenacemente legato all'altro, o agli altri suoi principi, poiche più resiste alla sorza, che tenta separarlo, alla quale non cede, se non è grande, e cedendo, lo sa lentamente. Dunque o il flogisso dell'aria nativa è legato a puralche altro principio, con cui ha maggiore affinità, che l'acido dell'artifiziale: o è legato al medesimo acido mediante un altro principio medio, a cui l'acido, e il detto slogisto sono ambedue grandemente affini.

Ci sarebbe mai dubbio, che questo principio, che combinasi col flogisto o solo, o accompagnato coll'acido, sosse un alcali volatile? Il marciume del fondo dell'acque, dalle quali sorte in abbondanza quest'aria, e l'odor setentissimo della medesima, sono le cagioni d'un tale mio sospetto. Da tutte le putresazioni raccogliess l'alcali in abbondanza. L'odor fetente, che esala da tutte le materie corrotte, per consenso de' migliori Chimici è un alcali volatile animato dal vivace flogisto. Se poi riflettiamo alla grandissima affinità dell'alcali col flogisto, per la quale quasi mai l'alcali non trovasi senza di lui, facilmente spieghiamo, perchè quest' aria sia più difficile a sciogliers in fiamma: intendiamo come ella non perda la sua infiammabilità dallo stare in consorzio con l'acqua, e con il ferro, come è sembrato ad alcuni, che avvenga all' aria infiammabile artifiziale. Pare dunque, che si possa con ragione afferire, altro non essere l'aria infiammabile nativa, che flogisto, e alcali volatile combinati insieme, i quali variando nelle dosi secondo la varietà de' fondi dell' acque, da cui quest' aria ricavasi, sorse cagionano i diversi colori, che nella accensione di esse arie si offervano.



# LETTERA

### DEL SIGNOR MAUDUIT

DOTTOR-REGGENTE DELLA FACOLTA' MEDICA DI PARIGI, MEMBRO DELLA SOCIETA' R. DI MEDICINA.

Sulle precauzioni necessarie nelle malattie, che si curano coll' Elettricità.

Rozier Marzo 1778.

E cure che per mezzo dell'elettricità, la Società R. di Medicina m'ha incaricato di intraprendere, e ch'io eseguisco sotto alla sua ispezione, sembrano aver kanimata la speranza, che erasi conceputa da alcuni anni intorno al fluido elettrico considerato come medicamento. Io non ho peranche pubblicato nulla, non ho reso conto delle mie operazioni che alla Società da cui ne ho avuto la commissione, all'Accademia Reale delle Scienze, e una volta al Pubblico nella sessione tenuta dalla Società Medica ai 27. dello scorso Gennajo. Contuttociò io mi veggo citato ne' fogli pubblici, e y'ha chi s'autorizza per provare l'efficacia della elettricità sulle maraviglie, che diconsi da me operate. Si pubblican dalle Provincie de'fatti che sono presso di me avvenuti in Parigi, si spacciano come guariti degli ammalati, che han certamente avuto molto soglievo. ma ch'io curo tutt'ora. Una specie d'entusiasmo, che ha origine sicuramente dall'amore dell'umanità, ha invaso la più parte degli animi; si fa l'enumerazione de' mali, che si suppongono esser guariti colla elettricità; si configlia questa a chiunque è affetto da tai malori; non si parla che de' vantaggi; non si dice nulla de' pericoli, che talvolta si posson correre, nè della maniera di prevenirli. Un tal silenzio ha per fondamento la persuasione in cui si vive, e che vuolsi ispirare agli altri che l'elettricità non possa sare che bene; male non mai. Se questa non fosse che una proposizione arrischiata io non prenderei a combatterla; ma la ragione, e Ll 2

l'esperienza le si oppongono direttamente; altronde ella pub divenire pericolosa in molti casi: è dunque mio dovere il consutarla; è pur una parte rilevantissima dell'impiego cheim'è stato affidato.

Se dai fatti ch' io ho osservato, e da quelli che i Signori DE HAEN, SAUVAGES, ed altri mosti ci hanno comunicato appar probabile, che la Medicina possa un giorno impiegare l'eletricità utilissimamente, non è men vero per ciò che risulta dalle mie osservazioni esaminate, e dissusse dalla Società R. di Medicina, e dai satti riseriti da molti Autori, che sonvi de' casi, e delle circostanze che rendono l'elettricità pericolosissima, ch' ella può alcune volte divenire sunesta auche dopo aver giovato, che finalmente lungi dall'essere un rimedio indisferente l'elettricità richiede tutte le cure d' un Medico vigilante, attento a prevenire gli inconvenienti nell'atto che de' vantaggi apprositta.

I limiti d'una Lettera non mi permettono d'entrare in lunghe discussioni. Non citerò che alcuni satti riportati nell'Opera di HALLER intitolata: Dissertationes ad Morborum historiam & curationem facientes. Leggesi quivi nel I. Vol. pag. 60. Observandum in nesso hoc vheumatici & c. ne in motum alla materia morbi in nobiliores projiciatur partes. I Signori LINNE' e ZETZEL Autori di questa osservazione credevano adunque che l'umore morbissico dalla elettricità messo in moto recar si possa interiormente. Alla pag. 61. ar proposito della sciatica si legge: Alies prima quidom satis prospera suenti tormina assidua, & quam maxime molesta & c. Alla pag. 62. trattandosi d'una emiplessa: Restituto ad aliquam partem brachis

motui successit ophialmia.

Non riserirò delle mie proprie osservazioni che il satto seguente. Una donna emiplegica da tredici mesi non potea più uscire a piedi, più non potea salir sola, o discender le scale, il braccio era quasi senza movimento, il pugno e le dita eran piegate, ed immobili. Presentemente esce a piedi, sale e scende le scale, il pugno e le dita son raddrizzate, comincia a sar uso della mano, ed alza il braccio quasi perpendicolarmente. Ma due volte l'umore sloggiato si è recato alla testa, e tre volte al petto. Questi accidenti sono sempre venuti in seguito a dolori provati per alcuni giorni nelle parti paralitiche, e ad un moto di queste parti più sibero dell'ordinario. Non si può a questi segui non riconoscere il trasporto dell'umore morbisso. Tale è il giudizio che n'ha sormato la Società Medica, alla quale ho reso conto di questi satei.

L'elettricità espone dunque a vari rischi anche operando di buoni essetti: non è dunque cosa prudente il consigliarla vagamente senza avvertir de' pericoli, che correr si possono nel sottoporsi alla sua azione, e senza parlar de' mezzi di prevenirli. Son essi di tal natura, che debbasi rinunziare ad un rimedio, su di cui si erano concepute si belle speranze? Io nol credo; penso al contrario, che si possono dalla elettricità cavar di grandi vantaggi, e v'abbia mezzo per prevenire al tempo stesso i pericoli, a cui può esporre.

Per giudicarne, conviene esaminare come agisca il sluido elettrico, e da' suoi essetti determinare in qual classe di medicamenti egli abbia a riporsi; perciocche allora in applicandolo si procederà

come s'usa negli altri rimedi della medesima specie.

Il siudo elettrico sembra essere una delle più sottili sostanze che noi conosciamo: quand'è in azione, il suo moto è sì rapido, che non possiam misurarlo: e' s' insinua immediatamente nelle vie della circolazione, accelera il posso, lo alza, comunica dell' agitazione alle persone che lungamente alla sua azione stan sottoposte; cagiona dolore, arrossa la pelle, alza delle pustule, ssorza i muscoli ad entrare in contrazione quand'è condensato sotto alla sorma di scintilla.

A questi effetti si riconosce nel fluido elettrico l'azione di uno stimolante tanto più attivo, quanto più dilicati sono i suoi principi, quant'è più rapido il loro moto, e quantochè egli agisce penetrando immediatamente nelle vie della circolazione.

Quand' uno si sottomette a un'azione lunga, o ripetuta di questo fluido, esso accresce di molto la traspirazione insensibile, eccita spesso il sudore, sovente pure la falivazione, talvolta la diarrea, ed anche il slusso d'orina, dissipa assai prontamente le ensia-

gioni, e le congestioni sierose, e linfatiche.

Questi estetti indicano ch'esso opera come incisivo, ed aperitivo. Le escrezioni che accresce o che eccita sembran essere tante erisi; poichè a misura che queste escrezioni si annunziano più prontamente, che sono più abbondanti, che più lungamente continuano, gli ammalati sono più presto sollevati, e più compiutamente guariti. Ma ogni crisi espone al trasporto dell' umore morboso o al pericolo delle metastasi; questo pericolo è tanto maggiore quanto le crisi sono più lente; quelle che eccita il sluido elettrico sono lentissime; ogni rimedio incisivo ed aperitivo espone pure alle metastasi perchè non sa altro che sonder l'umore, e renderlo mobile, senza cangiarne la qualità, nè scacciarlo. Il sluido elettrico adunque, che opera solamente come stimolante ed incisivo, reca agli am malati il mo-

desimo rischio, che tutti gli altri rimedi di questa classe. Ma questi rimedi benchè foggetti per se medesimi ad un tale inconveniente, non lasciano contuttoció di essere impiegati frequentemente, e di riuscire utilissimi, perchè i Medici san profittar de' vantaggi che essi procurano, e prevenirae i pericoli. E' dunque mestieri impiegando il fluido elettrico regolarsi colle medesime cautele che s'usano per gli altri rimedj incisivi, e aperitivi. Allorchè un di tali rimedj ha diviso l'umore, e l'ha posto in moto, allorche la natura ne tenta l'espussione con una crisi troppo lenta, od una escrezione troppo debole, è d'uopo da una parte favorire questa escrezione con un rimedio aufiliare proporzionato al caso, e alla natura della malattia; dall'altra se l'escrezione o la crisi incominciata dalla natura non sembra poter bastare all'espulsione dell'umore morbifico per la sua qualità, o la sua abbondanza, è d'uopo procurarne l'uscita o per orina, o per seccesso, come è il più ordinario. Senza queste precauzioni, che il Medico solo può prendere, e che variare si debbono secondo le circostanze, si vedranno frequentemente funesti effetti succedere a' più selici principi, e ciò nell'uso di qualunque aperitivo, e tanto più, quanto sarà più grave la malattia, e più sensibili gli effetti del rimedio medesimo. Si ayran dunque a correre gli stessi rischi impiegando il fluido elettrico, se non si useranno le medesime precauzioni, o non si sapranno usare; ma se n'avranno ad aspettare gli stessi vantaggi, e sors' anche maggiori a motivo della sua particolare natura, se a proposito si: ricorrerà alle necessarie cautele.

Io non credo pertanto dopo i fatti che ho citato, e le osservazioni delle quali ho reso conto, che debbasi rinunziare all'uso del fluido elettrico piuttosto che a quello degli altri rimedi solutivi, e aperitivi. Ma credo però, che il fluido elettrico non debbasi consi-

gliare, nè adoperare con minor cautela degli altri.

Non è necessario l'accennare il tempo o la maniera d'espellere secondo i casi l'umore morbisco messo in moto. I Medici non hanno punto bisogno di quello ch'io potessi dire, e sarebbe dissicile il dirne abbastanza a quelli che non lo sono. Io mi contenterò adunque di finire osservando, ch'io riguardo l'elettricità come un'arma acutissima, che può servire a disendersi, e che può ossendere crudelmente secondo che si maneggia. Senza il sluido elettrico vi ha sorse de'casi in cui non si potrebbe riuscire a dividere l'umore morboso, e a metterlo in istato d'essere espusso; col sluido elettrico solo si potrà spesso dividere, e mettere in moto, ma a gran rischio dell'ammalato.

# LETTERA

DEL SIGNOR

### DOTTOR PRIESTLEY

AL SIG. CAVALIERE

#### DON MARSIGLIO LANDRIANI

Contenente alcune Nuove Scoperte.

E notizie, ch'ella s'è compiaciuta di darmi nell'ultima sua m'hanno satto piacer grandissimo, e soprattutto quelle che riguardano i Vulcani. Io mi rallegro pure dell'accuratezza del suo auovo barometro, e mi terrò molto onorato ov'ella attenga intorno a questo ciò che gentilmente mi ha promesso. Ho spedita la sua Lettera al Sig. BEWLY che ha di lei un'altissima stima, e le sa moltissimo grado della menzione ch'ella ha satto della sua Persona.

Dopo l'ultima sua io sono stato informato della curiosa scoperta del Sig. Ab. FONTANA intorno all'assorbimento che sa dell'aria il carbone acceso e immerso nel mercurio. N'ho ripetuto la pruova con molta soddissazione, e desidero moltissimo di vedere la relazione che ne dà egli medesimo, e le sue ulteriori osserva-

zioni su questo proposito.

Io sono andato pur replicando i miei esperimenti sulla vegetazione delle piante nell'aria chiusa, e tra le altre n'ho trovata una, che assorbe, io credo, interamente qualunque specie d'aria. Essa è l'Epilobium hirsum di LINNEO; ama di stare nell'acqua; ed io ne so l'esperienza ponendola sotto ad una giarra di vetro immersa colla bocca nell'acqua medesima ov'essa nasce. Una volta ella ha assorbito più di nove decimi di una giarra d'aria comune; un'altra volta ha assorbito circa a mezza giarra d'aria infiammabile; e quando un terzo di questa era già scomparso, io ho trovato il rimanente infiammabile come prima. Molt'altre piante probabilmente aver debbono la stessa proprietà. Circa a quelle, che vegetan nell'aria viziata, i risultati sono stati diversi, nè ho potuto peranche accertare la cagione delle differenze che ho scontrato. In molti casi l'aria è stata viziata dalle piante medesime, ma generalmente ciò è avvenuto quando le piante non eran sane. Altre volte non solo con esse io ho corrette l'arie nocive, come esposi nella prima relazione de'miei sperimenti, ma ho pur convertito l'aria comune in aria deslogissicata. Di questo io ho avuto parecchie pruove decisive, e con diverse piante. Il mio metodo è stato di legare sotto a giarre piene d'aria immerse colla bocca nell'acqua i germogli del corbezzolo ec. cresciuti nel mio giardino.

Ma ciò ch' io credo ch' ella troverà più straordinario è la spontanea produzione dell'aria deslogisticata che ho avuto dalla verde materia che nasce ne' vasi ove l'acqua sia stata lungo tempo. Una tal materia ha l'apparenza di vegetabile; ma non so dir ora precisamente che sia. Osservando un recipiente, che n'era coperto, v'ho posto sopra un gran vaso pieno d'acqua, l'interiore del quale era pure coperto in parte della stessa verde materia, e in due giorni all'incirca ho raccolto da essa una mezza pinta di aria deslogisticata assai pura senza calore, e senz'altro processo. Quest' è un altro metodo impiegato dalla natura per ristorare l'atmossera viziata. Procurerò di portar più oltre questa osservazione.

Sto componendo un altro volume d'esperimenti; ma n'ho a sar ancora parecchi innanzi di recarlo a termine, ed ora mi trovo in luogo, ove per qualche mese non potrò attender a nulla di questo genere:

La prego di comunicare questa Lettera al Sig. VOLTA, a cui scriverò fra non molto. Ciò mi risparmierà la briga di ripetergli le osservazioni qui accennate. Io sono colla maggiore stima ec.

Milford 24. Luglio 1778.



S.

# OSSERVAZIONI

Sulla capacità de Conduttori Elettrici, e sulla Commozione che anche un semplice Conduttore è atto a dare eguale a quella della boccia di Leyden.

DEL SIGNOR

#### DON ALESSANDRO VOLTA

IN UNA LETTERA

AL SIG. DE SAUSSURE.

Como 20. Agosto 1778.

A molto tempo io mi era proposto di lavorare a un' opera sull' Elettricità, in cui avrei ridotto la massima parte de' senomeni all' azione e giuoco delle asmosfere elestriche. Molte altre occupazioni, e ricerche di genere diverso me ne hanno distolto: non

ne ho però deposto il pensiero. Ma perch'io vedo che la cosa potrà andare in lungo; e voi già mostraste desiderio, o Signore, ch'io vi facessi parte delle mie idee ed osservazioni, ho pensato intanto di soddissarvi in qualche maniera, staccando dal resto questa particella, che può in certo modo stare da se; le altre cose tutta essendo così legate, che non potrebbero una senza l'altra, e senza l'intiero complesso essere nè spiegate a dovere, nè abbassanza intese.

## 🥒 🦠. 1. Della capacità dei Conduttori Elettrici.

E'stato dimostrato, e niuno più dei Fisici Elettrizzanti dubita, essere la capacità dei Conduttori in ragione non già della m assa, ma del volume o superficie di essi. Tralle altre la bella e originale sperienza di FRANKLIN della catena ammucchiata e accolta in un catino elettrizzato, la quale quando esce suori e si dispiega nell'aria, accresce capacità al Conduttore, e some vi Tom. I. ricada ne lo riduce all'angusta capacità di prima (a); ma singolarmente e soprattutto le sperienze fatte intorno al così detto pozzo eletrrico, di cui voi soste il primo, Signore, a darci una bella analisi (b), ci san vedere e toccar con mano come l'elettricità sulla esterna saccia solamente de' Conduttori si dispieghi (c). Quindi è che nelle nostre macchine per uso de' Conduttori comodi a un tempo e capaci soglionsi in oggi adoperare grossi citindri, e ssere vuote di ottone (giacchè il sarli massicci a nulla giova), cannoni grossissimi di latta, ovver'anche di cartone ricoperto di soglietta metallica, o carta dorata ec. Insomma si cerca che il volume sia grande, cioè ampia la superficie del Conduttore, qualunque siane la sigura, salvochè puntuta od angolosa: poichè ben ci è noto per altro principio come e quanto le punte e gli angoli savoriscano la dispersione dell' elettricità.

Ma niuno s'è ancor avveduto, ch'io sappia (o se per avventura taluno ne ha dato un cenno, lungi è troppo che siasi la cosa posta nel lume che merita), che di due Conduttori di egual su-

<sup>(</sup>a) Offervo FRANKLIN, che alcuni fili annessi al catino, i quali per l'elettricità indottavi aveano acquistato un certo grado di divergenza, l'andavan mano mano perdendo a misura ch'egli traeva suori per mezzo d'un cordoncino di seta, e distendeva la catena che trovavasi prima ammucchiata nel catino; e conchiuse quindi giustamente, che l'elettricità andava così diradando mercè il propagarsi via via dalla superficie del catino a quella della catena a misura che questa svolgevasi: e in tale spiegazione su vieppiù consermato dal vedere, che lasciata cadere di bel nuovo ad ammucchiarsi la catena in seno al catino, rinvigoriva sa divergenza de'sili; segno evidente, che soppressa la superficie della catena, la porzione di elettricità che toccata le era, ricorreva ad addensatsi tutta sulla superficie sola del catino.

<sup>(</sup>b) Dissertatio de Electricitate Orc. Geneva 1766.

(c) Comeché sia più che sufficiente la prova di calare profondamente nella cavità del pozzo elettrizzato un corpo qualunque perfettamente isolato (si adopera comusemente un cilindro di catta doratà appeso a un sil di seta, e si chiama secchia), il quale tuttochè venga a toccare o il sondo, o le pareti gità verso il sondo del pozzo, non ne tragge la più piccola scintilla, e non ne riporta punto di elettricità; a me piace più, ed è più palpabile quess' altra prova: accosto la secchia pendente dal filo ad un lato esteriore del pozzo, e all'orlo, e veggo che ne trass una scintilla, e capisco che s'elettricità se comparte dal pozzo alla secchia in ragione delle rispettive capacità. Allora immergo la secchia così elettrizzata nella cavità del pozzo su verso il sondo, e vedo che là torna a vomitare la scintilla restituendo al pozzo s'elettricità da esso poc'anzi ricevuta: sinfatti tratta suori la secchia, trovo che ha smarrita ogni elettricità. Un sol grado non ne vaol duaque stare nell'inveriore de'corpi; ma tutta quanta l'elettricità si pagta e si raccoglie sulla saccia asseriore.

perficie fra loro quello abbia maggiore capacità, che di tal date volume più gode in lunghezza, che in larghezza o in grosseza. Eppure la differenza è notabilissima. Alcune sperienze intorno all'azione delle atmossere elettriche mi hanno condotto a questa scoperta, e a stabilire le seguenti proposizioni, cioè: che la grossezza di un Conduttore conferisce molto meno che la lunghezza alla capacità di lui: che la figura sserica non è la più vantaggiosa a tal oggetto; che lo è assai più la cilindrica: che però anche riguardo ai cilindri se non può dirsi assolutamente supersuo il dare ad essi un gran diametro in grossezza (come sassi comunemente coi cannoni di latta, o di cartone destinati ad uso di gran-Conduttori), è però un meschino vantaggio che se ne ritrae, e incomparabilmente minore di quello che trarrebbesi, se in luogo di grossezza gli si dasse un equivalente in lunghezza: che in una parola poco importa che il Conduttore sia grosso, ma molto che sia lungo.

Per comprovare le asserite cose eon delle sperienze che fossero decisive, ho preso tre cilindri di legno, il primo della lunghezza di un piede, e del diametro di 4. pollici, il secondo lungo il doppio, e la metà men grosso; il terzo lungo otto volte più e altrettanto men grosso: cioè quello ha 2. pollici di diametro con 2. piedi di lunghezza, questo 8. piedi di lunghezza con 6. linee di grossezza. Ciascheduno di questi tre cilindri ha dunque un'egual superficie, cioè di un piede quadrato, senza contare però quella delle teste, per cui il vantaggio sta dalla parte del cilindro più grosso. Sono poi tutti similmente inargentati e bruniti, e così refi buoni Conduttori. Or giusta la legge generalmente stabilita, che la capacità dei Conduttori fiegue la ragion delle superficie, dovrebbe poter ricevere e contenere tanto l'uno quanto l'altro di tali cilindri un'egual dose di elettricità; anzi un poco più il cilindro più groffo, per conto della maggiore superficie, che, come s'è detto, si trova avere alle due teste. Ma la cosa non va così: il cilindro grosso 2. poll. e lungo 2. piedi riceve una quantità notàbilmente maggiore di elettricità di quello che ne riceva il cilindro grosso 4. poll, e lungo solamente un piede. Il cilindro poi grosso appena 6. lin. ma in compenso lungo 8. piedi si carica incomparabilmente più che questo o quell'altro, e più che ambedue gli altri insieme.

Se alcun mi domandasse com accertar si possa, che uno riceva maggior dose di elettricità che l'altro, non aveci che a fargli provare la scintilla di ciascuno di questi Conduttori caricato quanto M m 2

più si può, finchè e. g. ne spiccia il fuoco spontaneamente nell'aria: sentirebbe quanto la scintilla del cilindro lungo e sottile è più scuotente della scintilla dell'altro corto e grosso, e del mezzano ancora. Per voi, Signore, che sapete meglio di me giudicare dai moti di un Elettrometro (mi servo ancor io come voi di un semplice filo di lino teso leggermente da una pallottola di sovero, e che pende lungo il dorso d'un assicello), che comprendete che quanto più d'azione e di giri della macchina accade d'impiegare per far falire il pendolino ad una determinata tenfione, tanto maggiore vuol dirsi che sia la capacità del Conduttore, batterà il dirvi, che appunto conviene aggirar la macchina dippiù per il cilindro puì lungo e sottile; che quanta tensione eccita per avventura un sol giro negli altri grossi, non l'eccitano ancora tre o quattro giri nel detto cilindro lungo. Sapete altresì, che appressando l'uncino di una boccia di Leyden carica ad un Conduttore isolato, ne trae questo una scintilla proporzionata alla sua capacità. Ora de' tre miei cilindri quello che riceve dalla boccia scintilla più grande, e di molto, egli è appunto il più lungo e firetto.

Ella è dunque posta suor d'ogni dubbio la prevalenza riguardo alla capacità di quello tra' Conduttori di egual superficie, che supera gli altri in lunghezza, quanto ad essi è inseriore in grossezza: prevalenza notabilissima, e che d'or innanzi dovrà determinarci ad abbandonare i groffi cilindri o cannoni usitati, per sostituirvene de' sottili ma altrettanto più lunghi; come sono i bastoni di legno inargentati, ch'io adopero con ottimo successo e con minor dispendio. Ma non vi sarà poi limite alcuno da offervarsi circa questo affottigliamento dei Conduttori compensato per conto di lunghezza? Sì: vi è quello suggerito dalla facile dispersione dell' Elettricità, che spruzza da se nell'aria quando il cilindro non sia più grosso di un grosso silo d'ottone. Se tal dispersione non sosse, un sottil silo di rame tanto lungo, che venisse ad aver la superficie di un piede quadrato (supposto che il diametro fosse di i di linea, importerebbe la lunghezza di 1441 piedi) formerebbe un Conduttore molto superiore al mio bassone di 8. piedi lungo e 6. lin. grosso. Senza dubbio, esso sarebbe più capace; inquantochè a caricare di elettricità l'uno o l'altro fino a un determinato grado di tensione (marcata dal segno a cui sale il pendolino dell'Elettrometro) s'impiegherebbe tempo ben diverso, cioè assai più per caricare il allo; il quale conseguentemente vibrerebbe a quel dato grado di

tensione scintilla più grossa e scuotente. Un esempio di questo le abbiamo nel lungo filo, che dalla spranga Frankliniana o para-fulmine sia condotto in una stanza; il qual filo elettrizzato comechè a piccola tensione ci dà scintille corte sì, ma rabbiose e scuotenti, e dippiù per un po' di tempo continue. Io mi sovvengo d'avervi una volta detto, parlandomi voi di un tal fenomeno che non vi parea facilmente esplicabile, come io avrei creduto poterne rendere compiuta ragione e piana, deducendola dalla grande capacità di questo lungo filo, eccedente di molto la capacità degli ordinari Conduttori. Certamente la notata disparità degli effetti non procede perchè l'elettricità instillata alla spranga e al filo dalle nuvole agisca in un modo suo particolare, o diversamente dalla nostra elettricità artificiale. Il sospetto è vano. Provate ad infondervi l'elettricità colla macchina ordinaria o con una boccia carica, e quinci a trarre dal filo le scintille; saranno non altrimenti che quelle del temporale, pungenti, rabbiose sebben corte, e molte seguentisi. Ma poi è da notare, che siccome arrivata l'elettricità a certa non molto grande tensione si disperde dal filo, a cagione di sua troppa sottigliezza, e massime delle scabrezze. the regnano quà e là, e toglier non si possono; così all'incontro Il bastone di legno inargentato della grossezza di 6. lin., purchè sia in tutta la sua superficie ben liscio e forbito, può essere caricato 'di più, cioè elettrizzato a molto maggior tensione, non iscagliando esso il suoco in ispruzzi spontanei se non dalle estremità, quando finalmente fi trovi estremamente carico; e neppur da queste, ove guernite sieno di grosse palle levigate.

La grossezza dunque di 6. lin. ne bastoni di legno inargentati so la trovo più che sufficiente per l'elettricità, che vi si voglia portare a qualunque tensione. Del resto tutto quello di ampiezza che uno cerchi di dare alla superficie del Conduttore, acciò divenga capace di una gran dose di elettricità, vuol elsere in pura sunghezza. Dietro una tale idea io mi sono procacciato un Conduttore, che riceve una strana quantità di elettricità, e da cui si cava una scintilla intollerabile, che scuote sortemente tutta la persona. E satto questo gran Conduttore di dodici bastoni di legno della succennata soggia e grossezza, cossechè in 96. piedi di lunghezza non ha di superficie in tutto che 12. piedi quadrati. Non eccede pertanto la mole di un cilindro, che solle lungo solamente 6. piedi, ma grosso 8. pollicie le quali misure se le

abbis un cannone di latta o di cartone dorato, tiensi per un de' Conduttori assai capaci. Ma troppo sorpassano que' bassoni disposti in lunga sila un tal grosso cannone nella quantità dell'elettricità che ricevono, e degli essetti che producono veramente poderosi. Colla mia macchina a disco di cristallo, quando anche agisce vigorosissimamente, sa bisogno, per portare l'elettricità nella lunga serie de' miei bassoni alla massima tensione, di venticinque o trenta giri, nulla meno di quanto ricercasi per caricare sortemente una piccola boccetta di Leyden: laddove quattro e cinque giri solamente vi vogliono per eccitar la massima tensione nel cannone di 6. piedi. Corrispondentemente chi si cimenta a cavar da quelli o da questo una scintilla col dito, sente l'enorme disserenza che vi passa; mentre comechè tragga sorte e vivace scintilla eziandio dal cannone, è però di gran lunga men grossa, piena,

e scuotente che quella dei bastoni.

Non vi dovrà esser più dunque, lo ripeto, chi proponendosi di avere da un Conduttore effetti grandioli, non voglia sottituire ai groffi cannoni, sfere, ed altri corpi stati fin quì in uso i miei bastoni di legno inargentati, e disposti al lungo punta a punta, Se non che il disporti di quella guisa, mi si dirà, non è sempre facile, anzi neppur possibile, se non si fa in una stanza grande . in un lungo corridore; e diviene poi sempre imbarazzante. Certo ci fa bisogno di una stanza grande anzichenò, o della suga di una galleria: tuttavolta non si richiede che sia questa o quella lunga tanto quanto i bastoni tutt'insieme; giacche non è necessario disporli in una sola fila: si possono convenientemente ripartire in due, tre, quattro file parallele in un piano orrizzontale, a misura che la stanza o il corridore è largo; e inoltre secto le prime altre file fi possono collocare, e dopo il secondo il terzo ordine ec. secondo che l'altezza della stanza può comportare. Basterà solamente che dall'una all'altra fila pasti la distanza di tre in quattro piedi: condizione importantissima, di cui verremo tosto indagando la ragione. Nulla poi di più facile che l'isolare persettamente tutte quante le file, sospendendole con cordoncini di tortiglia: quelle del primo ordine alla sossitta della stanza; quelle del secondo al primo ordine ec. Un colpo d'occhio alla qui annessa figura vi dà l'idea dell'accennata disposizione. AA BB sono due sile di bastoni sostenuti dalle cordicelle a a a a , e bbbb raccomandate alla soffitta. CC DD altre due file appese al primo ordine per le cordicelle ecec, e dddd. Come il secondo ordine al primo, così il terzo al secondo, e al terzo il quarto ec. si possono sar succedere: e similmente come di due sile, così di tre, di quatto ec, e di quante più un vuole, si può sormare ciascun ordine e piano. A sar poi che tutte comunichino, e compongano un sol Conduttore basterà una verga metallica per ciascun ordine possta attraverso il corso delle sile di modo che tutte insieme le tocchi, come ABCD; e un'altra verga, come BD che congiunga un piano coll'altro. Ben s'intende, che i bastoni componenti ogni fila debbono toccarsi e restar uniti punta a punta: e comechè ad ognuno possa suggerire un qualche mezzo di ottener ciò, tuttavia non iltimo superfluo di accennare il mio, che è di siccare sulla testa di un primo bastone un pezzo di sil di ferro, il qual ne sporga un police o più, acciò con tal parte sporgente entri in un soro pratizzato nella testa di un secondo bastone, e così di seguito.

Or parliam più di proposito della distanza delle file. E' ella poi richiesta assolutamente cotanto grande? E se in luogo di tre o quattro piedi si accostassero a tre o quattro pollici solamente, quale svantaggio ne verrebbe? Grandissimo: quello di ristrignersi incredibilmente la capacità del Conduttore. Di vero pare incredibil cosa; perchè la superficie riman pur tutta di tutti i bastoni, come prima. Ma convien oservare che non è più, come dianzi, tutt'affatto libera. Convien riflettere che per sissatto avvicinamento vengono i bastoni ad essere immersi nell'atmosfera elettrica, ossia ssopa di attività, un dell'altro. Ebbene questa atmosfera elettrica di uno che sa ella sopra di un altro corpo, che vi sia immerso? Viene a portarvi una tensione, ossa ad attuarvi un' elettricità emologa, a un grado più o meno intenso secondo che più o meao è avvolto in detta armosfera, secondo che vi si trova immerso più o meno profondamente, e vicino al centro di attività. Questa è una verità di fatto; e non accade qui rintracciarne la ragione e il modo. Or quanto un corpo ha già di tenfione elettrica, tanto meno gli resta di capacità per ulteriore elettricità omologa. Così dunque flando i bastoni tra for poco discosti, al primo infondervi l'elertriestà, quel grado di tensione che risultar dee per quella dose che etalenn riceve in proprio, s'accresce di molto per l'azione che vi giugne de compagni; sicchè venendo di tal modo attuati tutti a maggior tensione, tutti per conseguenza arrivano più presso al termine della loro capacità. Se vi fosse il caso in cui un corpo per parte unicamente delle atmosfere elettriche venisse attuato alla masama tensione, non potrebbe quegli già più ricevere di elettricità

propria (bens'intende emologa): o se acquistasse giusto tanto di tensione, quanto ne ha il corpo attuante, non riceverebbe da questo, neppur toccandolo, la più piccola seintilla, nè gli verrebbe compartito il punto di assoluta elettricità. E questo è giusto il caso del pozzo elettrico, in sondo a cui la secchia, investita da tutti i lati dall'atmosfera elettrica, ne viene appunto astuata ad egual tensione; e perciò nulla dal pozzo le si comparte della propria elettricità.

Or s'incomincia a intendere perchè in un grosso e corto cannone, che abbia non minor superficie, ed anche un po' maggiore di
nn lungo e sottil cilindro, più presto l'elettricità vi si porti alla massima tensione, e per conseguenza non vi si possa accumulare in
così grande quantità. Se idear vogliamo la superficie di quello divisa in tante liste o fasce longitudinali, potrem concepire ciascuna
assuata a maggior tensione dalle aggiacenti: a tensione, dico, maggiore di quella che la propria insusavi elettricità da se sola le porterebbe. Cosa ottiensi dunque commutando in altrettanta lunghezza
la grossezza del Conduttore? Si riducono a meno le ideate sasce, si toglie
via buona parte delle atmosfere laterali, si libera, diciam così, se non
da tutte da molte forzate e importune tensioni la superficie; e quinci
vi riman luogo a tanto maggior dose d'elettricità propria ed assoluta.

Non ho voluto estendermi dippiù in questo campo delle atmosfere elettriche oltremodo fecondo, e che mena diritto ai principali senomeni e leggi dell' Elettricità; ma ho preso soltanto ad esporre in termini e modi generali quello che ha una necossaria relazione coll' oggetto che mi era proposto. Troppo ipiù dissondermi conveniva se avessi voluto rimontare ai principi; ma scrivo una lettera, e non un trattato; e la scrivo a Voi, Signone, a cui son sa bisogno spiegare davvantaggio, e forse nemmen tanto occorrea di dirne, poiche siffatta materia delle atmosfere elettriche e foste de' primi ad illustrare, e intendete più di me a sondo. lo poi destino per una memoria a parte tutto quello che le mie osservaziona m'hanno insegnato intorno all'azione delle Atmossere elettriche: delle quali mie offervazioni e idee alcune e fingolarmente quelle che riguardano la virtù delle punte, già vi son note per vari discotsi che con voi seci su tal soggetto le poche volte ch'ebbi il piaeere di goder la vostra conversazione. (\*)

<sup>(\*)</sup> Il seguito fi dara nella Parce V. Gli Edir.

# DISSERTAZIONE SOPRAIL QUESITO

Quali siano le cagioni della malattia del Riso in erba, la quale volgarmente si denomina Carolo, e quali i mezzi di prevenirla, o curarla

PRESENTATA

DAL SIGNOR CONTE

# GUGLIELMO BEVILACQUA

PATRIZIO VERONESE

Al concorso dell' anno 1776.

E qualificața coll' Accessit

DALLA REALE ACCADEMIA DI SCIENZE E BELLE LETTERE DI MANTOVA.

> . . . . Ut mala culmos Esset subige Georg Lib. I. vers 130.

A pianta del Riso, ne'nostri terrenialmeno, a varie infermità va soggetta, le quali o la uccidono, o le nuocon molto.

Fra quelle forse la più micidiale è quella detta volgarmente Carolo. E questa in due tempi dell'età : una quando è ancora hambino: l'altra quando è

sua il Riso assale: una quando è ancora bambino; l'altra quando è

---

<sup>(\*)</sup> Per amor di brevità inserendo qui tale dissertazione pubblicata poc'anzi in Mantova presso Pazzoni, ometteremo tutto ciò che non tende direttamente alla soluzione del problema. Gli Edis.

Tom. 1. N n

già fatto adulto. Dell' una, e dell' altra io tratterò in quel modo, ch'io creda più utila. Più che la teoría abbraccierò la pratica, e la sperienza, perchè quando questa ripetuta continui a giovare,

parmi che abbia in tal materia ad essere preserita.

Cominciamo ad esaminare l'insermità del Carolo nel Riso bambino. Questa si manifesta nel Riso un mese in circa da ch'egli è nato, e può essere però secondo il diverso clima in cui trovasi. o poco più presto, o poco più tardi: picciola differenza che di nulla decide. Attaccato il Riso da questo morbo, dispoglia il verde vivo colore, e luffureggiando con foglie grandi ed oscure, dà segnali sunesti del vicino Carolo: ma siccome talora col savore, e l'ajuto di buona, e amica stagione gli vien fatto di riaversi, quando è solamente in tal grado, così propriamente non si può decidere del Carolo mortale. Allora bensì lo è, quando prende un colore gialliccio, e che poi la foglia diviene arsiccia, e bigia, in fine s'inaridisce, cade a terra, e si distrugge. Non è però-questo male epidemico, non comunicandosi da una pianta all'altra per la vicinanza delle sue radici; ma si dilata per un tratto di terreno, e per l'altro no, vagando in somma per i Campi senza legge veruna. In fatti in tempo che più ferveva ne' Campi tal morbo, e guaflava in molte parti diviso, vano fu tagliar la terra quà e là, e scavarla fino alle radici del Riso, perchè alle parti sane del Campo non si comunicasse, poiche saltando senza riguardo, infier) equalmente: e se in molte parti del terreno restò il Riso salvato, ciò su per accidente, o per causa ignota, che diede bensì a conoscere che non è epidemico il male, ma frutto non su della

Non se n'è finora saputa ben divisare la cagione, da molti invano ricercata. Io sondato su l'osservazione, e su la sperienza, eredo che l'abbondanza del Concime, e della Coltura produca in quel tal terreno troppo di succhi, i quali, non ben digeriti, sanno che la terra grassa, e morbida di troppo, in vece di alimentare il Riso, lo sossocia che talora chi attento osservò, vide prodursi il Carolo nel Riso ancor tenero, più in qualche parte, ove per negligenza di chi ineguale sparse il letame, più se ne si era gettato. Acquissa così la terra troppo di vigore, e di sorza, e arricchendo di grosso gambo, e di larghe soglie la pianta, inganna qualche volta il troppo credulo ed inesperto Agricoltore, il quale predice da quella vaga giovinezza del Riso l'età selice che le consoli. Ma quella è una sorza piena di crassi umori, che le sibre

tenere distendono, e gonsiano, ma non ponno alimentare la pianta a dovere, e le è grave e dannosa in vece d'esserle di salute. Così se a un picciolo Fanciullo si danno dei cibi e in troppa quantità, e troppo grassi, pare da principio e ben nutrito, e sano; ma poi cedendo lo stomaco ancor debole a tanto peso, egli s'ammala. Certo è, che se di qualche parte di terreno, che o gran tempo abbia riposato, o non mai abbia in seno accolto il seme del Riso, o di qualche sosso un mai abbia in seno accolto il seme del Riso, o di qualche sosso un istancata dalle produzioni, si faccia Risara senza prima smagrirla, sempre dà il Carolo nell'anno primo. La mia deduzione dunque viene dal rimedio ch'ora suggerirò; ed essendo stato selice, scuopre da se, o almeno adombrane la cagione.

Minacciando tal Carolo nel Riso ancor tenero un danno sommo, io feci raffreddar la terra con moltissima acqua, e poi tagliar la pianta del Riso (\*) fino a terra, la qual pianta germogliando nuovamente, snervò il terreno, e, se non tutta, moltissima Ricolta preservò quell' anno. Già in que' fatali momenti o dee il Riso perire, o non si può soccorrerlo sennonchè così. Riuscito dunque in parte tal rimedio, e più gli altri a suo tempo fatti, che tosto accenno, si può credere che dalla grassezza degli umori, da cui impinguato è il terreno, dipenda tal malattia del Carolo del Rifo. Sofferto dunque qualche danno in allora, perchè non v'era più scampo, gittato già il seme, e dalla avanzata stagione satto nascere il Rifo, ho cercato di falvare da tal malore le mie poche glebe negli anni avvenire, e mi riuscì. Ho satto arare per un anno intero spessissimo quella terra, tanto che si tenesse netta dall'erbe, e rivolgerla ai soli estivi onde si disseccasse, ed ai geli del verno acciocche la stritolassero. Poi l'altro anno, e l'altro poi ho gettato dentro a que' Campi producitori di tal Morbo, e Frumentone, e Mellica, e Miglio a tal segno, che quasi gli ho isteriliti, indi il quarto anno fatta la seminagione del Riso, ho avuta la Ricolta illesa dal Carolo: e scorsi omai son cinque anni, che o niente affatto, o pochissimo, a segno di non recar pena, se ne vede. Ecco ciò che mi ha lusingato di averne scoperta la cagione, e ciò che mi ha dato ardire di sostenerla.

Passiamo ora dalla tenera età del Riso alla adulta, nella quale pur troppo viene da malori assalto. Carolo è anche questo, ana-

<sup>(\*)</sup> Presso di noi in luogo di tagliare la pianta del Riso si sa mangiare dagli ammali, ai quali serve di pascolo. Gli Edis.

logo è vero all'altro ne' pessimi essetti suoi, e sorse ancora nelle eagioni; ma non assatto però, sicchè io non pensi che in qualche parte sieno queste diverse. Strana cosa è, che può darsi, come pur troppo per replicata osservazione si è veduto avvenire, che in quell'anno medesimo non abbia sosserto Carolo il Riso bambino, e l'abbia poi sosserto adulto; e all'incontro qualche altro anno sia stato guastato il giovine Riso, e quel che restò illeso, abbia, adulto, fruttisicato abbondantemente.

Questo Carolo assale il Riso dopo che ha già fatta la spica, e che ha siorito. Attaccandosi nel gruppo, e nel collo della pianta, produce un languore e un disseccamento, per li quali soggiace ad una morte immatura, e ruba le più dolci speranze all'Agricoltore. Codesta morte consiste in questo: che la metà della spica inseriore resta con li grani assatto vuoti, e la metà superiore della spica medesima non contiene sennonchè una porzione della sostanza che i grani dovrebbero avere: e così sull'Aja la Ricolta si diminuisce in modo, che si può dire perduta: con tal discapito ancor di più, che dovendosi mietere il Riso nel Campo per non perdere almeno quella parte di grano che è satta, e compiuta, benchè non bella, conviene assoggettarsi alla medesima spesa d'un' intera Ricolta; e così si getta, quasi per necessità, inutilmente il danaro.

Si può credere che tal malattia eguale all'altra di molto, benchè si manisesti in diverso tempo, provenga, in parte almeno, essa pure dalla grassezza del terreno; e di ciò può mettere sospetto la ridondanza delle foglie che circondan la spica: e allora serve l'additato rimedio di tenere piuttoflo magro il terreno che si coltiva a tal uso. Può provenire tal consunzione di grano da una violenta fermentazione prodotta nel terreno per iscarsezza d'acqua, giacche più spesso nelle Risare, che non godono di gran copia d'acqua, alligna il Carolo nel Riso adulto; può accadere per acqua che ristagni; e l'eccessivo calore lo generi, giacche ciò succede quando appunto le vampe del Sole sono più ardenti. Cagione esser pollono le rugiade piene di vapori corrotti, a le nebbie che regnano ne liti acquosi anche in quella stagione, e s'alzano poco da terra, ma velenose, perchè l'aria non arriva a sgombrarle, o almeno a purgarle. Finalmente possono danneggiare il Riso adulto le piogge, ma quelle salse, tali chiamate, perchè dai venti di mezzodi che le recano, sono di ree particole impregnate, e cagioni si fanno producitrici del Carolo di cui si tratta.

Di tutte queste cause qui addotte qual sia la vera, nè ie si

ardito sono di afficurarlo, nè altri forse lo potrà mai. Forz'è però ch'io manisesti liberamente il pensier mio. lo credo che tale maligna influenza operi dove trova la terra disposta anch'essa a danneggiar tal prodotto; ma credo pure all'incontro, che la stessa terra anche mal disposta non giunga mai da se sola a produrre questo Carolo, senza il concorso d'una contraria stagione. L'esperienza unica maestra lo prova. Si è veduto che nei Campi seminati a Riso per più anni continui ha allignato alternativamente questo morbo, conservata sempre la stessa coltura; cioè, ora dopo il primo anno, ora solamente dopo il secondo, ed ora solo dopo il terzo. Da questa varietà si ricava non essere disetto del solo terreno. All' incontro poi se nascesse solamente tal malattia da una nimica stagione, resterebbe allora tutto il Riso danneggiato, e tutti i Campi infetti: pure così non è, poichè e le spiche restano illese più della metà, e de' Campi una parte sì, e l'altra no; e il Carolo agisce più nei siti alti, che non nei bassi; più vicino agli argini, che non in mezzo al Campo; e va il maligno, come strisciando. ad avvelenare la Ricolta. Dunque anche l'influenza della contraria stagione opera non da se sola, ma quando trova il terreno che sia men resistente, nè si difenda. Mi si permetta dunque ch'io ragionevolmente creda che il Carolo e dall'una, e dall'altra di queste canse derivi.

Nel suggerire il rimedio a questo male altri proposero di seminarlo ben di buon' ora acciò cresca a persezione e si rinforzi
prima che lo sorprenda il freddo; ma non osservarono costoro che
ben diverso dal Carolo è la malattia, a cui soggiace il Riso pel
freddo, e chiamasi Selone, che suole bensì in una spica danneggiare
molti grani, senza però nuocere alla pianta, siccome sa il Carolo...
Estranei mali che al Carolo non appartengono sono que' piccoli
insetti, che rodono talora il gambo del Riso, e contro i quali non
s'è trovato sinora rimedio. Tali pur sono le pianticelle parasitiche,
che come l'edera agli alberi, al Riso s'avviticchiano; e l'unico
riparo a questo danno si è di ben preparare il terreno, in guisa
che di tai piante se ne svelga interamente la radice, e se ne disperda
il seme.

Ritornando ora al Carolo, io credo dover suggerire per evitare tal morbo, non gli scaldatoj dell'acqua, perchè l'acqua troppo fredda cagiona altri mali al Riso, dei quali qui non si tratta; ma il Carolo non mai, poichè tal morbo, i di cui segni son grassezza, e ridondanza, non può venire di là, Bensì raccomando

un'esattissima cura di lavorare assai, assaissimo il terreno, e ofservare la qualità della semenza, che sia dall'ottimo Riso tolta. e ben custodita. Io la preparo a somiglianza di quella del Frumento. Questo è il mio uso ne' Campi miei. Si scieglie il Frumento da semenza nei Campi più magri, cioè nei siti dove vi sia flato seminato tre anni seguiti, o due almeno; si miete ben maturo, e si lega asciutto, e si trasporta sull'aja nell'ore calde. fenza che lo tocchi rugiada, o umidità di terreno, perchè facilmente lo infradicciano riscaldandolo con fermentazione, poi subito condotto, se è possibile, senza pioggia al coperto, si batte sollecitamente per poterlo distendere al Sole di Luglio ardente per due giorni, lasciandolo disteso, già fatto grano, la notte che vi è di mezzo alla rugiada; e ridotto così perfettamente secco si ripone in Granajo all' altezza di un mezzo piede, tenendolo mosso ogni altro giorno fino al tempo di seminarlo. Questa regola, che rigorosamente io so tenere, preserva dal Carbone il mio Frumento anche negli anni che i miei vicini all'intorno ne sono infetti. Io credo che quella rugiada medesima, che sul Campo gli sa male, sull' aja, solo grano, con li due Soli, che gli si danno, formi una certa tonaca, e crosta a quella semenza, la qual poi in Primavera resista a quella malignità di stagione, la quale produce, e reca il Carbone pestisero che magagna la Ricolta. Per la semenza dunque del Riso uso dell'arte medesima; e ciò solamente per tentar tutto contro il Carolo; chiamo però questo un suggerimento, anzichè un rimedio, poiche in verità non ho prove da afficurarlo; tanto più che del Carbone nel Frumento si può credere, e quasi certamente, che ne sia la causa il grano riscaldato; ma del Carolo sono ancor troppo ignote, o ambigue le vere cagioni; e ad altro finora le ho attribuite: ma non per tanto ciò che poco di spesa costa, e di fatica, e che giovar forse potrebbe, io lo metto in opra.

Un'altra cosa è suggerimento insieme, e rimedio. Se non è sicuro preservativo, io lo credo almeno certo tanto probabile, e dalla esperienza molte volte comprovato, che a sicurezza di buon esito assai si accosta. Ma la dissicoltà sta nel eseguirlo; poichè la naturale ingenita avidità di sar molta Risara, che riuscendo bene, porta molto oro, tradisce gl'incauti Agricoltori; e nol porranno forse in esecuzione. Le Risare, che hanno acqua abbondante e perenne, sono per lo più illese dalla malattia del Carolo del Riso già satto adulto: però bisognerebbe restringere l'ampiezza, e l'estensione de' Campi, quando l'acqua non soprabbondi; e sacendo

men risara, maggior utile ritrarne nel prodotto, che non con poca acqua sar risara assai grande con l'incertezza di poterla adacquare a suo talento, e secondo il bisogno perennemente. Quando si ha poc'acqua, si va dividendo pareamente; e perchè or questa parte di terreno, or quella si bagni a dovere, vi si lascia troppo; si stagna, e stagnando, il calore del Sole la sermenta, e quel sermento desta vapori corrotti, e sorse rovina si Riso: cosa che più difficilmente succederà, se si potrà innassiare, e inondare con acqua abbondante il Riso, il quale dell'acqua è così amico, che per essa sola e nasce, e cresce, e fruttisica contento e grato. Questa cosa è necessaria tanto, che inutili e gli esperimenti, e i rimedi accennati, e tutti quelli che da altri accennar si potessero, si renderanno assolutamente, quando l'abbondanza e perennità dell'acqua non vi concorra, ed anzi non v'abbia il primo luogo.

Vorrebbe chi ha scritto aver compinti i voti, e soddissatti i desideri dell'illustre Accademia, la quale per la pubblica utilità, e comun bene il questto propose. Ma la difficoltà somma che circonda da ogni parte un tal argomento, lo può scusare, se non toccò il segno che fra le nebbie e l'ombre volle ascoso Natura. Spera però che dai suggerimenti suoi, se gli attenti Agricoltori non ne risrarranno l'intero srutto che si sospira, ne risentiranno almeno, mettendoli esattamente in opera, un minor danno.



# OSSERVAZIONE

#### DEL SIG. BRONGNIART

Su l'effetto dell'Alcali volatile fluore contro le scosse elettriche.

Regier Marzo, 1778.

El mio Corso su gli Elementi satta comunicare la catena di metallo, annessa ad una barra elettrica di nove pollici di diametro colle zampe posteriori di un giovane coniglio, e caricata sa caralta, no data a quest'animale sa scossa con una scintilla vivissima

fopra alla testa: il coniglio su agitato da una terribile convussione, si aggirò sulla tavola, è cadde alla sine rovescio senza dar segni di vita; il capo era pendente, il eorpo immobile. Il Sig. Marchese di BUILLON uno de' miei Uditori prese l'animale, gli se sentire dell'alcali volatile sluore, il curò per un quarto d'ora, e le sue premure surono coronate alla sine dall'esto più selice. L'animale non sembra ora punto risentirsi della sorte commozione, a cui è stato sottoposto. Il Sig. Conte de la CEPEDE aveva già tentato questo sperimento su molti uccelli, io l'ho ripetuto dappoi e su gli uni, e su gli altri, e m'è ognor riuscito (").

S

<sup>(\*)</sup> Veggansi nella II. Parte di questo Tomo pag. 130. l'esperienze del Sig. SAGE intorno all'utilità dell'Alcali volatile fluore nelle assisse prodotte dalle mofete.





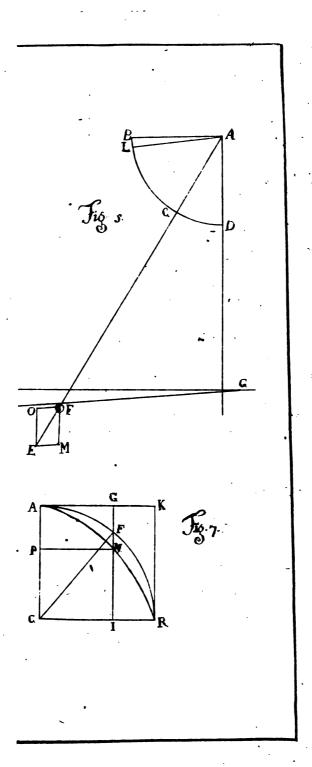



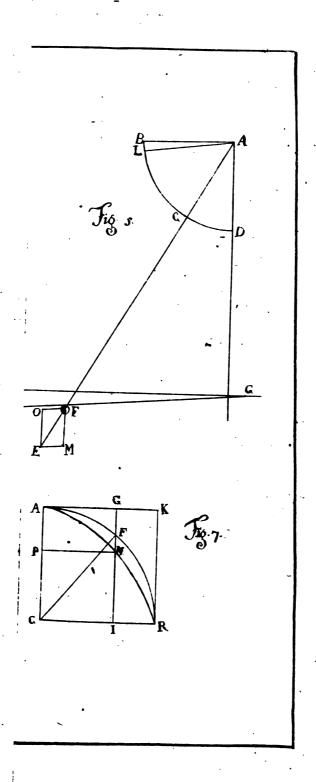

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTON, LENCX
TILDEN FOUNDATION

# OPUSCOLI SCELTI

SULLE SCIENZE

E

SULLE ARTI

PARTE V.

## CONTINUAZIONE DELLE OSSERVAZIONI

Sulla capacità de Conduttori Elettrici, e sulla Commoziona che anche un semplice Conduttore è asto a dare eguale a quella della boccia di Leyden.

DEL SIGNOR

### DON ALESSANDRO VOLTA

IN UNA LETTERA

### AL SIGNOR DE SAUSSURE

#### 9. IL

Della Commozione che pud dare un semplice Condustore.

O non so che alcuno sia giunto ancora ad ottenere da un Conduttore semplice una commozione gagliarda in nulla dissimile da quella che dà la boccia di Leyden, o il quadro magico: commozione cioè che si faccia sentire alle braccia e al petto; che scorra per una lunga catena di persone, scuotendole tutte validamente ec. Mi è noto solamente.

te che i Signori WILKE ed EPINO sono riusciti a fare l'esperimento della commozione con que' due larghi piani deserenti affacciantisi a poca distanza, un de quali venendo elettrizzato in più, ostia infondendovisi eccessiva dose di suoco, obbligava l'altro a spogliars in parte del proprio ("); e so che si è voluto spiegare tal fenomeno coll'idea che si caricasse propriamente una lastra d'aria, in simil modo che si carica una lastra di vetro armata, facendo appunto per la lastra d'aria officio di armature gl'istessi due piani deferenti. Ma io posso ora sar vedere che non v'è bifogno nè di lastra che si carichi, nè di tal doppia armatura, nè, in una parola, della combinazione delle due contrarie elettricità, perchè abbia luogo la vera commozione; e che un semplice Conduttore e solitario, sol che sia di sufficiente grandezza, basta a produrla eguale e nella qualità e nella quantità a quella che ne dà qualfivoglia boccia di Leyden, o quadro magico. E tanto ho predetto innanzi che potessi verificarlo, come dipoi seci pienamente, sopra il capacissimo Conductore composto di dodici bastoni, di cui ho parlato ampiamente di sopra, e che all'oggetto principalmente di questa prova ho voluto fabbricarmi.

Questi sottili bastoni disposti in una sola sila, ovvero in più, ma colla necessaria distanza, come ho spiegato, i quali sanno in tutto 96. piedi di lunghezza, quando sono elettrizzati a dovere, se alzo il dito per toccarli, vibranmi contro tal scintilla, che mi scuote tutto il braccio singolarmente al gomito, e il collo di uno o de' due piedi insieme. Se un' altra o più altre persone mi dan mano, esse pure nelle giunture delle braccia e de' piedi simile scossa riportano. Fin qui per altro, comechè sia già questa a chi ben mira e intende una vera commozione, simile a quella che si rileva da una boccia ben carica, di cui si tocca il solo uncino; stando essa col sondo posata sul pavimento non molto assiste, a stando la persona che tocca ella pure in piedi sul pavimento medesimo, è ancor distante molto da quella violenta scossa che si sente toccando l'uncino con una, e il ventre della boccia coll'altra mano a un tempo. Volete dunque una scossa di tal posso anche dal mio Conduttore? Tocca-

() L

<sup>(\*)</sup> Questo sperimento veramente originale è riportato e spiegato nell'Opera prosondissima di Epino (Tensamen theoria electricisatia & magnetismi): pubblicata già vent' anni addietro, ma molto rara; che ho avuto occasione una volta sola di scortere rapidissimamente; e che, ardisco dire, non sembra abbastanza co-nosoine o intesa dalla più parte dei Fisici, che hanno seritto in appresso sull' E-lestricità.

telo con una mano, mentre coll'altra toucherete un fil di ferro, che va a terminare in un pozzo, o nella terra umida: oppur, senz'altro, sate che sia ampiamente adacquato il pavimento della stanza.

La comunicazione con un tal filo metallico, od altro buon deferente continuo, che porti giù nell'ampio universal ricettacolo della terra, è necessaria per dare libero ssogo all'eccessiva dose di elettricità che si trova accumulata nel capacissimo mio Conduttore: sfogo che il sol pavimento, poco deserente allorquando è asciutto, non concede che a piccola quantità di fuoco, una grande non trasmettendola che successivamente e a stento. Una prova ben chiara di ciò è che se si sperimenti sopra uno de' soliti Conduttori piccioli o mezzani, ed anche competentemente grandi, avverrà che per via di una sola scintilla, che un uomo comunicante semplicemente col pavimento ne cavi, scintilla ch'ei sente unicamente sul dito che ne vien colpito o poco più in là, avverrà, dissi, che si spogli quel Conduttore di tutta l'Elettricità che contiene, la quale elettricità comunque portata alla massima tensione, è tuttavia in poca dose, attesa l'angusta capacità di tal Conduttore. All' incontro se sia questo assai capace, come lo è il mio esplorandolo col dito, o con un pezzo di metallo, dopo la prima scintilla gagliarda, scuotente discretamente il braccio e il collo del piede, si estrarranno replicate altre scintille assai più picciole, ma tuttavia pungenti. Non così però se il pavimento sia abbastanza umido, o meglio se chi esplora il Conduttore tocchi a un tempo il filo di ferro suddetto, che va a terminare sotto terra: in tal caso una sola scintilla, che porta una scossa altrettanto più sorte, disperde quasi tutta l'elettricità. Vedest dunque chiaramente come il pavimento asciutto, il quale niuno o almeno non sensibil. ritardo apporta al passaggio del fluido elettrico, quando è in disereta copia, lo apporta poi notabilissimo quando la piena ne è soverchiamente grossa. Il che ancor meglio si vedrà, se farassi che. una, due, o più persone tocchino la mano, la gamba, il collo o qualunque altra parte non troppo coperta dalle vesti, di colui che s'accinge a trarre la scintilla dal gran Conductore, o senza anche toccarlo gli presentino a picciolissima distanza la punta del dito; perocchè all'atto ch'egli provocherà sopra di se la scarica, scosse verranno con esso lui le altre persone eziandio, e balzerà visibilmente la scintilla dalla mano, dal collo ec. di quello alla punta del dito di queste. La stessa sperienza e al modo stesso succede, se 002

in luogo di trarre la scintilla dal mio gran Conduttore, si cava dall'uncino di una boccia fortemente carica. E in questa, e in quella sperienza l'eccessiva quantità di suoco, che si assolla nella persona che lo riceve immediatamente dal Conduttore o dalla boccia non potendo pervadere liberamente e tutt' a un tratto il pavimento, schizza quà e là e si sparge in vari rami, gettandosi di preferenza ne corpi più deferenti, che trova più a portata di fargli strada, più capaci ec. Se vi avrà a cagion d'esempio una ringhiera di ferro, e la tocchi con una mano, chi tragge la scintilla coll' altra dal Conductore, sarà scosso nelle due braccia, non più nel collo del piede: se comunichi con tai serramenti non immediatamente, ma per enezzo d'una catena di persone, la scossa si propagherà egualmente a tutte. Questa poi sarà più grande a proporzione che il corpo deferente, a cui comunica la persona, o la catena di persone, sia più ampio, e sia deserente più persetto. Così umettando bene ed ampiamente il pavimento della stanza, massime s'è terrena, la corrente del fuoco non si diriggerà più per gran parte verso la ringhiera, che sia piantata in un muro secco, comunque la tocchi un della catena; ma meglio passerà giù pei piedi nel pavimento; e la scossa si sentirà più violenta al collo del piede, e fin sopra al ginocchio. Così andate discorrendo per le varie disposizioni che incontrar si possono. Avrete sempre più o men valida scossa a norma dello ssogo che s'apre, e potrete indovinare qual direzione prenderà la scossa medesima. Ma perchè sia intiera e valida quant'esser può, cosicchè dia al petto, bisogna stabilire, come ho già detto, una comunicazione con corpi deferenti tale, che libero e intiero ssogo conceda a tutta la copia di elettricità, accumulata nel gran Conduttore; sicchè a un colpo solo si scarichi. E quella comunicazione non s'ottiene mai così bene, come mandando un filo metallico dalla fianza fino in sondo d'un pozzo, o a seppellirsi nella terra umida.

Io mi piaccio sovente di sar sentire la vera e sorte commozione che dà il mio gran Conduttore, e vedere a un tempo come e quanto il suoco elettrico presceglie la strada de' migliori deserenti, e la segue religiosamente pel corso continuo sino al grande universal sicettacolo, con questa sperienza ch' è altrettanto bella quanto eloquente. Una persona posa la mano su d'una tavola, ov'è sisso ad una picciola lastra un capo del filo di serro, che dopo vari giri sul pavimento della stanza posta al terzo piano della casa, mette suori della sinestra, e lungo i muri prostrato per alcune centinaja di piedi va sinalmente coll'altro capo a terminare in un pozzo. La persona posa, come dicea, la mano sulla tavola in modo, che le mancano solo alcune linee per toccare coll'estremità delle dita il detto silo o la lastra. Un'altra persona portatasi abbassa in vicinanza del pozzo spezza colaggiù il silo di serro, e i tronchi capi impugna un colla destra, l'altro colla sinistra. Così stando le cose disposte, dico alla prima persona che cavi colla mano che tieme in libertà la scintilla del gran Conduttore: ed ecco che la scintilla si ripete e balza piena e vigorosa dalla punta delle dita posate sulla tavola alla lastra o silo di serro quand'anche sia distante di più di un mezzo pollice e sin d'un pollice intiero: intantochè risente la persona medessma nelle braccia e nel petto una potente commozione; ed una simile niente o poco minore sente pur

l'altra persona rilegata presso al pozzo.

Tutte queste prove ed altre molte, che tralasciar mi conviene adello, fi uniscono a dimostrarci, che la quantità di suoco elettrico, che rapidamente, e a un colpo, diciam così, invade ed attraversa il corpo, è la cagione vera e propria della commozione: che questa corrisponde a punto e a pelo a tali due condizioni della dose di elettricità accumulata da una parte, e dello sfogo che trova dall'altra. Non accade più dunque di mettere studio a rintracciare altra cagione, di ricorrere ad una maniera particolare di agire del fuoco elettrico nella scarica delle lamine isolanti, ad una supposta reazione. a qual siasi non intesa energía. Non c'è altra energía che quella, che chiamo tensione di elettricità, che è poi lo stesso che lo ssorzo di spignersi fuori: il quale sforzo o tensione non può estere maggiore nella faccia della lastra caricata di quello sia nel Conduttore che gli dà tal carica. Inezie poi sono il tirar in campo delle immaginarie oscillazioni delle parti di tali lamine, l'ideare di posta la sabbrica di tali parti, la configurazione de' pori, e somiglianti cose. Il giusso e il vero punto è di cercare come tanta quantità di elettricità raccoglier si possa sulla faccia d'una lamina isolante armata, come abbia si prodigiosa capacità un quadro di pochi pollici, quanta appena si troya in un Conduttore di molti piedi. Del qual problema so trovo la spiegazione chiarissima nella teorsa delle atmosfere elettriche, essendo una conseguenza dello scaricarsi del suoco proprio che fa una faccia in ragione che la faccia opposta si carica dell' altrui. Ma di ciò avrò luogo di parlare più di proposito.

Qui mi giova insistere ancora, mostrando la scintilla e scossa di un semplice Conduttore non differire per alcun accidente che sia dalla scintilla e scossa della boccia di Leyden, se non dal più al me-

Digitized by Google

no; e nemmanco tanto, ove sol diasi tal grandezza al Conduttore, che divenga in ragione di capacità eguale ad una delle due supersicie armate della boccia. A questo intendimento io andrò prima togliendo certe apparenti disserenze, che più sembrano saltare all'occhio; indi seguirò a fare un compiuto parallelo combinando in vari modi le sperienze. Che sì, che arrivo a convincere voi pure, Signore, come mi son convinto io stesso, che l'esperimento della commozione non è più proprio alla boccia o al quadro magico, di quello sia al Conduttore semplice? che una grossa piena di suoco comunque, e da qualunque parte si scarichi rapidamente e ad un tratto produce nel corpo che attraversa l'essetto di cui ora si tratta?

Voglio prendere da voi medefimo, giacchè succintamente ed elegantemente più d'ogn'altro le avete notate, le pretese differenze. Ecco come v'esprimete alla tesi xiii. della vostra lodatissima Dissertazione. = Quantumcumque electricum fluidum in une corpore, si virum excipias, condensatum fuerit, & quantumcumque in altere racefactum, corpus per quod equilibrium restituitur commotionem nunquam experitur; validissime quidem, crepitantes, pungentes, lucentes, magnaque e distantia prodeuntes erumpuut scintillæ, sed absque illo singulari commotionis sensu, qui facile cognoscitur, difficile describitur. Nec in doloris quantitate stat differentia, sed in ipso genere sensus; le-vissima enim commotio a fortissima scintilla omnino differt, lices hav plus doloris quam illa afferat = . Riguardo dunque a cià che concerne quel genere singolare di sense, a cui si è appropriato il nome abbastanza spiegante di commozione, altro non occorre che richiamarvi alle sperienze, che ho sopra descritte, ed invitarvi a ripeter tali prove. Aggiugnerò qui folo, che la fcossa che si rileva dal mio gran Conduttore è così fimile a quella di una boccetta di Leyden, che può ingannare qualunque fosse più versato nelle sperienze elettriche. Vorrei che voi foste qui, caro Signore (come nella scorsa state vi foste, e lasciato mi avete belle speranze sì allora, che il seguente autunno quando fui io a ritrovarvi a Ginevra, di rivedervi un' altra volta a Como); e vi farei sentire delle scosse, che non potreste distinguere d'onde vengano, se da una boccetta carica, o dal mio Conduttore semplicemente, no, non potreste distinguere, suorche veggendo ciò che passa; e non veggendo nulla, e.g. stando lontano dalla sianza ove io opero, e tenendo voi due fili di ferro un colla destra un colla sinistra, dovreste giuocar a indovinare, e sì sbagliereste sovente.

Ma dunque non sarà vero ciò che dite, che a qualunque gram segno

Remo sia condensato il sluido elettrico in un Conduttore, e rarefatto in un altro, il corpo per cui passando rimettesi in equilibrio
non prova punto quel genere singolare di senso, che diciam commozione? Sì, sarà vero de Conduttori ordinari, che non siano di grande capacità; non però di Conduttori capacissimi. Ecco che i due
gran piatti d'Epino uno carico di suoco, l'alero spossiato (") portano una vera commozione a chi tocca questo e quello insieme.
Ma anche senza il contrapposto di due contrariamente elettrizzati,
ecco il mio Conduttore lunghissimo, che dà una commozione pur
vera verissima a chi ne provoca la scintilla comunicando semplicemente colla terra umida, o immediazamente, o per mezzo d'un silo
di ferro.

Ho detto che la vostra afferzione sarà vera quando si sperimenti sopra Conduttori non molto capaci, quali si adoprano d'ordinario. Ad ogni modo se il Conduttore non sia de' più piccioli, se sia un cannone e.g. lungo quattro o cinque piedi, ed anche meno, e lo elettrizzerete a una gran tensione, a segno che esplorandolo vi dia quelle scintille che dite strepitose, pungenti, e vibrate a gran di-Banza, nulla più avrete a fare per rilenarne una commozione leggiera sì, ma pur vera commozione, che di toccare col dito di una mano il fil di ferro, che mette in terra umida, mentre con un dito dell'altra escitate dal Conduttore liffatta vivace scintilla; vi sentirete ambe le dita punte, e scosse le articolazioni di esse, e sin la giuntura della mano col braccio. Se la scossa non arriva al petto, e neanche fino ai gomiti, non vi atriva neppure quella di una bocgetta di Leyden molto piccola o leggermente carica. Ciò proviene in ambi i casi dalla scarsa dose di suoco elettrico che si scarisa attraverso il vostro corpo; giacchè è poca la quantità di elettriestà accumulata là nel Conduttore non molto grande, qui nella boccetta piccolissima. Che? Non si può sare una hoccetta di così miserabile capacità per effere picciola oltremodo, o di vetro affai grofso, che caricata quanto mai può portare, giunga tutt'al più a scuosere le prime articolazioni delle dita, ed anche meno di queste, cioè a sarsi appena sentire con leggiera puntura all'estremità del dito mignolo con cui si tocchi la sua esterior veste, insantochè dall' uncino, si grave la scintilla alquanto più pungente, e

<sup>(\*)</sup> Vedrassi come siegua il giuoco di caricarsi l'uno e spogliarsi l'altro in un'altra memoria.

affai pri vivace? Or così meschina commozione, che appena può dirst tale, non manchera di darvela pure un Conduttore semplice di men che discreta mole, un ciliadro d'un piede o poco più, se lo esplorerete mentre in egual modo colla punta del dito mignoto toccate il filo deserente che va nel pozzo. Che se (per rimontare omai dagli ultimi termini a cui abbiam portato la commozione si della boccia che del Conduttore; a gradi superiori) a proporzione che la boccetta è più capace e più carica, viene a portare la scossa più in su alle giunture delle dita, a quella della mano col braccio, ai gomiti, agli omeri, al petto; tanto e nulla meno giugne a fare un semplice Conductore a misura ch'esso pure è più ampio e capace. Così quattro dei miei bastoni, che vengono a dare 32. piedi di lunghezza san già sentire la commozione fino ai gomiti, quale e quanta la può far sentire una boccetta, che abbia sol 2. o 3. pollici in quadro di superficie armata, o ben 5. e 6. se il vetro è grosso [ si sa che più lo strate isolante è grosso, e meno di carica può ricevere : il che pure & spiega colla teorsa delle atmosfere elettriche (\*)]: i dodici poi bastoni insieme, che fanno piedi 96. mi portano la commozione fino al petto, come ho detto e ridetto più volte, commozione non men grave di quella che mi dà una lastra di vetro discretamente sottile di 4. poll. in quadro di superficie armate. Dal che vedest ancora più particolarmente, come l'ampiezza del Conduta tore semplice dee essere stragrande comparativamente alla grandezza della boccia, per venir ad avere una capacità eguale. La qual cosa, per ridirlo qui ancora, s'intende a maraviglia nella teorsa delle atmosfere elettriche; e sarà a suo luogo spiegara: Vengo ad un altro passo che mi offrite nella nota alla tesi xis = Omnia phenomena, que attentus miratur observator, dum ingens lagena, vel magna tabula magica, oneratur, oftendunt electricum fluidum a globe suppeditatum, incognitæ impulsionis actione, totis viribus tuere in virrum aque vel metallo subpositum. Etenim lentissime interen adscendit suberous electrometri globulus, brevissime sunt sointielle etc propagatore, O omnino diverse ab eis que absente phiala educuntur. He stilicet albe, unicam explosionem, unicum crepitum cum unica punctione edunt. Illa rubella, plures simul ad exiguam distantiam exeuntes, digitum cum acerbo dolore continuoque sibile rodunt; quast

<sup>(\*)</sup> Ciò pure vedraffi nell' altra memoria.

ægre & invite amatam vitri superficiem desereret fluidum electricum. Quis nitidam illorum factorum dedit explicationem? Nemo, ut opiner. Defunt adhucdum fat magno numero collecte observationes, desunt experimenta = . Or io mi lusingo di avere le desiderate sperienze ed offervazioni prodotte, tali che vi soddisfacciano pienamente. E voi già vi aspettate ciò che io voglio dire, che siffatte men reali che apparenti differenze son nate dall'essersi presi per termine di confronto Conduttori non abbastanza capaci, e boccie capaci di troppo. Infatti mettendocisi innanzi un gran siasco, od un vasto quadro magico, quale serminato Conduttore convien porgli in confronto? Giudicatelo da ciò che il mio lungo 96. piedi non ha più di capacità d'una boccettina o lastra di vetro di 4. pollici in quadro di superficie armata. Prendete dunque a rifare le sperienze con boccetta non più grande, e con Conduttore non più picciolo dei divifati, s si ridurranno le apparenze tutte ad una ammirevole persetta eguaglianza. Vedrete nell'infondere l'elettricità eziandio al Conduttore solitario, come lentamente ascende l'elettrometro, nè più nè meno di quel che succede nel caricare in luogo suo la boccetta: come vi vuole presso a poco egual numero di giri della macchina per portar quello ad una certa tensione, e per portarvi questa.

Il montar dunque lentissimo dell'elettrometro, quando al vo-Aro Conduttore annettete il gran vaso di vetro o quadro magico, mon proviene dalla capacità stragrande di tal quadro o vaso. Un Conduttor semplice lungo tante migliaja di piedi, che agguagliar potesse tale capacità, vi mostrerebbe sicuramente il medessmo, richiederebbe un equal numero di giri per venire all'istesso punto di tensione; siccome derebbe pur anche le medesime brevi, rossiccie, mordenti scintille accompagnate da quel continuo fibilo, che provate nell'esplosar il quadro che si va caricando. Sì: lo smisurato Conduttore ch'io dico, vi darebbe somiglianti brevi rossiccie, acerbe scintille, esplorandolo prima che vi giugnesse l'elettricità a molta tensione: poichè giunta a tal segno sia in Conduttor picciolo, sia in grande, sia anche in una boccia, ne balza allora una fcintilla chiara e vivace a più o men grande distanza: scintilla pungente solo la pelle, se da Conduttore non molte grande proviene, ma scuotente braccia e gambe se da amplistimo Conductore, o da beccia procede; depo la quale scuotente scintilla, le anzidette picciole rabbiosette a provarsi rimangono. Tali scintille replicate e continue per alcun tempicciuolo, le dà già il mio Conductore lungo 96. piedi, come nel raccontarvi di sopra le prime prove ho spiegato; e le da anche Tom. I.

più mordenti il lunghissimo silo di ferro del para-fulmine, come pur si è detto, e voi stesso, o Signore, provato avete, e ci avote fatto sopra di molta riflessione; più ancora crescono, se unisco, come talvolta mi diletto di fare, detto filo del para-fulmine alle mie serie di bastoni, per sarne un solo Conduttore. Che se non sono tuttavia così rabbiose, nè durevoli tanto, quanto le scintille che si cavano dal gran Quadro, non cedono punto a quelle di una discreta boccetta esplorata all' istesso modo; e bastano a sarci presumere quali sarebbero se il conduttore sosse ancora di molto pià grande. Imperciocchè se da uno di pochi pollici di lunghezza (quale io credo che voi folo adoperato abbiate) elettrizzato a forte tensione ottener non si può che una o due scintille chiere e spiccate, che distipano a un tratto tutta la di lui elettricità, tanta non essendo, che il pavimento comechè asciutto apportar le possa notabile ritardo; all'incontro da un Conduttore lungo presso a 100. piedi, a picciola tensione di elettricità, si cavano, pria che se ne spogli affatto, replicate scintille; già viene da se, ed ammettere ben dobbiamo che un Conduttore otto o dieci volte più capace ancora, elettrizzato similmente a picciola tensione, ci scarichi una pioggia frequente e lunga di taliscintille vieppiù rabbiose e stridenti.

Ho avuto occasione di notare più volte, che una picciola boccetta di pochi pollici di superficie armata è capace di tanta dese di elettricità, quanta appena ne può contenere un Conduttor semplice lungo molti piedi; ed ho anche più determinatamente fissato, che il mio Conduttore di 96. piedi equivale a 4. pollici in quadro di superficie di vetro armata, più o meno, secondochè il vetro è più o men grosso. Or mi resta a spiegarvi più particolarmente le prove con cui confronto io le rispettive capacità del Conduttore, e del vetro armato. Si riducono queste propriamente a due. Una è di osservare quanto convenga somministrare di elettricità colla macchina al Conduttore, e quanto alla boccetta, per portarli a un determinato grado di tensione: ciò che si misura presso a poco dai giri che si deggion sar sare al disco o globo della macchina nell'un caso e nell'altro per sar salire l'elettrometro a un dato segno. L'altra prova è di confrontare, per quanto il senso giudicar ne può il valore della commozione quando proviene dalla boccetta carica, e quando dal Conduttore elettrizzato. Riguardo alla prima adunque, se tanto vi vuole a un di presso di giuoco della macchina per il mio gran Conduttore di 96. piedi, quanto per una boccetta di 4. poll. in quadro d'armatura, conchiuderò che hanno questa e quello presso a poco capacità uguale. E così è appunto: vi sovviene che ho detto richiedersi da 25. in 30. giri del mio disco di cristallo, quando l'elettricità è vigorosa, tanto per elettrizzare alla massima tensione il Conduttore sopranmeminato, quanto per caricare il più potentemente che sar si possa una boccetta della suddetta misura.

Rapporto alla commozione ho detto tutto col dire, che si sente egualmente valida data da quello o data da quella: ben inteso che la tensione sia in ambedue eguale. Perciò io soglio confrontare la boccetta e il Conduttore portati a quel grado di tensione, in cui: già cominciano a spruzzare (una dal pomo od uncino, l'altra da qualche simil palla od estremità ritondata) l'elettricità nell'atia. Anzi per afficurarmi meglio che la tensione sia in amendue eguale, elettrizzo unitamente boccetta e Conduttore, indi ritirata quella da questo gli esploro separatamente: quella nel modo solito impu-: gnando il ventre, e toccando coll'altra mano l'uncino; questo alla mia maniera, cioè postandovi una mano per estrarne la scintilla, mentre coll'altra impugno il filo di ferro, che conduce in terra. In questa forma, e con tali attenzioni provando io una scossa egualmente forte che l'altra, eguale giudico la capacità del Conduttore e quella della boccetta. Il che nuovamente confermo col variare in più belle maniere, e combinare simili sperienze.

nassima tensione, ma contrariamente, quello per eccesso questa per diserse. Toccando con una mano il silo di serro già tante volte mentovato che mette capo in terra, e che più brevemente chiamerò d'or innanzi silo deserense, e impugnando coll'altra la boccetta, ne porto l'uncino contro il Conduttore: ecco scoppia sorte scintilla; ed io ricevo attraverso le braccia e il petto la commozione tanto valida, quanto se scaricato avessi sopra il mio corpo immediatamente la boccetta, o immediatamente ricevuto la scintilla del Conduttore. Dopo esplorando e questo Conduttore, e quella boccetta, trovo che non v'è più nulla o quasi nulla di carica in nessuno dei due.

Gli accidenti tutti di questo sperimento si spiegano da se si supposta nel Conduttore e nella boccetta eguale la capacità. Siccome quanto sovrabbondava di suoco nel Conduttore elettrico in più, tanto ne mancava all'interior superficie della boccetta elettrica in meno, ed altrettanto di bel nuovo ve ne avea di accumulato sulla superficie esseriore della medesima (consorme a quel

P p 2

che vuole la teoría delle cariche); così coll'appressare l' uncino della boccetta al Conduttore si diè luogo a questo di fare la piena scarica di tal suo suoco sovrabbondante, che giusto valse a risarcire tutto il disetto dell'interna superficie della boccetta, la quale in conseguenza su obbligata a rilasciare dall'altra saccia esterna quella egual copia di suoco già accumulatovi, che detto abbiamo, a rilasciarlo sì ad un tratto tutto questo suoco scaricandolo nella mano impugnante la boccetta, e mandandolo attraverso il mio corpo, e il filo deserente a perdersi nel comune ricettacolo della terra.

2.º Replico la stessa sperienza, ma al rovescio, cioè elettrizzando l'interior della boccetta in più, e il Conduttore in meno. Istessa commozione nel mio corpo; e istessa compita distruzione della carica di elettricità sì nella boccetta che nel Conduttore ec.

La spiegazione è pur qui chiarissima. Il suoco eccessivo accumulato nell' interior superficie della boccetta è appunto sufficiente a compensare il disetto del Conduttore in cui si getta: ma ciò non si fa senza che all'esterna faccia della boccetta medesima accorra altrettanto suoco, onde risarcirla di quello di cui si trova spogliata: ed ecco appunto che vi accorre venendo su dal grande comune ricettacolo per il filo deferente, e per la persona che tocca questo filo con una mano, e coll'altra impugna la boccetta. La commozione pertanto, che è sempre l'essetto d'una corrente di fuoco che attraversa il corpo, e che è proporzionale alla copia di fuoco, e alla rapidità con cui tragitta, ben si vede che dee risentirsi quale e quanta si proverebbe scaricando la boccetta immediatamente sopra il corpo, o immediatamente ricevendovi la scintilla del gran Conduttore; ed eguale in questo come nel primo sperimento, giacche la piena essendo egualmente grossa e rapida, egli è poi tutt'uno che si dirigga dal braccio destro al sinistro, o dal sinistro al destro; che mova dal Conduttore alla terra, o dalla terra al Conduttore.

3.º Carico or solamente la boccetta per eccesso, e impugnatala ne porto l'uncino contro il Conduttore, che non ha punto di elettricità nè di una specie nè dell'altra: Con questo non si scazica la boccetta che per metà; ed io riporto una commozione, che vale giusto la metà di quella, che mi avrebbe dato la boccetta scaricandola immediatamente sopra il mio corpo. Tale scossa che dico la metà men sorte, è non pertanto di qualche posso, e

mi giunge discretamente grave ai gomiti, e fino al petto, se la

boccetta fu caricata a grande tensione.

Egli è evidente, che l'interna superficie della boccetta dee scaricar sopra il Conduttore tanto del suo suoco eccessivo quanto ve ne vuole per ridurre in amendue l'elettricità ad un egual grado di tensione: tutta la quantità pertanto del suoco sovrabbondante si distribuisce tra i due a proporzione della rispettiva capacità. Se dunque si comparte giusto per metà, è questa una prova sicura che hanno la boccetta e il Conduttore una capacità eguale. E ciò è appunto che raccolgo da quella scossa che ho detto equivalere alla metà della scarica totale; e ancor più chiaramente confermo col residuo di carica che trovasi avere ancora la boccetta, a con quella che ha acquistato il Conduttore; conciossa del valor ando la boccetta a parte, ricevo un'altra mezza scossa del valor della prima; e una terza finalmente d'egual peso ne ricevo esplorando similmente a parte il Conduttore.

4.º Or so l'esperienza in senso contrario, elettrizzando cioè il solo Conduttore per eccesso, e presentandogli l'uncino della boccetta non punto carica. Con che acquista essa quella carica che può darle la metà del suoco sovrabbondante di quello che lanciasti all'interiore di lei superficie, ed io riporto una corrispondente commozione per altrettanto suoco che si spinge via dalla faccia esteriore della boccetta medesima: commozione che vale la metà di quella che mi darebbe la piena scintilla del Conduttore scaricata immediatamente sul mio corpo. Così poscia esplorando e la boccetta, e il Conduttore, ciascuno a parte, rilevo, come sopra,

due altre scosse eguali alla prima, e tra loro.

5.º Gli stessi sperimenti 3.º e 4.º li ripeto sossituendo all'elettricità di eccesso quella di disesso: e i risultati sono quali si devono aspettare. Io ho le tre scosse dimezzate (ciaseuna cioè che vale la metà della piena scarica che si eccitasse immediatamente sul corpo): la prima nell'atto di provocar la scintilla tra l'uncino e il Conduttore, la seconda e la terza nello scaricare il Conduttore, e la boccetta, ciascuno a parte.

Ho sempre inteso che in tali prove si tenga con una mano il silo di serro che conduce in terra, mentre coll'altra si provoca la scarica del Conduttore o immediatamente, o per mezzo della boccetta. Se la persona non tocca in qualche modo a un buon deserente continuo, se comunica solo col pavimento asciutto od altri corpi poco deserenti, o interrotti, la corrente di suoco viene più o meno ritardata, tanto che la scarica non si compiapiù ad un tratto, ma successivamente in tempo comunque nongrande; ciò che basta perchè la commozione si risenta molto men valida.

Tutte le surriserite sperienze, che concorrono a sarmi giudicare la capacità del mio Conduttore di 96. piedi profimamente eguale alla capacità di una boccetta di 4. pollici in quadro d'armatura, mi piace poi di variarle con altre beccette di maggiore e di minor capacità. Dunque prendendone una di 3.º pollici solamente d'armatura, ed una pur anche di più di 4.º ma di vetro assai grosso, osservo che comparte più che la metà della carica al Conduttore; e che questo all' incontro comparte mene della metà della sua a tal meschina boccetta: così poi dopo sissatta, distribuzione prevale sempre la scossa del Conduttore a quella della boccetta. Tutto l'opposto avviene quando sperimento con boccie di 5. di 6. di 8. pollici in quadro di superficie armata. Queste fi portano via a proporzione più della metà della carica che abbia il Conduttore; ed alla carica ch' abbian effe non ne danno che una parte minore della metà a quello: coerentemente le scosse loro sono di maggior polso ec. Quando poi si provocano alla scarica boccia e Conduttore elettrizzati contrariamente (suppongo ad egual tensione) nel più espace, o sia questo il Conduttore o sia la boccia, non vien già distrutta tutta la carica; ma vi rimane. un residuo più o men grande a proporzione ch'è più o men grande la differenza: e nel men capace, non solamente viene a perdersi per intiero la primiera carica, ma vi prende luogo una carica in senso contrario, che è la parte sua proporzionale che gli tocca del sopraddetto residuo.

Sarebbe ora superstuo il fare ulteriori combinazioni di questa sorte; ed io volentieri lascio a voi, Signore, di moltiplicarle,
e variarle a grado vostro colla soddisfazione di veder sempre i
zisultati rispondere all' aspettazione, cioè a quanto dalla considerazione delle rispettive capacità uguali o disuguali, e della zensione sempre uguale a cui sorger dee l'elettricità nel comunicarsi
dal Conduttore alla boccia, o da questo a quello, potete anticipatamente dedurre e pronosticare. Desidero grandemente che ne
facciate presto alcuni saggi almeno, che potranno bastare a voi
dotato di tanta sagacità per tutto comprendere. Non v'è d'uopo
perciò di sabbricarvi a bella posta un Conduttore della grandezza del mio. Ne avete uno capacissimo bello e preparato: ed è il

lungo filo conduttore del tostro para-sulmine. Ho ancora innanzi agli occhi-come: stano colà dietro il giardino, in quella vaga stanzetta ed 'entro quella bussola, che ha vetriata e porta che s'apre, il tutto con somma eleganza disposto, come stano, dico i due campanelli tra quali giuoca il pendolino: e mi figuro non senza compiagenza di veder voi impugnata una boccetta, portarla a tocear colli uneino il campanello o filo proveniente dall'asta metallica e con essa isolato, mentre coll'altra mano toccate l'altro campanello o filo deserente continuo, che va a seppellirsi in terra, e che noi chiamiamo filo di saluse. Non dubito che toste non troviate di proporzionare la boccetta, ossi di sceglierne una di presso a poco eguale capacità al vostro Conduttore; per riuscire a distruggere reciprocamente la carica di quella coll'elettricità contraria di questo; e per confrontare il valor delle scosse date stalle scariche intiere e dimezzate dell'uno e dell'altra ec.

Non posso qui lasciare d'invitarvi ad osservar meco, come non è affolutamente necessario, perchè abbia luogo la compiuta scarica della boccia di Leyden, e molto meno perchè si sperimenti la vera commozione, che il fuoco vomitato dalla faccia ridondante ricorra per una serie continuata di deserenti, ossia per il così detto Arco comduttore, all'opposta faccia desiciente: come si è supposto e tiensa comunemente per indispensabile. E' ben necessario, che il suoco accumulato su quella faccia abbia dove gettarsi, offia trovi uno scazicatore di capace sfogo, e che la faccia deficiente trovi pure un sonte onde trarre a se il convenevole risarcimento. Di qui è che l'Arce condattore appresta opportunissimo mezzo alla scarica, che migliore non può darfi, riunendo per tal modo le opposte faccie, che l'una supplir possa al bisogno dell'altra facilmente e pienamente. Ma pure effer poffono lo scaricatore della faccia ridondante, e il sovventore (se mi è lecito così esprimermi) della saccia desiciente, un dall'altro indipendenti, e separati affatto; e nulla meno dar luogo alla scarica o intiera, o dimezzata, e produrre la corrispondente commozione. E non si è veduto negli sperimenti riportati di sopra? Nel 2.º e. gr. il suoco scaricato dalla saccia interiore della boccetta nel gran Conduttore non ricorre già alla faccia esteriore, con cui il detto Conduttore, siccome isolato, non ha comunicazione verona, ma s'arrefia in quello, che ha giusto capacità di riceverlo tutto, anzi meglio bisogno. D'altra parte la faccia esteriore cava tutto il fuoco di cui è bisognosa dal magazzino universale, offia ampio ricettacolo della terra, che può fornirgliene qualanque gran copia: lo caverebbe exiandio de un Conductore ifolato, quando fosse di sufficiente capacità ed elettrizzato : per eccessi sì che ridondalle di suoco tanto appunto quanto è il difesso di essa faccia esteriore. Così discorrete per gli altri sperimenti in cui la fearica della boccetta sopra il Conduttore isolato non si sa intiera, ma o per metà o più o meno secondo le rispettive capacità. Concludiam dunque che, sebbene le due faceie di una boccia o d'un quadro contrariamente elettrizzate dipendano una dall'altra rispetto a ciò che non può la faccia caricata per eccesso dismettere ne tutto ne molto del fuoco che vi è stato accumulato, se corrispondentemente e al tempo medesimo l'opposta faccia desiciente non ricupera il fuoco onde è stata spogliata, sebben, dico, questo dare e ricevere debbano proceder di paro, pure ciascuna faccia la fa da se in quello fenso, che una scarica il fuoco sovrabbondante dovunque le si apre ssogo, come, e quanto può; l'altra tira a se il fuoco di cui abbisogna da dove può, e quanto può.

Ma che? Non è provato che il fuoco scaricato da una faccia affetta di portarsi alla faccia opposta? Che vi si porta per la strada più breve o men resissente? Non trascorre egli realmente l'Arco condustere, la catena di persone ec. ? E' provato sì, che una corrente di fuoco sorte da una faccia, e che una corrente entra mell'altra; ma non già che sia quell'istesso suoco che parte da un termine, e arriva all'altro. Si può ben dire che una corrente raggiugne l'altra in guisa che si riuniscano in una sola; ma neppur ciò succede sempre, e non è punto necessario per effettuara la scarica. Abbiam veduto e. g. che una corrente termina nel Conduttore isolato, e l'altra corrente vien su dalla terra. Consideriamo ora per poco anche l'esperimento che ci si obbietta della catena di persone. Siano le persone abedefghilman. che tutte si dan mano, e delle quali la prima impugna il fondo della boccia di Leyden, e l'ultima s'accinge a tirar la sciatilla dall' uncino. Io tengo che all' atto stesso che o riceve il fuoco lanciato dall'uncino ossia scaricato dall'interior superficie della boccia, a ne fornisce tosto del suo alla faccia esteriore: tosto, dico. senza punto aspettare che quel suoco scaricato sopra o pervenga per la strada umi ec. ad esso u. E' ben vero che cotesto fuoco invade tale strada, cioè passa da o in n in m ec., intantochè a risarcire la perdita di a accorre nuovo suoco da b, a questo da c, e così seguendo; vero è che è un solo il corso se non si confidera che la direzione: ma essendochè si eccita di quà e di là semultaneamente, e principia a due capi il moto, non si può dire a rigore una sola corrente, bensì due cospiranti in una. Ne viene da ciò, che se l'estrema rapidità con cui scorre e trapassa il suoco ci lasciasso accorgere della successione delle scosse da una in altra persona, troveremmo, che non sieguono già l'ordine esmi; ma bensì che si fanno sentire simultaneamente prima ai due estremi e ed e, indi a m e b, m e e; procedendo così verso il mezzo della catena.

Si è preteso, che quantunque lunga sia una tal catena di persone, tutte risentano la commozione egualmente forte. La verità è però, che a proporzione che la boccetta è più piccola e meno carica, e d'altra parte più grande è il numero delle persone, quelle di mezzo, e a misura, che si trovano men vicine alle faccie della boccia, cioè ai capi dell'una e dell'altra corrente, risentono minore la scossa. Così esser dee nella mia ipotesi. Il suoco scaricato dall'uncino, che non è poi molto copioso, essendo la boccetta piccola, invade la prima, seconda, terza persona, si disfonde a tante, che trova già quasi comodo e sufficiente ricetto nella capacità delle medesime, e in vari ssoghi quà e là nel pavimento ec.: comincia dunque a farsi men grossa la corrente; meno per conseguenza scuote ed urta come più avanti procede e giugne alle persone che stanno verso il mezzo della fila. Avviene lo stesso all'altra parte della fila: la persona che ne è capo comincia essa a somministrare il suo suoco alla saccia esteriore della boccia che impugna: subentra la seconda a sollievo della prima, e così via via contribuiscono le altre; però gradatamente meno; atteso che qualche soccorso di suoco viene anche dal pavimento su per i piedi di quelle prime persone, sicche alle altre consecutive verso il mezzo della fila resta a dar tanto meno: dunque anche queste poco saranno scosse. Or a quelli che volessero ancora attenersi all'idea comune della corrente che muove soltanto da una faccia, e procede ordinariamente senza punto deviare fino all'opposta faccia della boccetta, io domanderei: ond'è dunque che le persone sono meno scosse quanto più sono vicine al mezzo dell'arco che formano? E perchè mai, se la scossa propagandosi si debilita, non la sentono minore piuttosto quelle che son di là del mezzo ed ultime verso la saccia negativa della boccetta?

Voglio render la cosa anche più evidente. Separiamo in due serie la lunga catena di persone; ossia sormisi una sila dritta abs d — efg h rotta nel mezzo: d impugni una boccia sortemente carica, ed Tom. I.

e che gli sta a fronte e vicino ne provochi la scarica toccandone l'uncino: tutti sono in piedi sul pavimento asciutto. Or se sosse obbligato il fuoco vomitato dall'interior superficie della boccia a recarsi per la ttrada la più spedita alla superficie esterna che ne è digiuna, come si è stabilito per legge, e si pretende che immancabilmente succeda, dovrebbe dunque passar più per i piedi della persona e che tocca l'uncino, e per il pavimento portarsi ai piedi di d e venir su per essa alla saccia esteriore della boccia, intatte lasciando le altre persone fg h, che restano di dietro, e suori affatto di strada. Che dirassi dunque s'io mostro che si diparte appunto dalla via segnata per seguire la traccia di quelle persone, che siccome corpi deferenti gli offrono un discreto ssogo; e che il suoco che accorre alla faccia efferiore della boccetta fi ricava da un altro fonte? Così èt il fuoco fearicato della faccia interna feorre manifestamente da e ad fgh, portando una discreta scossa a tutte queste persone, cioè alla mano con cui si tengono, e al collo del piede; e balzando anche con visibile scintilla ove non si tocchino l'una l'altra, ma tengansi colle mani o co'piedi molto appressate; e finalmente va a perdersi nel comune ricettacolo. Similmente d che primo fornisce il suoco di cui abbifogna la faccia efferiore, ne ripete da c, e questo da b, da a, e tutti ne ritraggono dal suolo: il che si sa sensibile colla scossa che riportano coteffe persone, e visibile se si vuole pur anche colle scintille. Dirassi sorse, che il suoco scaricato dall' interno della boccia siegue la fila delle persone efgh, e poi dall' ultima di queste passa all' ultima parimenti dell'altra fila, cioè ad a, onde giugnere per bed all'amata faccia esterna? Ma oltrechè non si accorda questo colla scossa che sentono al collo del piede tutte o quasi tutte le persone; come s'intenderà che scelga il fuoco un lungo tratto di pavimento asciutto e resistente, anzichè il più breve tra e e d? E come andrà colla legge, con cui si vuol obbligare a far in ogni caso per la via più spedita e meno resistente il circuito da una superficie all'altra? Eh diciam dunque che altra è la corrente che parte dall'uncino della boccia, e scorrendo le persone e qualtivoglia altro buon deserente che incontra va a perdersi nel comune ricettacolo; altra quella che simultaneamente move dalla terra medefima, e per il canale d'altre persone vid'altri deserenti mette capo nella esterior superficie dell'istessa boccia: e in generale conchiudiamo che il fuoco della faccia ecceffiva fi scaglia e diffondesi ovunque trova ssogo; ed altro fuoco accorre alla faccia difettiva indifferentemente da ogni parte, de qual siasi corpo o serie di corpi, che fornir gliene possano. Vedrete anche quel fuoco vomitato spargersi quà e là in vari rami, ove le

persone fg b, ed altri deserenti corpi, non in serie ordinata seguente, ma chi da una parte chi dall'altra stiano d'attorno alla persona e; che provoca la scarica dall'uncino, spargersi, dico, in vari rami, e diffiparsi cesì nel suolo; e vedrete similmente su del suolo sorgere e per vari rami o canali di corpi deferenti confluire alla persona d il suoco che riacquista l'esterior superficie della boccia: nè vorrete già credere che questa sia una continuazione di quella corrente, anzi lo stesso suoco che con circolo non interrotto si sia recato dall'una all'altra faccia: ma bensì convenite meco che ciascuna ha eccitato la sua particolar corrente entrante questa, quella sboccante. Così poi svanirà la maraviglia di quei famoli sperimenti scon cui si crede di sar sare al fluido elettrico tutto intero il giro di un lungo corfo di fiume, e d'un canale insieme da quello derivato, col fare scendere un filo di ferro dal fondo d'una boccia nel fiume, e scaricar per l'uncino l'interna superficie sopra un altro filo metallico comunicante col canale. Svanirà la maraviglia sondata sul supposto circuito del suoco elettrico: conoscendo noi ora come non ebbe mai luogo in tali sperimenti cotesto eircuito, abbenche si effettuasse la scarica, e riportassero la commozione le persone che vollero provate ad interporsi sì da una parte che dall'altra al filo metallico, e all'acqua, toccando quello con una meno, e tuffando un piede nell'acqua, oin altra equivalente guisa metténdosi di mêz-20: comprendendoù come il fuoco scaricato andò a perdersi nel canale; ove dilagando il suo corso sinì, e come sinalmente a spese, dirò così, del fiume su fomministrato il suoco richiesto alla saccia esteriore della boccia -

Tutti questi esempi, in cui le due correnti simultance, quella del suoco essuente dalla faccia eccessiva della boccia, e quella assuente alla saccia disettiva, si sanno manisessamente vedere distinte, e non già riunite e sormanti un continuato corso, ma interrette quando più, quando meno, e quando assatto verso il mezzo della troppo lunga serie de' corpi deserenti, o nel gran seno della terra; non deggiono poi sarci concludero (che sarebbe uno spingere la cosa troppo avanti), che giammai una corrente non raggiunga l'altra: anzi ciò succede, come di sopra ho accennato, nel modo ordinario di sare la scarica, cioè quando l'arca conduttore non sia sterminato, ed ove sormato sia tutto di ottimi deserenti continui, la corrente di suoco vomitato dalla saccia ridondante della boccia, che lo invade ad un capo, non si sparge allora e dissipa in molti altri rami, ma tutta insieme raccolta lungo quel comodo canalotien dietro all'altra corrente similmente raccolta ene per l'altro capo di detto arco conduttore mette nella saccia desiciente: le tien dietro, e

la raggiugne, in guifa che si riuniscon tosto e sormane un corso continuo in uno stesso canale. Non vuole scordarsi finalmente, quello che ho pur detto di sopra, che migliore ssogo non può trovare la faccia ridondante, quanto la faccia desiciente; nè questa chi meglio la soccorra, che che quella: e che l'arco conduttore a tal vicendevole scarica e soc-

corso appresta il mezzo opportunissimo.

M'accorgo d'aver fatta una ben lunga digreffione; la quale però può sembrare non del tutto inutile, nè molto lontana dal mio proposito; giacchè serve a mostrare come il suoco scaricato dalle boccie o quadri, non altrimenti che quello scagliato da un semplice conduttore. si getta nel modo che può, e quanto può dovunque gli si apre sfogo: come affetta di preferenza quelle vie, che glielo concedono più libero. scorrendo per un sol canale, se quinci un intiero scarico gli si appresta. o diramandoli in molti se la sua piena è ritardata e rotta da corpi od affatto impermeabili, ovver poco deferenti, che lascian sì passare una picciola copia di fuoco, ma non una grande a un tratto: come scuote i corpi che attraversa più o men sortemente in ragione che la corrente sua è più o meno riunita e rapida; come, infine, tutto quello suceede al fuoco scaricato dalla boccia, che succede al fuoco lanciato da un semplice conduttore che sia abbastanza capace ed egualmente carico. Checche ne sia ch' io abbia poco o molto deviato dal mio cammino, riprendendolo ora, terminerò il proposto confronto della capacità dei Conduttori semplici colle boccie o quadri armati, soggiuguendo aleune considerazioni sul possibile ingrandimento dei Conduttori a segno di emulare non che le scariche delle grandi giare, e tavole magiche, ma delle più potenti banerle.

Un Condattore satto come il mio di molti sottili bastoni inargentati, che sia lungo in tutto 96. piedi (prendiam cento per sacilità del calcolo) è capace di contenere tanto di elettricità quanto una lassifira di vetro di discreta spessezza avente di buona armatura 4. poll.; di dare una commozione di egual posso; e di produrre altri essetti nulla men validi. Per esser dunque equipollente a un quadro di 12. poll., cioè d'un piede quadrato d'armatura, dovrebbe essere la lunghezza nove volte più grande, vale a dire presso a 900. piedi. Che bel vedere allora con una scintilla veramente sulminante di tal semplice Conduttore uccidere un uccelletto, sondere una sottil soglietta d'oro ! Ma, è cosa poi cotanto difficile il procacciarsi tanti bastoni inargentati, e il disporli come conviene? Il disporli non già: che un vasto portico quadrato, ovvero alcuni corridori seguentisi capir li possono tutti in una sola sila. Se poi i portici o corridori sossero larghi

discretamente ed alti, si potrebbero tirare quattro ordini di quattro file di bastoni per ciascuno sul modello della figura (vedafia pag. 280.) in cui per minor imbarazzo abbiam disegnati due ordini solamente, e due sole file per ordine, colla debita distanza d'una fila dall'altra. Per tal modo avremmo un Conduttore, la di cui scarica, e i di cui tremendieeffetti agguaglierebbero quelli di una potente batteria elettrica, qual è una che sia composta di 16. boccali di un piede quadrato d'armatura ciascuno, ma costruita a dovere. La vostra, Signore, sormata di due campane di vetro, non credo che oltrepassi, almen di molto, i 16. piedi quadrati d'armatura: eppur quali strepitosi effetti non ne ho io stesso veduti ed ammirati? Voi con essa sondete, più, disperdere in faville un filo metallico non de' più sottili: voi il sondete pur anche nell'acqua; e cento altre cose sate incredibili quasi a chi non le ha vedute. Le grandi batterie di PRIESTLEY, e di FON-TANA non so che sacciano molto dippiù. Dunque anche il Conduttore ch'io mi compiaccio di contemplare in immaginazione, composto di 16. file di bastoni lunghe 990. piedi ciascuna, fonderebbe, disperderebbe, ammazzerebbe grosti animali; in una parola sulminerebbe. Ma io poi non mi so illusione sino al segno che speri di veder. unqua messo in opera un così sterminato Conduttore. Un WATSON forse sarebbe tentate di farlo, egli che prolungò, ad altro intendimento (cioè per mostrare l'estrema celerità con cui si comunica la virrà elettrica da un tapo all'altro d'un buon Conduttore comechessia lunghistimo), de' fili di ferro e delle corde bagnate, isolati tutti, a più di due mila tese: a cui perciò scrivea il MUSCHENBROEK magnificentissimis suis experimentis superasti conatus omnium. Di vero non so fin dove giugneranno i miei o gli altrui ssorzi riguardo a sare dei Condutteri oltremodo lunghi: che poi alla fine di poco utile sarebbero. Non di utile alla pratica; perchè ciò che far si può colle boccie, quadri, e batterse tanto più comode, a che cercare di ottenerlo in altro modo con gravissimo dispendio ed imbarazzo? Non alla teoría; attesochè parmi, seppur troppo non presumo, di aver già fatto abbastanza per quella, quando giunto sono col mio Conduttore di 96. piedi a dimofirare, come la commozione, e ogn'altro effetto che produce la boccia o il quadro armato, può produrre eziandio un semplice Conduttore: come a tal effetto gli basta d'avere una conveniente capacità: e come questa capacità è in lui più grande a misura che la sua superficie è più estesa in lungo (\*). Dunque il contemplare anche solo.

<sup>(\*)</sup> Dopo scritta la prima parte di questa lettera, e terminata quasi la seconda, scorrendo la Storia dell'elettricità di PRIESTLEY, mi sono avve-

in immaginazione quello smisurato conduttore, sarà vano, imutile, puerile? Non già; se può somministrarci od agevolarne in qualche modo l'idea del gran potere di una nuvola elettrica sulminante.

Ecco l'idea suggeritami, e che volgo in mente.

Suppongo che la nuvola, la qual prosonde una strana copia di elettricità al para-fulmine, cui pende sopra in alto, o che s'abbassa scaricare dove che sia un vero fulmine, non sia più lunga di 900. piedi, larga altrettanto, e grossa sol 90. Qual immane dose di elettricità non può essa contenere! Massime che potrebbe in lei cre-

nuto in alcuni passi ne' quali l'osservazione del vantaggio che sa un Conductore, di cui la superficie è estesa molto in lungo, sopra un Conduttore che ne ha un' eguale ma meno in lungo estesa e più in largo, è toccata più che leggermente. Il passo più formale è il seguente = Io devo qui offervare, che il Sig. MONNIER, il giovane scopti, che l'elettricità non si comunica ai corpi omogenei in proporzione della loro massa, o quantità di materia, ma benti in proporzione della loro superficie, e che tutte le superficie eguali non ricevono un' eguale quantità d'elettricità; ma quelle ne ricevono di più che sono più estese in lungbezza. Cos), per es., un piede quadrato di stagno, riceveva molto minore quantità d'elespricità che un bastoncello dello stesso metallo, che avesse una superficie eguale a quella del piede quadrare. Phil. Trans. Abridg. V. X. p. 309. PRIESTLET hift. of Electric. Part. 1. Per. VIII. Sect. II. = Se pertanto debbo riconoscere d'avez detto troppo poco coll'infinuare, che di tale scoperta qualche cenno solamenta ne avea potuto dare taluno, credo d'altra parte aver detto giusto col foggiugnere che lungi è bene che la cosa sia stata posta nel lume che merita. Quando dunque mi si conceda d'averte io dato il suo giusto lume, o almeno un nuovo aspetà to, avrò pur fatto qualche cosa: avrò schiarita e promossa una scoperta che diviens e per la teoría e per la pratica interessante. Mi lusingo d'aver dimostrato che tal fenomeno dipende dall'azione delle atmosfere elettriche; alla teorfa delle quali ho condotto omai i principali capi di tutta la teorfa elettrica; come a fuo tempo farò vedere. Certamente ne WATSON, ne MONNIER; nè altri che ha parlato comechessia del vantaggio di prolungare i Conduttora piuttofto che ingroffarli, hauno motivata la fpiegazione ch' io do dedotta dall' azione delle atmosfere elettriche. V'ha, se ben mi ricordo, chi si è argomentato di spiegare la forza maggiore cui giugne l'elettricità ne' Conduttori lunghi colla legge generale de' fluidi, che esercitano sopra una data base maggior pressione in ra-; gion che crefce l'altezza della colonna. Ognun vede quanto una tale spiegazione idrostatica, ed altre consimili che si siano ideate puramente meccaniche, son lontane della mia. Finalmente dee pur convenirsi, che poco o niun caso si è fatto fin quà della scoperta di cui parliamo, quando si ristette come si sono attenuti generalmente i Fisici elettrizzanti ai groffi cilindri e sfere per i loro gran Conduttori: al qual uso raccomando io in oggi i lunghissimi e discretamente sottili, e mostrandone palpabilmente i tanto considerabili vantaggi per via di esatti confronti e troppo decif, risultati, e coll'esempio del mio gran Conductore formato d'una serie di bastoni inargentati di 96. piedi di lunghezza, potrò lufingarmi d'avere, dopo promoffa la teoría intorno alla capacità de' Conduttori, giovato exiandio alla pratica.

scere'a molto maggior tentione di quella che o i nostri vetri dar possono, o i nostri conduttori sopportare. L'eccessiva tensione dell'elettricità delle nuvole a me sembra che venga infatti indicata dal giugnere la loro sfera d'attività da così alto fino in terra. Ma posto anche che l'elettricità della supposta nuvola non ecceda la tensione ordinaria de' nostri Conduttori elettrizzati artificialmente: io considero uno spazio d'aria così grande come la nuvola rappresentata; e calcolo che vi potrei collocare 1000. file de'miei bastoni lunghe 900. piedi, in guisa che resterebbero ancora discoste una dall'altra ben q. piedi; tanto cioè, che per l'azione delle atmosfere non s'impediscano vicendevolmente di ricevere tutta quella dose di elettricità che ciascuna fila può portare da se. Ogni fila dunque essendo lunga 900. piedi si caricherebbe come una tavola magica di un piede quadrato di armatura: ficchè tutte insieme quelle file varrebbero una battersa elettrica di 1000, piedi quadrati di superficie di vetro armata. Abbiamo noi l'idea pur folo degli effetti spaventevoli che produrrebbe una tal battersa? Che sono mai a petto di questa quelle che si sono sin què vedute? Uno scherzo. Ma poi il complesso di tutte queste file di bastoni in un sol conduttore non ha maggiore capacità della nuvola, che abbiam preso a considerare; anzi l'ha minore d'assai; perocchè mell'intiera mole di essa non solamente altrettanti cilindri disegnar se possono, e sono realmente compresi di vero corpo conduttore; ma nella ideata distanza di piedi da questa a quella fila più altre vi si capiscono, o a dir più giusto migliaja e migliaja di punti corporei vi hanno, i quali tuttochè dalle circostanti atmosfere attuati, pur nulla meno ricever possono qualche dose di elettricità propria. Insomma un corpo continuo, qual è la nuvola, ha maggiore capacità, che tanti corpi staccati che sormino un'egual mole. Nella figura (p. 280.) quelle quattro file di bastoni che formano gli angoli d'un parallalepipedo non arrivano già a contenere tanto di elettricità quanto un eguale parallelepipedo di superficie intiera (abbenchè la maggior capacità di questo non corrisponda di gran lunga alla maggiore sua supersicie corporea, per la ragione che le parti prese di mezzo, e attuate dall'atmosfera elettrica d'altre parti laterali possono ricevere tanto meno di elettricità propria: come hospiegato nella prima parte di questa lettera). Che poter terribile di elettricità può dunque avere quetta nuvola? che immensa copia di suoco contenere, e lanciare, avendo anche poca tensione? Che poi, se l'elettricità vi è portata a tensione non ordinaria? Che diremo delle nuvole grandi non poche centinaja di piedi, ma migliaja di tese quadrate?

Si è domandato (\*): l'elettricità naturale ha ella l'indole dell' elettricità di semplice Conduttore, o piuttosto quella di boccia di Leyden? Il fulmine si comporta come scintilla scagliata semplicemente da un Conduttore elettrizzato, o come scintilla scaricata da una lastra isolante armata? Gli esfetti poderosi delle scariche, il senso particolare della commozione, che produce, non v'ha dubbio, il fulmine, e in grado molto superiore a quello di qualanque gran quadro e battería, le scintille stesse che dà il filo del parafulmine, le quali appunto come la scintilla cavata dalla saccia d'un gran quadro non hanno bisogno che d'esser lunghe poche linee per farsi sentire rabbiose alla pelle, e scuotere ben anche tutta la persona, sacean propendere a questa seconda opinione. Ma il non concepirsi come siegua scarica vera di lastra isolante armata, per mezzo d'arco conduttore, da una all'altra faccia opposta, nel valicare che sa semplicemente il fuoco della saetta il tratto d'aria dalla nuvola alla terra; e la forma guizzante della scintilla, quale i semplici Conduttori, e non le boccie o quadri armati ci sogliono sar vedere, portavano a non riconoscere nel fulmine, il quale appunto affetta un cotal guizzo, altro che una scintilla scagliata da un gran Conduttore fortemente elettrico. Or sinalmente in questa opinione dovran riunirsi tutti i voti, e sciolto rimarrà il problema, or, dico, che e commozione, e qualunque altro più valido effetto nella prepotente forza de' Conduttori di immane capacità riscontrato abbiamo.

Son giunto al termine dell' argomento, che mi son proposto in questa lettera, che è la capacità de' Conduttori semplici; e però qui finisco. Passerò, se vi piace, in un'altra alla capacità de' Conduttori conjugati (come a me piace di chiamarli), e progredirò pur anche all'elettricità che s'imprime sulle faccie delle lastre isolanti trattando della durezza loro a lasciarsela affiggere, e tenacità a conservaria una volta che sia affitta. Il campo è bello e vasto: abbraccia tutta la teorsa delle cariche e delle scariche con quella dell'elettricità già detta Vindice, che meglio io amo di dir permanente; quindi tutti i senomeni dell'Elettrosoro ec. Procurerò d'esser men prolisso che in questa, e con una materia tanto più vasta, la lettera riuscirà meno lunga.

<sup>(\*)</sup> Veg. Giorn. di Rozier Feb. 1777. secondo problema di Fisica sopra l' &lettricità.

### LA MACCHINA DI PAPINIO

RIFORMATA

'ALL' USO ECONOMICO, E FARMACEUTICO

D A

# GIO: AMBROGIO SANGIORGIO SPEZIALE MILANESE.

A Macchina di PAPINIO altro non è, che una pignatra di ferro, o di rame battuto, e forte, groffo quanto uno scudo, stagnata nella parte interna, ermeticamente chiusa per cuocervi in breve tempo, e con poca spesa le più dure materie, siano vegetabili, o siano animali.

Nacque quest'idea in PAPINIO dall'essergli stati varie volte apprestati in tavola dei polli cotti lentamente in doppio vase a Bagno-Maria, gli ossi de' quali erano tanto molli quanto la carne. Credette, che chiudendo i vasi con maggior diligenza, avesse a persezionarsi il processo; ma non so, se ne sia rimasto persuaso, e contento. La sua macchina era un lungo cilindro (Tav. 1. fig. 1.) il di cui coperchio (fig. 2.) veniva serrato contro del sondo, o corpo del vase (fig. 3.) mediante la vite (fig. 4.), che passava a traverso del manico della macchina (fig. 5.), e questo era attaccato ad una lastra di serro, che sasciava per lungo, e per traverso tutta la macchina, per così chiuderla, ed assicurarla.

Confessa egli stesso, che le materie, e massime gli osti acquistavano un odor suligginoso, o d'abbrugiato, che noi diciamo empireumatico, quantunque si servisse di due cilindri, uno nell'altro
incluso, con interporvi dell'acqua, per evitare il qual inconveniente, saceva sempre girare verticalmente la macchina mentre la
riscaldava su dei perni (fig. 6.) sostenuti da un telaro. Oltre di ciò
sebbene il coperchio sosse applicato alla pignatta, e serrato con
grossa vite, e tra il sondo, ed il coperchio v'applicasse o pelli, o
cartone, ad ogni modo riscaldandosi tal'acqua, e raresacendosi,
ssorzava il cappello, e svaporava sibilando, o borbottando sorteTom. I.

mente con ispavento e pericolo degli assanti, e l'operazione così

riusciva imperfetta, e mancante.

Questi due effetti provai anch'io usando della macchina, e si leggono pur riferiti in una dissertazione satta da una compagnia di Letterati di Clermont-Ferrand in Francia, dalla quale ho tratto il disegno della prima tavola, che pochissimo è diversa dall'originale di PAPINIO. Lo scopo delle dotte satiche di que' Signori era di mostrare, come con quest'instromento si poteva fare un ottimo brodo dagli ossi per uso della povera gente, e consigliavano quest'opera di carità ai Parochi, ed alle persone sacoltose, al qual sine stesero la bellissima dissertazione stampata l'anno 1761.

Fortunatamente mi querelai di quelle imperfezioni col Sig. Abate Don Angiolo Maria SANGIUSTO mio Amico e Padrone, celebre Macchinista, perchè subito l'emendò, facendomi fare due pignatte, eioè una più grande dell'altra, d'altezza eguale al diametro, col eoperchio congiunto al fondo medianti varie viti, che attraversano i lembi armati di due grossi cerchi di serro, come si può vedere nella (Tav. 2. fig. 1.), ed in tal maniera rese quest'instromento più sicuro, più maneggievole, e d'un effetto più determinato.

Il vantaggio che si ha dall'uso di tal pignatta, si è, che ove per cuocere qualssia materia dura, vegetabile, o animale, vi si richiederebbero tre o quattr'ore di continuo bollimento, e però converrebbe impiegarvi molto suoco, ed attenzione; con mezz'ora di suoco, e con pochissima attenzione, e meglio s'ortiene lo stesso

effetto, risparmiando molto suoco, e non poca fatica.

Fu quest' instromento sempre desiderato in Farmacia da' Medici, prescrivendo spessissime volte alcuni di questi, perchè non isvaporino le parti sottili, ed aromatiche dei vegetabili, che si sacciano bollire in vasi ottimamente chius; ma poi bramando i decotti stretti, e concentrati, vorrebbero che si riducessero ad una certa minor quantità di sluido, non ristettendo che un vase ben chiuso non può, nè deve permettere, che il liquore svapori, e si scemi, e che in un vaso chiuso riscaldandosi l'acqua s'accuisce, e prende tal sorza, che in minor copia, ed in più breve tempo, scioglie, e cuoce ciò che non si potrebbe sare con doppio tempo, ed acqua in vase aperto.

Per usare utilmente la pignatta di PAPINIO due cognizioni son necessarie, per acquistare le quali ebbi, a vero dire, molta satica, e spesa per le operazioni, e materie inutilmente gettate. Una si è il punto del giusto riscaldamento della macchina, l'altra la dose del fluido che conviene unirvi. Il primo è quasi comune a tutte le materie che si vogliono cuocere, e con variare pochi momenti si supplisce a tutte le diverse cotture; ma se non si sa o si trascura, o non riesce ben fatto il decotto, o si abbrucia senza rimedio. La dose dell'acqua poi è arbitraria, e eon un po' di pratica che si saccia, ognune può divenir maestro.

Ecco pertanto le cautele da praticarsi per chi deve sar uso di questo instrumento: allorchè si vuol caricare la macchina, si pone nel sondo della stessa (fig. 2. Tav. 2.) la materia che si vuol cuocere con quell'acqua che dirassi in seguito, sopra del bordo del sondo vi si applica un cerchio di cartone preparato, e sorato (fig. 3.), e sopra di questo vi si pone il cappello (fig. 4.), indi vi si insilano le viti, le quali è bene qualche volta ungerle con un poco di sevo, e si serrano a poco a poco (fig. 5.), sinalmente si stringono tutta col serravite (fig. 6.), e ne risulterà così la macchina carica e chiusa (fig. 1.). Si noti, che al bisogno si può empire sino al bordo del sondo, purchè il cappello (fig. 4.) sia incavato almeno per due pollici, assine di lasciare un poco di spazio all'aria per rarefarsi.

Ben serrata la macchina si ripone sopra di un conveniente sornello pieno di carboni accesi. In sette, ovver otto minuti di tempo una macchina di sei pollici di diametro è calda bastantemente : per una di dodici pollici vi vogliono 15., o 18. minuti; ma siecome questo punto del giusto grado del suoco è essenziale di stabilirlo, (perchè varia secondo la varia densità, la qualità, e quantità del metallo, secondo la quantità, e qualità del suoco min o meno ventilato), per assicurarsene, subito che la macchina si sente divenuta calda, vi si gettano sul colmo con un orzuolo alcune goccie d'acqua fredda, e subito che queste goccie bollono, la macchina è bastevolmente riscaldata, si leva dal suoco, e si ri-

pone in disparte a raffreddarsi.

Se si desidera una tenue cottura, si leva dal suoco appena che le prime goccie cominciano a bollire, se mezzana, si tarda a levaria qualche minuto, o pur due di più, avvertendo però che qui sta tutta l'arte, e che trascurandosi questo punto, il manco male che possa succedere è quello d'imprimere nel decotto, o brodo un odor empireumatico, ossia d'abbruciato, il quale rende inutile, e cattivo il brodo, o decotto; e può ancora per la sorza interna della raresazione dell'aria scoppiare, e squarciarsi la macchina, ed ossendere gli astanti, del qual caso pur troppo ne ho veduto degli

esempj in mia casa.

I primi sperimenti che seci sino dalla mia gioventù, surono veramente temerari, non solo con poc'acqua cavai tutta la gelatina dagli ossi, cosicchè freddi si spappolavano fra le dita; ma scomposi i gusci delle madriperle, riducendoli in sottili scaglie, delle quali sono composti i gusci istessi, e per ciò sare, usava suoco senza misura; non avendo nè PAPINIO, nè altri dato veruna regola, e perchè il sine di questa operazione pareva quel solo di scomporre l'ossa, avendola l'Autore stesso chiamata Molliser ossium. Questa salsa idea su cagione, che per molti anni andasse tentone per trovare, e sissare i gradi del suoco, l'uso della macchina, e la quantità dell'acqua; e queste dissicoltà, credo che siano state la cagione, per cui quest'instromento non è mai stato in uso, nè per la Farmacia, nè per le cucine.

Dagli effetti intest, che si doveva minorare di molto la quantità del suoco, e per l'opposto accrescere l'acqua, ed ecco la regola

più certa da osservarsi.

Per i decotti di Farmacia, basta adoperar tant'acqua quanto vogliono, o gli Autori, o i Medici, che risulti di peso, o missura quel decotto, omettendo quel soprappià, che credono debba svaporare bollendo in vase chiuso, val a dire, omettendo quel terzo d'umido prescritto, o quella metà che dovrebbe, e che prescrivono abbia a consumarsi, perchè sia sufficientemente bollito il decotto; e la ragione ognuno la può vedere, perchè in questa macchina non si consuma, e non svapora umido alcuno.

Lo stesso si deve dire, e può servire di regola per sar brodi di carni, sì medicali, che per cibo, avvettendo che qui la dose varia mosto più, secondo che si vuole il brodo più o meno sostanzioso, e ristretto, o pur diluto, e per semplice bevanda, e secondo che si voglia o no servirsi della carne cotta, e mangiarla. Le regola però più comune è di un quarto di carne per un intiero di brodo; sua, come dissi, questa dose può variare moltissimo.

Queste regole generalissime di suoco, e dell'acqua non vagliono a cuocere carni durissime, e carni salate, o par gliossi, e così alcune produzioni di vegetabili, per le quali cose pare, che principalmente sia satta la macchina di PABINIO: Il breva spazio di tempo di scottare la macchina, e di lasciarla subito rasfreddare non basta, perchè s'ammbllissano questi cospi così dari, ed il continuare più al lungo lo scottamento non serve che ad imprimer loro un odor cattivo, ed eterogeneo; onde conviene continuarvi un calor tenue per qualche ora di più, o pur cuocerli due, o tre volte.

Per ciò sare con accertatezza, sevata la macchina dal sornello, questo si vota da tutto il suoco, o pur si cava il suoco
senza levar la maechina, e vi si lascia la macchina a raffreddare
sopra del sornello riscaldato; e se ciò si crede non essere bastevole,
avanti che si raffreddi vi si mette un carbone acceso o due, tanto
da produrre il caldo nella macchina, o cottura, la quale non
consiste soltanto nel riscaldar la macchina sino al dato segno; ma
sibbene nel conservare per più o meno tempo il calore impresso.
Questa verità si prova col levar la macchina dal suoco, e lasciarla
da se raffreddare, ed un'altra sevata dal suoco immergerla nell'acqua
fredda, e vedrassi la prima aver satto un buon brodo, e cotta la
carne, e la seconda no. Così se carni salate non basta anche
lasciarle raffreddare tolte dal sorno caldo, conviene che raffreddino sul sornello.

Per gli offi che hanno una sostanza alimentosa molto concentrata, vi si richiede molt'acqua, a molto suoco in proporzione della carne, e per cuocerli con vantaggio, e con cautela, conviene dimezzare l'operazione, cioè bollirli, con cinque libbre d'acqua per ogni libbra d'offi rotti come noci e ben lavati, sino al segno già indicato, ma il prò tenue, è quando fredda sia la macchina, cavato il brodo, rimettervi altre cinque libbre d'acqua, e farli di nuovo cuocere nell'istesso modo: si avranno così, per ogni libbra d'osso, dieci boccali di brodo, di buono e sano nutrimento, e gelatinoso quanto satto di carne.

Che se si voglia fare con una sola bollitura, se leva il suoco dal sornello, e dopo qualche tempo vi si rimette qualche carbone acceso, cosseche si tenga per qualche ora più calda la marchina: anche in questo modo ho avato degli eccellenti brodi.

Se a questi ossi si replica per un'altra volta, o due la stessa operazione con egual dose di acqua; il residuo degli ossi sono franzibili, e rimane una terra bianca calcaria.

In questo modo chiunque siasi di mediocre ingegno può convantaggio grande servirsi di questo stromento, il quate però esige attenzione, cautela, e nettezza: grande; e trattandosi di brodi medicali, sio, ho sempre usato cuocerli in vasi di majolica, o di stagno coperti della (fig. 6. Tav. 2.) posti a bagno nella macchina istessa sempre diligentemente ripuliti: i brodi degli ossi satuesto modo non ponno: in alcun modo dissinguessi dai comuni.

Essenda già più di venticinque anni ch' io edopero questo stromento, come possono i miei allievi testificare, ed avendo promesso di pubblicare questo metodo sino dall'anno 1772. in una nota satta a pag. 350. nella Dissertazione sapra una gramigna, che uella Lombardia infessa le seguli, chiamata Cavetta; doveva perciò sarlo prima d'ora, ma le mie occupazioni non me l'hanno acconsentito, e non avrei pur ora compito a questo mio dovere, se non mi avesse simolato con gentilissime insinuazioni il Sig. Conte Don Marco ODESCALCO, il quale non perdona a diligenze, e satiche per promovere le Arti, e le Manisatture, alle quali presede.

## DESCRIZIONE

Di una Belzuar trovata in un Cavallo

DI

### PAOLANTONIO SANGIORGIO

SPEZIALE, E CHIMICO.

Uantunque non raro sia il fenomeno di ritrovare nelle viscere di vari animali delle concrezioni pietrose satte a strati di figura aserica, o quasi sferica, ciò non pertanto egli è assai difficile che queste, e per la loro mole, e per la singolarità della loro figura meritino che se no faccia particolar menzione. Questa

che mi sa data dal Sig. Conte Don Marco ODESCALCO Regio Inspettore delle Finanze, Cavaliere, che ad un raro talonto accoppia il più vivo desiderio di promovere le scienze, e le arti mili, mi parve degna che la di lei istoria, non meno che un'esatta descrizione comparisse sotto gli occhi del pubblico; e ciò tanto per rispetto all'esterna, ed interna sua particolare configurazione, come ancora per la grossezza, e peso, che certamente non seno de più comuni.

Nel Dicembre del 1775. all'Ose di Turate Girolamo Camelli morì improvvisamente un Cavallo dell'età circa di anni sette, il quale

per effere di un temperamento focoso, vivace, e sano su costantemente adoperato con piena soddisfazione in tutti gli usi della campagna. Il repentino accidente fece nascere al suo padrone il desiderio d'indagare la cagione di un tale impensato avvenimento, e satto quindi a se chiamare Domenico Carcano Maniscalco di Saronno ordinogli che aperto il cadavere tentasse di scoprire qual sosse la parte affettà dell'animale che cagionata gli avesse la morte. Non sì tosto ebbe l'operatore tagliato lo stomaco che s'accorse esservi nel ventricolo un corpo straniero. Separato per ciò questo viscere dagli altri e tagliatolo, fortì una grossa palla quasi persettamente sferica di color cenericcio, del diametro di pollici tre parigini, e nove linee, che pesava trentun' once. La superficie esteriore di codesta palla ella era per ogni dove sparsa di piccioli sorellini poligoni, e di una figura indeterminata Fig. 1. A. A., i quali però non erano che superficiali, e sembravano di non avere comunicazione alcuna coll'interiore della pietra. Perchè tutti gli astanti al notomizzato cavallo soddisfar potessero la propria curiosità su satta passare la Belzuar estratta dall'uno all'altro, ed il caso volle che cascasse dalle mani del più inavveduto, e si rompesse la di lei prima tonaca in tre pezzi Fig. 1. B., Fig. 2. C. D., e da questa tosto ne saltasse suori una seconda palla minore della prima, da quella non differente in colore, ma affatto liscia, e senza sori di sorte alcuna Fig. 2. E. La prima tonaca era formata da tre strati inseparabili, de' quali i due laterali appena avevano una linea di grofsezza, e quel di mezzo sei Fig. 2. F. G. H. sicche la total grossezza era di otto linee. Nell' interior superficie che era assai ruvida offervavansi varie fenditure, nelle quali lasciavansi vedere per ogni dove spuntare alcuni piccioli cristalluzzi appuntati, che dal centro partendo si divergevano verso la circonferenza rimanendo i loro interflizj ripieni di una materia informe, e nericcia che all'odore, e colore non mi parve punto distimile da un olio animale fetido. Ben diffimile era l'esterna configurazione della seconda palla, poichè rotta con diligenza si vide essere formata da varj strati persettamente lisej or più, or meno carichi di colore Fig. 2. L, i quali intonacavano un altro strato giallognolo liscio, e rilucente, e simile alle più belle Belzuar orientali. La curiosità, che in simili circostànze suol esser figlia del sapere, sece nascere al proprietario di questa palla, che in allora era S. E. il Sig. Conte Don Ignazio CAJMI non men dotto che amante de' Letterati, il defiderio di vedere qual'altra sostanza s'annidasse nel interiore di questa se-

conda palla; fattala quindi legare offervosti non essere questa se non se una seconda tonáca della grossezza di sette linee Fig. 2. K. che in se racchiudeva una terza palla ovale Fig. 2. L. d'un colore mericcio, e molto ruvida. Molto più maniseste e più distinte erano le picciole cristallizzazioni che osservavanti nell'interna superficie della seconda tonaca con questa sola differenza, che le cristallizzazioni della prima erano disposte in figura circolare, e queste per lo contrario seostandosi dalla regolar posizione s'incrocicchiavano indistintamente come succede in una confusa cristallizzazione di salnitro. Segata la terza palla, la quale, se prescinder si vuole dal suo colore, era composta della stessa sostanza delle altre due. videli esser essa stata formata da tre grossi strati Fig. 3. M. nel centro de' quali racchiudeva una piccola pietruzza ovale, angolosa, e nera Fig. 3. N. che io non potei determinare di qual natura ella fosse, poiche per far ciò sarebbe stato necessario il levarla dalla sua incassatura, ma rissettendo che questa Belzuar era destinata per il Museo dell'Università di Pavia desistei dall'operazione per tema di non le far perdere il proprio pregio.

Se le opinioni degli autori che scrissero intorno alle Belzuar non fono fra di loro conformi rispetto al determinare il meccanismo con cui queste si formano entro al corpo de' viventi; ess. ciò nondimeno convengono che necessario sia un punto d'appoggio ful quale arrestare, e fissare si possa la materia calcare onde queste vengono formate. Non è però sempre essenziale che la sostanza che forma il nocciolo di queste concrezioni sia dura, e pietrosa, giacche un picciol pezzo di legno, un gomitolo di peli, e moltistimi altri simili corpiccioli servir possono di punto d'appoggio, fu cui arrestare si possano tutte quelle sostanze salmo-calcari, che sciolte negli umori dell'animale uscirebbero senza di ciò per i canali dell'orina. lo vidi in questo proposito una cosa assai singolare mostratami dallo stesso Sig. Conte ODESCALCO in occasione, ch'io ebbi l'onore l'anno 1763, di accompagnare su nostri monti il celebre Sig. Dottor Domenico VANDELLI ora Professore di Storia naturale nell'Università di Coimbra; questa era un'Egragropila ritrovata nel ventricolo di una Vacca, la quale per punto d'appoggio aveva una mataffa di filo agomitolata in forma di palla dall'azione stessa del ventricolo, che la Vacca aveva tre anni. avanti ingollata a caso: in questo spazio di tempo la corteccia, che ricopriva la matassa, non aveva potuto acquistare, che la grosfezza di mezza linea incirca, era però di già affai dura, e cuasistente, e nella parte, ove per cariosità su rotta, vedevasi il silo della matassa ancora intatto, e che solamente acquistato aveva un

color giallognolo.

Accennai più sopra effere le sostanze delle quali son formati i calcoli, le pierre della vesica, e delle reni, e le Belzuar tutte di natura salino-calcarce, e in fatti di tutti quelli, che io stesso ho visitati, e degli altri de quali ho letta la storia, non ho mai trovato, che alcuno formato fosse da iterra argillosa, o vitriscibile, ond'è, che dalle informazioni, ch'io prefi della natura del Cavallo, il quale avido era in sommo grado di lambire le pareti ove sfioriva il salnitro, con piacere inghiottiva la terra qualunque volta egli la trovasse pregna di sostanza saporosa, non esitai punto a decidere, che la Belzuar pura fosse composta di terra calcarea. e di fatti le distinte cristallizzazioni nitrose, che in essa apertamente si osservano, parvero atte a dar peso ad un tale giudizio, ma l'effere io stato accertato, che un intendente di storia naturale, dall'aver bagnata la pietra con acqua forte, e dal non avere offervato alcun bollimento, quando al contrario un pezzo di marmo preso dal giardino, si sciolse con violenza in quest'acido, giudicò troppo celeramente effere quella Belzuar di natura argillosa, mi venne in pensiero d'accertarmi del fatto, mediante alcuni altri esperimenti più decisivi. Offervato adunque, che di sutti l'acido pieroso, o concentrato sosse, o diluto, non aveva presa alcuna su di questa pietra, qualunque sosse la superficie, o interiore, o esterna, ch'io sciogliess, presi un picciol pezzo di detta pietra, e macinatala sottilmente sopra un porfido, la ridusti in polvere sottilissima, che sorti un colore cinericcio chiaro. Tostai questo polviscolo entro un tazzino di terra sul suoco ignudo, e appena ebbe provata la prima azione del fuoco, sparse un odor fetido, e cominciò ad annerira. In questo stato posta nell'acqua forte, non diede segno di bollimento alcuno; ma dopo poche ore il licore si tinse molto, e offervai agli orli del bicchiere, ove feci la soluzione, una quantità di bollicine d'aria, segno manisesto che la soluzione si faceva, ma lentissimamente. Continuai perciò a tostare per lungo tempo la polvere, e fattasi vieppiù nera, perdette a poco a poco il suo colore, e si rese cinericcio-oscura: postala allora nell'acqua forte, e mischiatala bene con una paglia, i segni della foluzione erano più manifetti, e gli orli del bicchiere fi fecero veder coperti di spessissime bollicine d'aria, le quali screpolando sulla superficie cedevano il posto alle altre, che loro veni-Tom. I.

vano in seguito. Non contento di ciò, seci calcinare sotto la tegola d'un sornello d'assagsio per ben due ore una picciola quantità
di essa polvere, e dopo tal tempo avendo osservato, che resa si
era bianchiccia, postala in un biechiere di vetro, vi versai sopra
dell'acido nitroso sorte, il quale quantunque non suscitasse le bolle
d'aria poco sopra osservate, eccitò però un violento turbamento
generale nella mistura, segno manisesto di una pronta soluzione.
Lasciai in quiete il licore, e siltratolo vi mischiai della soluzione
d'alcali sisso, e nel momento osservai imbiancarsi il ranno, e nella
superficie unirsi una nube bianchiccia, sormata dalla sossanza caleare pria sciolta nell'acido nitroso. Il sedimento lasciato nella soluzione prima, osservato sotte il microscopio, altro non era, che
un ammasso di picciolissimi carboncini neri, i quali disesi dall'olio
animale a loro proprio, avevano potuto sottrarsi all'azione dell'acide
nitroso.

Da codesti esperimenti io sui pienamente persuaso non annidarsi in questa pierra terra di sorte alcuna, che contraria sosse all'azione degli acidi, ed essa pietra seguire in ciò: la legge della natura comune alle altre, e quindi non esser degna di maraviglia, se non se rispetto alla sua mole, e sigura, ed ancora al peso, che equivaleva a trentun'once delle nostre: che se essa non sece esfervescenza cogli acidi, ciò sa perchè essendo molto abbondante di olio, questo disendeva sufficientemente le picciole particelle componenti dall'azione degli acidi stessi.



## MEMORIA

DEL SIGNOR

### MOLLERAT DE SOUHEY

MEDICO ORDINARIO DEŁ RE

Su i Saponi acidi naturali, e artificiali.

Giornale di Fisica. Agosto 1778.

Rima d'esaminare la composizione de' saponi esporremo la natura dell'acido, e dell'alcali, assine di meglio conoscere la combinazione di questi sali cogli oli vegetali, animali, e minerali, e la natura de' vari composti saponacei, che possono risultarne.

Non può scoprirst la natura dell'acido, e dell'olio, nè la for composizione, e i loro effetti reciprochi senza l'analisi della

loro fcompofizione.

Tutti gli acidi sono sali liquidi, che per se stessi rimanere non possono in uno stato di coagulazione. Gli acidi minerali son più o meno volatili. Questa qualità è comune a tutti, ma nel peso differiscono sra di loro. L'acido vitriolico è men volatile, e più pesante che lo spirito di nitro, e questo più che lo spirito di sale.

Gli acidi fi possono scomporre con una doppia quantità di spirito di vino, che lor si mescoli, distillandoli poi, e coobandoli più volte col loro residuo. Quest'operazione è lunga e penosa seprattutto cogli acidi vegetali. Dalla loro scomposizione non risulta, che un'acqua insipida elementare, e una terra sulfurea più o meno pesante, e sissa, secondo la natura dell'acido. Questa terra non può più combinarsi col liquore da cui è uscita; la sua estrema divisione formava allora il principio costitutivo del corrosivo degli acidi.

L'effervescenza che nasce dalla mescolanza dell'acido coll'alcali è dovuta ad un' intima affinità, o simpatsa fra le due sostan-Ss 2 ze, non già ad una reciproca contrarietà, ne all'aria fiffa come peníano i Moderni. L'effetto degli acidi sopra gli oli è pur il medesimo che cogli alcali. Molte sperienze ci han chiaramente dimostrato, che gli acidi, e il flogisto son della stessa natura, e non sanno che una sola, e medesima cosa. Il sale alcali non è che terra e flogisto insieme concentrato, e sissato per mezzo del suoco. Questo sal sisso per una tale composizione acquista la proprietà di sondersi al suoco, il che è una pruova della presenza del suo flogisto, e d'una umidità concentrata. Niun sale alcali è formato dalla Natura; egli è opera dell'Arte, ed effetto di una nuova produzione del suoco, che lo sviluppa, e lo rende suscettibile di saturarsi d'acido, e d'attrarre l'umidità dell'aria, come la calce viva.

Gli oli nel sapone alcalino non cangiano punto di natura; separansi facilmente con diversi mezzi dal sale alcali, cioè colla distillazione del sapone, coll' olio vitriolico, o colla cresa ec.

Nel sapon acido per lo contrario gli oli sono, toralmente distrutti,. Formansi dalla combinazione dell'alio coll'acido, e dalla loro scomposizione reciproca risulta una sostanza gommosa irriducibile alla sua primiera natura, e che punto non differisco dall'altre gomme più lor risultato è pur lo stesso per l'analis. Tutte le gomme riguardare si possono come specie di saponi maturali acidovegetali.

Per giugnere a comporre il sapone acido si sa una missura d'acido il più concentrato, e d'olio qualunque: se l'operazione è ben satta, dopo una sorte effervescenza ne risulterà un sapone acido, che avrà le proprietà degli altri saponi. L'esito sarà compiuto, se si sarà uso d'un intermedio, quali sono i sali neutri che partecipano dell'acido vitriolico, e si sarà sciogliere in quest'acido prima di gettarlo sull'olio. Per servir d'intermedio agli oli si ricorrerà allo zucchero. Questa operazione preliminare deve presedere la loro combinazione cogli acidi. Ella è soprattutto essenziale cogli acidi nitrosi, marini, ed acetosi. Le sostanze gommoresinose, come la gomma lacca, la gomma copale, ed altre di simil genere portan seco il loro intermedio, Gli oli essenziati non sono opportuni a sormare i saponi acidi, poichè si dissipan troppo agevolmente nel momento dell'esservescenza; tuttavia gli acidi li scompongono sinanche ad infiammarli.

Gli odori, e i colori che si manisessano nella composizione de saponi acidi non partecipano della pristina loro natura; varian fra di loro tanto per la differenza degli acidi, quento per quella degli pli che fi impiegano. Sulla cagione di questi fenomeni dar

non fi possono sufficienti ragioni.

La combinazione dell'acido vitriolico cogli oli vegetali produce delle sostanze saponacee abbastanza sode, più o men brune, e imbiancare si possono sacilmente coll'arte: esse hanno ciascuna il loro odore particolare. Il medesmo acido combinato col grasso, e cogli oli animali sorma un sapone più bruno dei precedenti; più sodo però, e più sacile a schiarirsi.

Gli oli minerali, come il petroleo, l'asfalto ec. forman coll'acido vitriolico una materia concreta nerissima, e settidissima. Le diverse combinazioni, e scomposizioni d'oli col medesimo acido producono de' saponi acidi solubili nell'acqua, che nettano i pannilini ec., che tolgono la crudezza alla seta, che sinalmente han le medesimo proprietà de' saponi alcalini. Essi hanno pure delle virtù, che poco disseriscono dalle gomme; ardono egualmente, e danno de' risultati somiglianti. Tutte le sostanze oleose, grasse, resinose, bituminose provano la medesima metamorsosi cogli acidi nitrosi, marini, e acetosi; i saponi sono ancora più bianchi che coll'acido vitriolico, e la lor combinazione è più disseile.

Si può conchiudere, che i nuovi saponi acidi sono egualmente utili nell'arti/e ne' mestieri, che i sapdoi alcalini, perocche hanno le medesime proprietà, e simili ne son gli effetti. Nell'arte medica hanno un vantaggio maggiore che gli alcalini, e debbono preserirsi a questi ultimi soprattutto allorche prendonsi interior-, mente. I saponi acidi sono analoghi ai liquori del corpo umano: e non portan seco gli-inconvenienti de saponi alcalini, i quali sono bene solutivi, e disostruenti, ma troppo dividono il sangue, an feguo di discioglierlo, e produrre delle malattie più gravi di amelle che la volean distruggere. I faponi acidi possono impiegarsi kome litontriptici. senza niuno inconveniente, e con miglior esito adagli alcalini p kocli: credo eziandio più energici nelle ostruzioni, e in altre malattie, nelle quali si usa il sapone ascalino; ascune offervazioni mi determinano a questo sentimento. I miei voti sarebber compiuti se i saponi acidi potessero in qualche malattia caonica, divenire specifici.

ll regno regetale ci offre molte, sostanze naturalmente saponacee; il sugo delle piante, come quello della gran consolida, della radice d'altea, della malva, come pure la mucellagine del seme del lino ec. sono saponi naturali, che nettano egualmente degli altri i pannilini, le lans, la seta. Sarebbe a desiderarsi che si facesse uso de' sughi mucillaginosi delle piante o del loro estratto per preparare la seta alla tintura invece del sapone alcalina, che l'altera, e la snerva. Si può anche seiogliere in liquore, se si lascia bollire per alcune ore in un'acqua alcalina.

La parte gelatinosa, il siele di bue, l'orina recente o putrefatta, la parte caseosa del latte, il grasso rancido, soprattutto se han conservato qualche parte gelatinosa sono ottimi saponi acidi

naturali, che supplir possono agli artificiali. (\*)

Trovansi nel regno minerale le terre bolari, le argille, che son materie naturalmente saponacee; i sabbricatori di panni grand'uso

ne fanno per disgrassarli, e prepararli alla tintura.

Questi saponi naturali de' tre regni hanno le medesime proprietà che i saponi satti coll'arte; se l'uso ne sosse più frequente, sarebbero un mezzo economico per le manisatture, che sanno grande consumo di sapone alcalino.

# L E T T E R A DEL SIGNOR DI MORVEAU

Sulla lega dell'argento col ferro.

Giornale di Fisica. Agosto 1778.

Utti quei ch'han parlato delle leghe de' metalli han ripetuto dietro al celebre GELLERT, che l'argento s' unisce al ferro facilissimamente. Io non so qual cosa abbia potuto trarre in errore questo Chimica illustre. Ma il contrario è stato certamente dimontrato da una esperienza decisiva fatta pubblicamente nel Laboratorio dell'Accademia di Dijon ai 22. del passato Aprile, la quale esperienza io tanto più mi reputo in dovere di annunziare, perchè l'asserzione di GELLERT è una di quelle poche, che noi abbiamo

<sup>(\*)</sup> Vedi la Memoria del Sig. REUSS. Vol. XXXV. pag. 3. della Scelta d'Opuscoli ec. Trad.

creduto di poter ammettere nei nostri elementi sulla sede degli Autori più gravi senza nuovo esame.

Fu posta in un crociuolo intonacato leggermente una mezz'oncia d'argento rivivisicato di luna cornea, un'egual quantità di limatura d'acciajo purissimo, e due oncie di siusso composto per assagiare le mine di serro; si è avuta l'attenzione di mescolare la limatura col statio, e di mettere al di sopra i pezzi d'argento, assinchè questo metallo non potesse unirsi al sondo, se non dopo avere attraversato tutto il bagno. Il drociuolo coperto, e lutato è stato esposto per un'ora all'incirca al suoco più violento del sornello di M. MACQUER, e si è lasciato rassredare quietamente.

Rotto il crociuolo si è trovata sotto alla materia vitrea una culatta ben terminata della sorma ordinaria, cioè somigliante ad una ssera un poi appiattita, ma composta di due sossanze differentissime, che sembravano solamente attaccate l'una all'altra. La linea sensibilissima che le separava non era orizzontale, ma obliqua, come se la loro gravità specifica le avesse obbligate a spartirsi il sondo del vaso; la divisione però non era eguale, perciocchè l'argento occupava due terzi della supersicie inseriore, e l'acciajo due terzi della supersore.

Ognon di questi metalli aveva la cristallizzazione che gli è propria, essetto costante di una susione persetta seguita da un lento rassreddamento.

Fo presentata la calamita alla parte overa l'argento, e non s'è attaccata che debolissimamente, presentata alla parte overa l'acciajo, ha attratta immediatamente, e sollevata tutta la massa.

Inntilmente si è tentato di separare questi due metalli, pofandoti sopra un' incudine, e battondoli con un martello sopra la linea di congiunzione, che perciò diveniva perpendicolare; si sono ammarcati un po' dappoincipio tutti e due; ma si è ben tosso scoperto, che l'acciajo suso sarebben sattato a pezzi, se si sosse continuato.

Finalmente lustrando colla ruota la parte appiattita, questa les presentata una linea retta ben terminata dalla disserenza de colori che sono propri a due mesalli, resi vie più risaltanti dal polemento:

Da tutte queste offervazioni risulta, che non v'ha fra l'argento, ed il farro se non quel grado dinattrazione, che produce l'adesione delle superficie; ma non già quello che produce l'affinità, ossia la dissoluzione.

## MANIERA

#### DI CONSERVARE LE UOVA FRESCHE

Ad uso principalmente de langbi viaggi sul mare

DEL SIGNOR

#### AB R M DE TERMEYER

·luno ignora che l'aria, pe' pori, e sottilissimi mesti introducendost ne' corpi di ogni maniera, gli altera a poco a poco, e gli scompone; e ciò sa tanto più presto quanto più la sua azione viene secondata dal caldo. L'esperienza giornaliera ha dimostrata l'azione dell'aria e del caldo su le nova anche al più ignaro popolo non che ai Fisici; e questi, a vantaggio degli nomini e proprio, si sono più d'una volta argomentate di trovare il riparo alla corruzione d'un cibo si salubre, e si utile; e altronde si abbondante nella calda stagione, e si raro ne' tempi freddi. Ci hanno diffatti insegnati vari metodi di conservare l'uova fresche. Avendo colla scorta delle osservazioni, e della sperienza trovata anch'io una maniera di serbarle per lungo tempo, che la più comoda a me pare, e la meno dispendiosa, mi busingo di rendere un servigio a miei simili, pubblicandola. Ma acciocche se ne possano meglio giudicare i veri vantaggi, riferirò prima i metodi da altri usata. pel medesimo fine, esaminando: al tempo. stesso se potrebbono renderst migliori, e in qual maniera.

Non v'è nave destinata a lungo viaggio, in cui non si faccia provvigione d'uova, e non si pensi a conservarle. Generalmente dispongonsi a strati nelle casse, riempiendone gl'interstizi or con sale, or con miglio, or con farina en, lusingandosi di escludere così l'azione dell'aria. Ma l'esperienza di replicati, e lunghi viaggi da me fatti sul mare m'ha sempre dimostrato che tal riparo non bastava, principalmente a cagione del caldo, e dell'aria mofetica che regna nell'interiore della nave, onde molte centinaja; ove non la maggior parte, conveniva gettarne in maré; e le altre

svaporate in gran parte, aveano perduta la porzione migliore del

gusto come della sostanza.

Alcuni hanno sperato di conservare le uova seppellendole sotterra, o dentro finissim' arena; ma, o perchè l'aria pur vi penetrasse, o perchè la terra, e l'arena fossero umide, ovvero lo divenissero attraendo l'umidità atmosferica, si sono generalmente trovate quelle uova di men grato sapore, e di difficile digestione. Così avvenne a coloro, che le vollero conservare nell'acqua: le mova ne hanno, a così dire, contratto l'insipido di quest'elemento. Quindi rendesi improbabile quanto si è pubblicato in parecchi sogli periodici intorno alle uova ritrovate nelle ruine di vecchie muraglie, o in una cava di fassi qual su l'uovo donato dal Sig. Ab. BIGNON al Sig. REAUMUR, o nello stucco, di cui era stato per quattro anni ricoperto quello di cui parla il Sig. STANCARI. Non poteano certamente quelle uova essere freschissime, poiche i corpi che le circondavano non bastavano a ben difenderle dall'aria. e dall' umido: diffatti d'alcune sappiamo, che erano, se non guaste affatto, almeno in uno stato di fermentazione, che una vicina corruzione indicava.

Si è detto, e si crede sorse tuttora, che al Tunchino si conservino le nova per ben tre anni col solo coprirle d'una pasta composta di ceneri, e di salamoja, e che di più, anzichè corrompersi, ne acquistin'esse un gusto particolare, e più salubri divengano. Se ciò fosse, sarebbe vano cercare altro metodo, essendo questo ad ogn'altro preseribile per la sua semplicità, facilità, e poca spesa in eseguirlo; ma io ho in contrario gli sperimenti da me fatti, il risultato de quali è, che tali nova si sentono penetrate dall'umidità che entra nella composizione della pasta, s'induriscono alquanto, e perdono il gusto dell'uovo fresco. Confesso però che siccome chi ha pubblicato questo segreto non ci ha data un' esatta ricetta delle desi che formano la pasta, io potrei essermi ingannato; ma non oserei dire lo stesso del Sig. di REAUMUR, che essendosi cotanto occupato di questo oggetto non dovea certamente ignorare questo metodo, e pubblicato l'avrebbe, se l'avesse riputato veramente vantaggioso, qual si vuole far credere.

Quest'illustre Fisico ben conoscendo per le osservazioni de' Signori BELLINI, e VALLISNIERI come, e per quali condotti le nova traspirassero, tramandando la materia acquosa, pensò che questa traspirazione, cagione del corrompimento, interamente s'impedirebbe, ove tai condotti venissero chiusi da una vernice impenetra-

Tom. I. Tt

bile all'acqua. Dopo vari tentativi propose a quest'effetto una vernice fatta di spirito di vino, in cui si sciogliessero due parti di gomma-lacca-piana, ed una parte di colosonia. Conservò con questa alle uova il gusto tutto, e la freschezza per due mesi e mezzo; ma ingenuamente confessa, che a più lungo tempo non ressero, e perderono parte del loro sapore; consessione che mostra non essere di molto uso quel metodo pe' vascelli, che sanno provvigione per molti mesi.

Veggendo io ne' miei viaggi sul mare, quanto giovino le nova fresche, e quanto altronde inutili, o soverchiamente dispendiosi siano i metodi sinor conosciuti di conservarle, mi studiai di trovarne uno che a que' due inconvenienti non sosse soggetto, e sufingomi d'averlo trovato infatti. Prima d'esporlo però, affinche si possa giustamente apprezzare, descriverò quello del Sig. REAU-MUR, ad ogn'altro sin qui pubblicato certamente preseribile, é

farò poscia di questo il confronto col mio.

E' certo che una vernice la quale e impedisse la insensibile traspirazione dell'novo, e non nè alterasse altronde quel buon sapore che ha nella sua freschezza, sarebbe da preserissi ad ogn'altro ritrovato. Ma tal non è la vernice del Sig. di REAUMUR. Non si richiede già una vernice che conservi quel sapore per alcuni giorni: si vuole tale che impedisca ogni alterazione per più mesi; e la reaumuriana, siccome sappiamo dall'autore medesimo, comechè data a tutt'agio, non potè servire che per due mesi e mezzo; onde appare che in tal tratto di tempo e abbia lasciata introdurre nell'uovo l'aria atmosserica, e ne abbia lasciata uscire quella sossanza acquosa, che sembra costituire la bontà delle uova fresche.

E' altronde facile il conghietturare che così debba succedere, poichè l'aria atmosserica coll'umido, col caldo, e col freddo agisce su le gomme, ne facilita lo scoglimento, o vi cagiona innumere-voli piccole screpolature per le quali l'uovo svapora, o resta soggetto alla di lei azione. Ma un danno aneor maggiore risulta dall'immersione dell'uovo nella vernice, poichè dovendo questa essere assai calda, ne divengono più sottillizzate le particelle che nell'uovo s'introducono tanto più agevolmente, quanto che il caldo ne ha dilatati maggiormente i pori. Vi s'introducono ancor di più se nell'acqua bollente s'immerga l'uovo inverniciato per sarlo cuocere, non potendosi, per quanto io so dall'esperienza, toglier via persettamente la vernice data. Mi ha in questa operazione molto giovato lo spirito di vino, che quasi tutta la gomma scio-

glièva; ma esso poi colle sottilissime sue particelle penetrava nell'uovo piucchè satto non avrebbe la gomma medesima. Talora con grandissima pazienza con serro ben assilato, o con vetro ne ho raschiata tutta la vernice, e ciò non ostante l'uovo non aveva il suo sapore naturale.

Non nego però che le nova così inverniciate non fossero buone, e non potessero servire a tutti quali gli uli di cucina, onde meritar possano d'essere trasportate per lungo viaggio. Ma v'è un altro articolo equalmente, e forse più importante da esaminare, cioè la spesa per inverniciare le uova che servir devono per la provvisione d'un vascello. A questa spesa ha certamente pensato l'illustre Fisico, e a lui pare di poco rilievo; ma sorse non parrà a tutti di sì piccolo conto, tanto più che non sembra avere calcolata ogni cosa. Esaminiamola. Egli prese un'ampolla di spirito di vino, che pesaya 1 (\*) di pinta, e dentro vi sciolse 2. parti di gomma-lacca-piana, e una parte di colosonia, formandone così una vernice, che ballò per q. donzine d'uova; onde con 1. pinta di spirito di vino se ne invernicieranno secondo lui 72. donzine. Lo spirito di vino vien da lui stimato 50. soldi di francia, 22. foldi la gomma, e 7. soldi la colosonia; e però l'inverniciatura costerebbe per ogni donzina poco più d'un soldo, (cioè un bajocco romano). In tal supposizione la provvisione d'uova d'un vascello, che può supporsi di 8,000, uova costerebbe per la vernice a un di presso lire 36. ½, cioè sc. 7., paoli 3., di mon. romana.

Ma qui tutta, siccome ognun vede, non consiste la spesa. Vi sir dee computare la man d'opera, e la compra, o l'uso degli utensili necessari. Il Sig. di REAUMUR indica due maniere d'inverniciar l'uova, o col pennello, e coll'immergerle nella vernice. Col pennello impiegava dae minuti per ogni uovo, onde per un numero considerevole conveniva secondo lui valersi dell'immersione, per sar la quale egli attaccò ad ogni uovo un filo per mezzo d'un po'di cera di spagna. Egli è chiaro, che ciò richiede tempo, incomodo, e spesa, onde cresce il prezzo dell'inverniciamento. Resta ora che con maggior esattezza lo calcoliamo.

Con 1/4 di pinta di spirito di vino io non ho potuto col pennello inverniciare che 14. uova, e a stento; ma sia pur vero che tal quantità bassi per tre donzine, mi si accorderà altresì, che

<sup>(\*)</sup> Pinta misura di Parigi che contiene due libbre d'acqua o poco più: L' Autore.

nell'immersione si consuma il doppio di vernice, che col pennello; il quale stendendola l'associatia. Ecco dunque cresciuta del doppio la prima spesa della vernice.

Poca è la cera di spagna necessaria per attaccare un silo ad un uovo, ma non basterà già si poca cera per 8,000 nova. Un bastoncello di 7. dramme appena mi bastò per 41. donzine, ende per 666. donzine, e 8. uova ( = ad 8,000.) se ne consumerà per lo meno libbra 1., ed once 2., che si può calcolare lire 3. 10. di fr.

Si calcoli pur la man d'opera. Quantunque il metodo dell'immersione sembri il più breve al Sig. di REAUMUR, pur io ho osservato che l'attaccare il filo all'uovo, l'immergerso più volte nella vernice, il sospenderso acciò s'asciughi, esige 2. minuti per lo meno, come l'inverniciare a pennello. Ciò posto un uomo che lavori 14. ore continue del giorno, non invernicierà che 420, alla giornata; e 19. giorni impiegherà per la provvisione d'una nave. Calcolandogli la giornata a 20. soldi, saranno 19. lire da aggiugnersi al conto antecedente. Finalmente vi vuole della spesa pel filo, chiodi, cerchi di botte ec.; e si contino per tutto questo 5. lire. La spesa totale sarà dunque lire 100., soldi 10. di francia; cioè sc. rom. 20., paolo 1.

Indicherò ora il metodo mio con cui mi lufingo di fostituiro alla vernice una materia, che più esattamente chiude i pori dell'uovo, che più agevolmente da questo si tolgas via al bisogno, che sia di più facile applicazione, e di spesa minore. Premettente i cimenti da me fatti, che serviranno a dar de lumi su questa materia nel tempo che mostreragno la strada da me tenuta. Adoperai a principio della cera; ma questa aveva due inconvenienti? primo, la spesa troppo considerevole; secondo, le uova ne acquistavano odor di cera, e sebbene si serbassero pienissime, perdevano il loro gusto di freschezza. Tentai quindi il sevo, materia d'uso più comune, e di spesa assai minore. L'effetto su migliore : le uova su le quali avea data una doppia mano di sevo, sacendole dopo un mese frigere nel grasso parvero fresche del giorno stesso: dopo tre mesi, parvero uova di otto, o nove giorni, ma dopo: cinque mesi aprendole, le trovai alquanto sceme, ed aveano sapore di sevo rancido, comechè esattamente ne avessi raschiata l'inconacatura prima di metterle a cuocere.

Il grasso, il butirro sono due cose che portansi sulle navi in gran quantità, e nelle quali immergersi potrebbono impunemente le uova con poco incomodo, e poca spesa: ivi immerse doveano

a parer mio conservarsi. Per afficurarmene, quattro ne collocai in un pentolino pieno di grasso, ed altrettante in simil pentolino pieno di butirro. Dopo 7. mesi ne mangiai due d'ogni specie fritte nel grasso, ed ottime le trovai; avendo poscia fatte cuocere le altre in acqua bollente, sebbene sossero pienissime, pur non ebbero il sapore dell'uovo fresco, e si comprese che le sostanze in cui erano state immerse, e che erano ancora aderenti al guscio, o fra i pori, al sentire il caldo dell'acqua penetravano nell'novo, ed il gusto ne alteravano; onde potrebbe ragionevolmente temersi, che tali uova, altronde buone, non nuocessero, anzichè giovare a quegli ammalati, ai quali suol effere dannoso il grasso e'i butirro. La spesa però non sarebbe forse sì poca quanto sembra esserlo, poiche agghiacciandosi quelle materie nell'inverno, tempo in cui si sa il maggior uso delle uova conservate, una parte confiderevole ne resterebbe a loro attaccata, e si perderebbe. Per questa ragione non ho giudicato opportuno l'olio d'oliva, poichè, sebbene meno tenace sia degli altri quando è liquido assai, disticilmente si stacca quando è agghiacciato, e ove strofinar si voglia con un panno di lino o di lana, s'eccita tosto un riscaldamento sufficiente a sar penetrare l'olio nella sostanza dell'uovo, ed alterarne il gusto.

Dopo varie altre sperienze provai l'olio di lino e lo trovai preferibile ad ogni altra oleosa sostanza. Questo non s'agghiaccia, almeno ne' climi temperati, e più difficilmente degli altri ne' freddi, trovasi in abbondanza ovunque, costa meno, e si toglie via dall'uovo più sacilmente, come in appresso vedremo. L'adoperai a principio, facendone una specie di vernice, o piuttosto d'empiastro, che distendeva su le uova con un pennello, ma ciò che a vero dire, era di tenuistima spesa, troppo tempo richiedeva, difficilmente l'uovo si ripuliva, e sne contraeva un sapore spiacevole. Pensai pertanto che miglior metodo fosse, sebbene alquanto più dispendioso, di conservare le uova in pentole ripiene d'olio di lino; e sono già da quater'anni, che in tal maniera le conservo per un anno intiero, e più ancora, e le traggo quindi sì piene, fresche, e saporite, come se sossero del giorno.

Osfervisi però che io le trovava tali allora solo, che erano veramente fresche quando le immergeva nell'olio, poichè se tali non erano, nol divenivano certamente. Tanto più importante è questa offervazione, quanto che difficile, anzi poco meno che impossibil cosa si è di trovare le uova fresche su i mercati, nè molto

contar si dee su la testimonianza de venditori; onde una volta m'è avvenuto di trovare il pulcino ben sormato in uova vendutemi per sreschissime. Pertanto il miglior partito sarebbe di tenere in casa le galline, siccome io so, e d'immergere le uova nell'olio, non tosto che son nate, poichè il sensibile tepore dell'uovo sarà cagione che alcune particole oleose vi s'introducano pel guscio, e ne guastino il sapore; ma tosto che si sono raffreddate: importa pure che siano ben asciutte, poichè ho osservato, che l'umidità soro nuoce. Che se sar si debba in breve tempo copiosa provvissione d'uova, e perciò sia necessario comprarle da chiunque le ossere, allora chi non vuole caricarsi di uova guaste, deve con stoica pazienza guardarle ad uno ad uno contro la luce, e giudicare dalla trasparenza propria delle uova fresche, se tali esse siano.

Avviserò quì i leggitori d'un abbaglio da me preso, acciò altri non vi cada. Avendo dovuto una volta pigliar uova non fresche, immaginai, che immergendole nell'acqua, questa ne sarebbe uscire in parte almeno l'aria, che occupava il luogo lasciato voto dalla traspirazione, onde più non potrebbe penetrarvi l'olio. Distatti, che così avvenisse me ne accertai trovando l'uova, dopo l'infusione nell'acqua più pesanti che prima. Ma l'estro su infelice, (come io lo sospettava, avendo a tal effetto collocate quelle uova in una pentola separata) e tutte trovaronsi corrotte, e setidissime.

Questo metodo di conservare le uova fresche nell'olio di lino. comeche sicuro io lo sperimentassi, di lieve spesa, e molto comodo, pur pareami mancante ancora in quanto che non sapendo il modo di ben levare il colore, e l'odore dell'olio dal guscio, non poteano farsi cuocere intere in semplice acqua, e presentarle sulla mensa, come farsi suole delle uova fresche. Molte cose indarno tentai per riuscire anche in questo, che accresce certamente il pregio dell'uovo conservato, ma il caso m'istrul. Nel trarre suori le nova dall'olio, un giorno uno me ne cadde su un ammasso di ceneri destinato all'uso del bucato. Poichè la morbidezza della cenere avealo salvato dal rompersi, nel ripigliarlo tentai di pulirlo, strofinandolo nella cenere sessa, e m'avvidi che diveniva bianco: continuai, ed imbiancò affatto: ripetei la stessa sperienza su altre uova, e a tutte ritornai la natsa candidezza. Conchius, che se nella cenere perdevano l'estraneo colore cagionato dall'olio. così spoglierebbonsi d'ogni odore, ed ebbi il piacere di sperimentare che le uova così imbiancate colla cenere, fatte cuocere col

guscio nella semplice acqua, aveano il piacevole sapore proprio delle nova fresche non alterato da nessun odore.

Avea già dianzi pensato che la cenere avrebbe potuto togliere alle uova interamente l'olio aderente al guscio, e spogliarle così dell'odore e colore che ne derivava; ma per un tratto d'economia (che sempre avea di mira quando facea delle sperienze tendenti a pubblica istruzione, e vantaggio) non m'era mai riuscito. Cavando suori le uova della pentola metteale a gocciolare acciò non andasse perduto quel po' d'olio che seco portavano; e intanto, mentre s'asciugavano, sormavasi loro intorno una tenacissima pellicola, che colla cenere più non poteva togliersi, e bastava altronde a dare il disaggradevole gusto all'uovo, che intero saceasi cuocere. Quindi scorgesi che l'essicacia del mio segreto consiste in non dar tempo all'olio che si secchi intorno al guscio dell'uovo.

Pareami, che colla cenere, come ripuliva l'uovo dall'olio di lino, lo stesso avrei fatto pel grasso, pel butirro, pel sevo ec; ma l'esperienza mi disinganno; dal che ebbi luogo d'argomentare, che le mentovate sostanze siano assal più tenaci che l'olio di lino.

Or che abbiamo riconosciuto quest'olio come il miglior prefervativo per le uova, resta che que esaminiamo la spesa, siccome s'è fatto di sopra riguardo al measso reaumuriano. Comincerò a dar un'idea della spesa che so pel mio uso domestico. Generalmente io prendo a conservare 740. uova le quali duranmi un anno intero da un Aprile all'altro. Le tengo in due grandi pentole di terra ben inverniciate, che costanmi 2. paoli romani: l'olio necessario per occupare gl'interstizi delle uova, e circondarle è 46. libbre di peso, del valore di paoli 23. (\*). Questa è tutta la spesa.

Non è ora difficile di trasportare questo calcolo alle 8,000. nova necessarie alla provvigione d'un vascello. Richiedonsi per questa 506. libbre d'olio di lino; e tale spesa è la sola da farsi, poichè, siccome ognun sa, le navi abbondano di botti, di barili, ed altri recipienti d'ogni maniera capacissimi. La spesa sarà dunque di 253. paoli, cioè di lire 126:10, di Francia.

Ma dirà qui forse taluno, quello metodo è più dispendioso che il reaumuriano, secondo il quale per 8,000. uova non si spendono che lire 102:10 — Quando anche ciò sosse, rispondo io, pur

<sup>(\*)</sup> Altrove quest'olio avrà prezzo or maggiore, or minore; io lo valuto secondo il prezzo di Faenza, paese di mia dimora, ove ho fatto tutte le mie sperienze. L'Aus.

sarebbe da preferirsi; poichè nell'olio di lino le uova si confervano più sicuramente, e più lungo tempo, e migliori, siccome appare dal sia qui detto. E'l divario a che si riduce egli? a 24. lire (fc. 4. p. 8.) per 8,000. uova. Ma nemmeno v'è questa spesa maggiore; anzi v'è una spesa considerabilmente minore. Supponghiamo che il padrone della nave ritornato dal primo viaggio debba intraprenderne un secondo, e perciò sar nuova provvigione d'aoya: se le vuole inverniciate all'uso di REAUMUR, egli deve rifar da capo tutta la spesa, poichè della prima non gli sono rimasti che i vali. i chiodi, e i cerchi di botte, il cui ammontare è stato valutato 10. paoli, o g. lire di francia. Dunque per 16,000. uova, che formano la provvigione di due viaggi, verrà a spendere col metodo reaumuriano lire 205., molto più che col metodo mio, in cui resta lo stesso olio, con poca diminuzione. Perchè ciò consti più esattamente ricorro alla sperienza della mia domestica economia. Nel decorso di 4. anni ho osservato che un anno per l'altro l'olio diminuiva di 4. libbre in 46., onde in 506. libbre la diminuzione sarà di 44., cioè la spesa di 11. lire di francia, o paoli romani 22.; poichè le botti rimangono le stesse per molti anni. Avremo dunque la conservazione di 16,000 uova colla spesa di lire 137. 10., affai minore che nel calcolo reaumuriano. Quanto tenue poi non diverrà ella se sacciansi continuamente nuove provvigioni colla sola spesa di rimettere ogni volta le poche libbre d'olio consumato? Aggiungasi che non guastandosi punto l'olio, nè punto perdendo di sua limpidezza, sempre rimane poco men che l'intero capitale, e può anche divenire un oggetto di traffico per chi va al nuovo mondo.

Affinche que' Fisici che sdegnano sorse d'intertenersi d'un piccolo oggetto dell'economia domestica, qual è il conservar le uova per cibarsene a buon mercato anche nell'inverno, ed averne ne' lunghi viaggi di mare, trovino in questa Memoria qualche cosa di più degno delle loro viste, esporrò quì alcune mie sperienze su la maniera di prolungare la vita animale del germe dell'uovo. Il più volte mentovato Sig. di REAUMUR ha trattato questo punto con tutta la chiarezza e l'evidenza possibile riguardo alle crisalidi delle sarsalle. Ha egli pure molto tentato riguardo alle uova de' polli, ma non ha messa la cosa in quell'aspetto d'evidenza, che il soggetto esigeva. Narra in fatti, che avendo fatte covare molte uova inverniciate ad una gallina, in un solo trovò un pulcino ben formato ma senza vita, e da nessuno potè

averlo vivo; ma perchè egli non assicura che quelle uova sossero veramente fresche quando l'inverniciò, questa offervazione nulla prova, poiché poté avvenire a lui, come più volte è a me accaduto, di comperare, come freschissime, delle uova, che già aveano dentro il pulcino; e in tal caso non si potrebbe più conchiudere che siasi conservato vivo il germe sotto la vernice. lo ho poscia rifatta la sua sperienza, inverniciando alla sua maniera quattro uova veramente fresche, cioè nello stesso giorno che erano nate: e dopo un mese all'incirca le ho messe a covare sotto una chioccia. In capo a 21 giorni (tempo ordinario dell'incubazione per le uova di gallina) non vedendo comparire i pulcini, le apersi, vidi che erano di molto scemate, e trovai la loro sostanza consistente simile a quella d'un uovo tosto, e l'odore non ne era spiacevole; ma per quanto ricercassi minutamente nella sostanza, non trovai nulla che fosse analogo al pulcino, tuttochè altronde la gallina avesse avuto commercio col gallo.

Nel Maggio di quest'anno ho risatta l'esperienza più in grande, e ne ho avuto tal risultato, che decide indubitatamente che sia naturalmente possibile di prolungare la vita di quella specie d'animali, che per qualche tempo vivono sotto la sorma d'uovo. Ho messe a covare sotto una gran gallina d'india 30 uova di disserente età e conservate in modi disserenti. Per riuscire più preciso e chiaro, le indicherò colle diverse lettere dell'alsabeto.

A 4 uova fresche del giorno.

2 inverniciate secondo il metodo reaumur. di giorni 75.

C 2 inverniciate come sopra, e con grandissima diligenza da me poi spogliate della vernice con un pezzetto di vetro, di giorni 45.

D 3 tenute nel butirro mesi 3.

3 tenute nel grasso mesi 4. 1/2

F 2 tenute nel sevo mess 4. Queste ultime otto le avea ripulite con ceneri ben crivellate, in guisa che n'erano divenute bianche, come se sossero state fresche.

G 2 coperte di vernice fatta con olio e creta abbrustolita.

H 4 tenute nell'olio di lino mesi 6.

Prima che terminasse il tempo di covare, la gallina ne ruppe 7., cioè 1 A, 1 B, 2 D, 2 F, 1 H. Notisi che per non pren-Tom. I. der abbaglio fovr'ogni novo aveva attaccato un bollettino, fu cui era scritto ciò che dagli altri lo distingueva. In capo ai 21 giorni nulla offervai di particolare, e ingenuamente confesso che ne sentiva del rincrescimento. Avendo lasciati passare altri due giorni, disperando del successo, ne presi I di L per romperlo; ma accostandolo prima all' orecchio vi sentii dentro pigolare il pulcino. Lo riposi tosto sotto la gallina, aspettandomi di presto vederlo uscire dal guscio. Accostai all'orecchio altre uova senza sentirvi alcun pigolamento, cosicchè avrei dubitato del primo, se non ne avesti satta replicatamente l'osservazione. Aspettai sino all'indomani, e siccome erano già passati 24 giorni, ruppi l'uo-. vo B, lo trovai pieno, senza odore spiacevole, e senza quella consistenza, già offervata nelle altre uova inverniciate: nulla però vi potei scorgere che desse indizio di pulcino. Apersi eziandio le 2 uova C, e le trovai scemate d'un terzo, senza che però mandassero cattiv'odore.

Ebbi maggior pazienza per le 20 uova restanti. Nel giorno 25° d'incubazione, delle 3 uova A, due diedero il pulcino, e T 3° era infecondo. Perchè siasi prolungata di 4 giorni la loro nascita, nol saprei ben determinare. Forse sono state ad un calore ineguale, e tenue; o forse alcune particelle della vernice, o delle sostanze oleose, che le altre nova circondavano, attaccandosi a loro pel caldo dell' incubazione, ne aveano ritardato lo sviluppo del germe. Sul finire del giorno 27° vidi con mio grandissimo piacere venir suori i pulcini da un novo L, e da due I. Apersi in seguito le otto restanti, e 3 ne trovai setidissime, 2 assai scemate, ma senza setore, e 3 piene. Ruppi un uovo G, lo trovai pieno, senza fetore, e avendolo fatto friggere, era tale che poteasi mangiare senza ripugnanza. Finalmente apersi l'uovo rimastomi D, e le 3 uova E: in uno parvemi di vedere un principio di germinazione, ma affai poco avanzata: le altre due erano scemate, ma senza odore spiacevole.

Risulta quindi chiaramente, che prolungar si può per molti mesi la vita del germe esistente nell'uovo per quell'istesso metodo con cui questo pieno, e fresco si conserva. Pensai d'accertarmene maggiormente nella scorsa state facendo nuovi cimenti, e sebbene questi non siano riusciti a seconda della mia aspettazione, pure, servendo più alla verità che all'adottata opinione, vogsio qui brevemente riferirli. Ai 7 di Luglio misi sotto una gallina d'india dieci uova, cioè 2 C, ed 8 H, che erano state poste nell'e-

lio di lino a principio di Marzo, e ripulite colla cenere prima di metterle sotto la chioccia: di questi uno ne ruppe la gallina prima dei 21 giorni. Ai 4 d'Agosto, sebbene già trascorsi sossero 28 giorni, non vedendo comparir nulla, si stancò la mia pazienza: ne apersi uno H, lo trovai pieno, e sanissimo, senza scorgervi dentro, malgrado il più minuto esame, nessun principio d'alterazione: apersi le altre 6, e trovai lo stesso. Avendone fatte friggere 4 nel graffo, uno ne mangiai io, le altre, tre miei amici, e tutti le giudicammo eguali alle uova di pochi giorni, e buonissime: seci cuocere le altre due col guscio nell'acqua bollente; ebbero tutta l'apparenza di uova fresche, e chi ne mangiò, ignorando che fossero state 28 giorni sotto la chioccia, le credè tali; io però le trovai alquanto insipide. Le 2 uova C erano scemate di più d'un terzo, e penetrate dall'odore della vernice; sebbene il tuorlo, e il poco albume rimastovi non mostrasser apparentemente alcuna alterazione.

Questo sperimento però non dee sar dubitare del primo, in cui tutto è passato per le mie mani, ed è stato satto in guisa, che non può avervi avuto luogo l'illusione. Forse la disserenza del risultato non ad altro si deve che dal non avere ben ispogliato d'olio il guscio, come inserirsi può dall'aver-trovate l'uova intere dopo d'essere state per ben 28 giorni a 32, o 33 gr. del termometro reaumuriano; che tal è il calore dell'incubazione d'una gallina. Ma questo stesso sperimento somministra un nuovo e fortissimo argomento per la preferenza che dee darsi all'olio di lino sovra tutti gli altri oli, grassi, o vernici di qualsiasi maniera, principalmente quando ne' viaggi di mare trasportar si debbono le uova per un clima caldo, che l'alterazione e'l corrom-

pimento promove, o ajuta.

I risultati di questa mia Memoria sono. 1.º Le uova inverniciate si possono conservare allor solo che la vernice sia ben grosfia, e data a più mani. 2.º Conservansi le uova nel grasso, nel butirro, o nel sevo per qualche tempo, e probabilmente vi si conserva pur vivo il germe, al cui sviluppo abbisogna un tempo maggiore del solito, e sinora non ancor determinato. 3.º Vivo si conserva il germe animale nelle uova tenute entro l'olio di si-no; e queste, ove prima si puliscano con cenere crivellata, si possono sar cuocere col guscio, come se sossero fresche. Questo che ho detto delle uova di gallina riguardo al germe, può eziandio essendersi a quelle di anitra: io ne ho satta l'esperienza; sebbe-

ne non abbia veduti gli anitrini uscir dall' uovo, poiche dopo il mese (tempo dell' incubazione delle anitre) apersi le uova, pur vidi in due di esse due anitrini ben formati, e moventisi. 4.º Si richiede un tempo maggiore per covare le uova conservate nelle accennate maniere, che per le fresche. 5.º Viene così conservate l'opinione di coloro, i quali pensano non potersi conservare sotto una vernice, o nell'olio le uova secondate, immaginando essi, che il germe vi resti sossocio, e debba perciò l'uovo tutto corrompere. La sperienza dimostra il contrario.

Ognuno ben sente, come non solo all' equipaggio de' vascelli, ma eziandio ad ogni privata famiglia possa esser utile il mio suggerimento: se gli uomini ne trarranno vantaggio io ne sarò

compensato abbastanza.

## RIFLESSIONI

DEL CONTE CAVALIERE

### AGOSTINO LITTA

SOCIO DELL'ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI BOLOGNA

Sulla capacità de' Conduttori Elettrici

ESPOSTE IN UNA LETTERA

ALL' ILL. MO SIG. D. ALESSANDRO VOLTA:

Omunque un' Opera Idraulica, a cui da qualche tempe ho posto mano, tutti si voglia que' pochi momenti, che nel preso sistema di una vita comoda vuoti, e liberi mi rimangono, nè ozio quindi mi lasci a prendere parte alle molte vicende, a cui è in oggi soggetto il Fisico Regno; tanta però è la prevenzione che ho per le produzioni di VS. Ill. che costretto veggomi malgrado ogni mio con-

trario impegno, a tutte attentamente esaminarle, sicuro di sempre ritrovarvi qualche interessante scoperta da poter sar epoca nella Storia della Natura.

Le nuove di lei offervazioni fatte sulla capacità de' Conduttori Elettrici di tal genere appunto mi sono sembrate, nè credo di andar lungi dal vero, dicendo dovere queste tra breve lume sornirci, onde le tracce conoscere, che di mano in mano ci conducano a sare acquisto della vera elettrica teoria, da cui a mio giudizio tanto più eravamo lontani, quanto che ci lusingavamo d'esserne già al

possesso.

Esse un tal bulicame d'idee hanno in me risvegliato, che credeva pure di travedere delle grandi cose, e di potere al loro lume sormare nuovi sistemi, e stabilire nuove teorie, e se non
altro le fila distinguere, onde uscire, e mettere capo all' intralciato labirinto, in cui eravamo senza avvedersene smarriti
affatto, e perduti; ma riconoscendomi poi mancante di sorza
all' impresa sono rimasto col desiderio di vedere nella promessa
di lei opera eseguito quanto poteva io solo col desiderio adombrare.

Intanto mi condoni, se importuno ardisco di ricercarle preventivamente lo scioglimento di alcuni dubbi, che nel sermento di tanti pensieri mi sono rimasti ad inquietare la poco docile mia fantassa.

Vertono questi segnatamente sulla forma, che attesa l'indole delle atmossere elettriche, propone di dare ai Conduttori per renderli capaci d'una maggiore tensione, o vogliam dire di una dose maggiore di elettrico siuido. Avendo VS. trovato, che una data superficie stesa in un cilindro più sottile, e più lungo, è capace di una maggiore elettricità di quello sia la stessa superficie stesa in un cilindo più grosso, ma più corto, ne inserisce dunque doversi ai grossi cilindri, di cui ci serviamo in oggi all'uso de' Conduttori, surrogare un aggregato di bastoni inargentati disposti in più sile si orizzontali, che perpendicolari. Ora sebbene io convenga, che tale apparato possa essere preferibile al comune, parmi però, che non sia questo l'ottimo Conduttore, che dall' interessante di lei scoperta poteva ricavarsi.

Per mettere in chiaro questo mio dubbio, che secondo sembrami di molte interessanti pratiche conseguenze, è d'uopo che ne segua, e svolga le idee, che me lo hanno eccitato.

E primieramente se un cilindro ad altro cilindro sovrapposto

in una distanza minore di quella, a cui s'estendono le loro elettriche atmossere, è giusta i di lei principi cagione, che meno abili si rendano l'un l'altro a saturarsi di quella quantità di vapore, di cui sarebbero altronde capaci; non potrebbe egli a ragione inferirsi, che la superficie superiore di un cilindro sia di eguale impedimento alla superficie inferiore dello stesso a conseguire quel grado di tensione, che potrebbono ricevere, se tali superficie divise, e staccate si concepissero?

È siccome la concavità del mezzo cilindro è tale pure di avvicinare la vicendevole azione delle proprie atmosfere, credibile sembra, che se venissero dette concave superficie nuovamente divise secondo la direzione longitudinale, le sasce indi risultanti diverreb-

bero atte ad essere più copiosamente elettrizzate.

Così appunto io la penso, dirà Ella, e tanto io insegno nella mia Lettera, e perciò consiglio, che a' grossi, e corti cannoni si sostituiscano molti, e più sottili cilindri, mentre riducendosi con ciò a meno le ideate salce, si liberano da molte sorzate, ed importune tensioni le loro superficie. Or qui è dove consesso di non comprendere la sorza dell'illazione. Imperciocchè se la sorma di un grosso cilindro è secondo lei cagione, che le atmossere delle rispettive sasce a vicenda ne scemino la capacità della totale superficie; non veggo come tale azione ostare non debba ne' cilindri sottili, o vogliam dire ne' proposti bassoni inargentati, dovendosi di essi pure verisicare, che l'atmossera della superficie superiore indurrà una previa tensione nella superficie inferiore, e le inabiliterà quindi a caricarsi di quell'omologa elettricità, di cui sarebbe capace indipendentemente dall'azione della medesima.

Che anzi se ben si consideri vedrassi, che sotto certo aspetto maggiore pregiudizio si ha ne' sottili cilindri, che ne'grossi, mentre in quelli non vi è fascia alcuna, che nella ssera non trovisi della massima attività delle elettriche atmosfere di ciascuna delle altre sasce; ciocchè non siegue qualora assai ampio sia il cilindro del Conduttore.

Non voglio però negare, che malgrado tutto ciò aver non si possa qualche assoluto vantaggio in un sottile cilindro sopra un più grosso della stessa superficie, potendo avvenire come le di lei esperienze ne insegnano, che preponderi ne' sottili cilindri il vantaggio delle moltiplicate sasce allo svantaggio della più essicace tensione, che ne sossirono le sasce residue. Quello, che asserire pretendo, si è, che la sorma cilindrica non è la sorma migliore, che possa convenire ad un Conduttore per ridurlo alla massima capacità possibile, mentre comunque i dilindri si association, non potranno però mai liberarsi dalle reciproche tensioni indotte delle rispettive atmosfere

delle fasce, che li compongono.

Senza di che, se lecito mi sosse di usare seco lei di quella libertà, che la Filosofia vuole che regni fra suoi seguaci, oserei dirle che l'efficacia del novello suo Conduttore non è di tale natura, da potersi eguale sperare nelle esperienze de' comuni Fisici non avvezzi a quelle squiste diligenze, che avrà Ella senz' altro usate non tanto come egregio sperimentatore, ma molto più come autore dell'apparato suddetto.

Temo pertanto, che al Comune de' Fisici non debba riuscire di tenere l'aggregato dei detti bastoni veramente isolato, non esfendo sperabile, che le cordicelle, che li tengono dal sossitto sossitto non contraggano dalla polvere, e dall'umidità stessa dell'aria qualche comunicazione al superiore sossitto, disetto tanto più incomodo, che non può esso già togliersi, come si suole ne' comuni Conduttori con asciugarne il cilindro di vetro, che li sostenta, o con appressarvisi del suoco, che l'umidità ne dissechi.

Si aggiunga, che quanto maggiore è il numero de' bastoni, tanto più dissicile rendesi d' impedire, che non sorgano nella supersicie delle punte, e delle scabrezze, che l'elettricità ne disperdano.

Finalmente il suddetto apparato comunque ridotto dall' ingegno suo alla massima possibile semplicità, non può negarsi, che non abbia tutt'ora un volume assai grande, e di un ingombro assai maggiore, richiedendo uno spazio nel Fisico Gabinetto, che non sembrami abbastanza compensato da una qualche maggiore scintilla,

che sia per compartirci.

Non vorrei però qui venisse VS. a rimproverare in me quel disetto, che si è reso tanto comune a nostri dì, ed è di pensare a distruggere anzi che ad ediscare. Pur troppo io conosco, che d'un ingegno assai maggiore sa d'uopo a costruire un sistema comunque impersetto, che a risormarlo eretto che sia. Pago l'Inventore d'una nuova teoria di aver dato dopo gravi stenti alla luce un nuovo parto, poco si cura di scoprirne i disetti, che possano in esso tuttavia emendarsi, ovvero le bellezze, di cui possa vieppiù adornarsi. Ciò è riservato a certi sterili ingegni, che privi d'estro, che mai ne secondi un pensiero, tutti e solo si occupano in tali limitati dettagli.

A scansare dunque si obbrobriosa taccia mi so coraggio ad

porle il mio progetto tal quale mi è passato per la mente nel sar le spese al mio cervello in certe ore, che i Medici, malgrado mio, mi obbligano a perdere sul mattino calcando co' gottosi piedi quesii duri sassi, che incomodi riesconmi ancor quando premoli su

d'un anglico cocchio sdrajato.

Il progetto si è questo. Rigettati i Cannoni, le Sfere, i Cilindri, ed ogni corpo di figura concava, o convessa, vorrei, che ad uso de' Conduttori si adoperassero delle superficie piane. A giustificare però quella mia idea astretto veggomi sulle prime a prevenirla non effere io convinto, che vera sia in tutta la sua generalità la proposizione da esso lei stabilita qual principio sondamentale della sua Teoria, cicè che di due Conduttori di eguale superficie fra loro, quello abbia maggiore capacità, che di tal dato volume più goda in lunghezza, che in larghezza, o in groffezza. Imperciocche comunque vogliasi essa menar buona parlando di superficie cilindriche, nelle quali VS. ha instituite le sue esperienze, non credo possa estenderst alle superficie piane, sicche per esempio una superficie di un piede quadrato abbia ad essere meno capace, se stesa sia in un'area quadrangolare, o circolare, che prolungata in una lunga, e stretta fascia, non vedendo io qual prevalenza possa avere una dimensione sopra dell'altra al conseguimento d'una maggiore tensione. Diffatti essendo nelle superficie piane esclusa del pari la perturbatrice azione delle rispettive atmosfere elettriche, qualunque sia la distribuzione delle sasce, che le compongano, non v'è a temere che possa venire scemata la capacità loro, ammenochè non suppongansi in vicinanza d'altre simili superficie.

Ciò premesso di nuovo lo ripeto, e francamente lo sostengo, che le superficie piane sormare debbono un Conduttore per ogni riguardo preseribile ad ognun' altro sinora ideato; perchè però tale divenga, consiglierei primo, che si moltiplicassero dette superficie piane a proporzione della maggior elettricità, che dal Conduttore si desidera. Secondo, che le medesime sossero cinte all'intorno di un labbro a guisa di orlo, perchè ne rattenga la dispersione dalle loro estremità. Finalmente che tali piani sossero fra loro collegati col mezzo di una catenuzza, che passasse pel loro centro, e che li tenesse dissiunti in quella distanza, a cui l'azione non estendesi del-

le rispettive elettriche atmosfere.

Con tale apparato egli è chiaro potersi avere un Conduttore della massima capacità, essendo che può con esso aversi la massima estensione in supersicie, e questa totalmente libera da ogni impor-

tuna tensione, elementi, a condizioni, che giusta i di lui principi costituiscono l'energia, ed essicacia di un Conduttere.

Altronde poi sì semplice è un tale apparato, tanto in se stesse considerato, quanto nel suo uso, e nel suo trasporto, ehe non lascia in questa parte desiderare ulteriore persezione. Alcune sottili lastre di metallo, per esempio di latta, con una garenuzza che le unisea, sormano rutto il Conduttore. Un corpo coibente, che lo sossenti per una estremità, so mette in istato di prontamonte eseguire il suo ufficio. La scatola stessa destinata a conservare il disco può nel suo sondo contenerso senza aumento notabile di volume in occasione di trasporto.

Il pensiero pare per ogni riguardo plausibile. Ma sarà esso poi tale nell'esecuzione, o dovrà nel novero mettersi di que'tanti chimerici progetti, di cui è secondo il nostro Secolo, che maraviglie promettendo nell'apparenza, nulla mai di bene producono in realtà?

Tale riflesso è quello, che tarpa l'ale, e frena il volo a tanti fisci miei ghiribizzi, che nati appena vorrebbero arditi in alto levarsi, e fare di se mostra sulla lusinga di non essere in suo genere da meno di que' molti, che tutto giorno i pubblici plausi riscuotono. L'esperienza però mi ha convinto non essere la natura si facile a lasciarsi lusingare da certi piani, e nuovi sistemi, che nel clamor de' Teatri, nell'ozio delle Conversazioni, e nel calore delle allegre Mense si generano. Prima che la natura dia retta a veruna proposizione di Fisico Innovatore esamina se ha desso incalita nel lavoro la mano, e bagnata la fronte di sudore per lo ssorzo adoperato nell'idearla non solo ma anche nell'esperimentarla. Senza una tale raccomandazione invano può egli promettersi un favorevole rescritto; che su sempre invariato stile di natura di non isvelare i suoi arcani che agli operosi Fisici, ed instancabili Esperimentatori.

Egli è perciò, che poco fidandomi de'miei raziocini determinato mi sono di ricorrere a VS. perchè compiacere si voglia di metterli
all'esame mediante una serie di esatte esperienze. Dovrebbero queste singolarmente rivolgersi a verificare le tre da me avanzate proposizioni, e sono: Primo che una data superficie stesa in un piano
orizzontale sia capace di una maggiore estensione di quello, che conformata in una ssera, o in un cilindro di qualunque diametro. Sesondo, che una superficie piana di una data estensione raccolta in
una forma circolare abbia un' eguale elettrica capacità, che la superficie stessa divisa in una lunga sascia. Terzo che la capacità di
molte di dette superficie punto non si scemi per l'unione fra esse in-

Tom. J. X x

dotta col mezzo della catena. Facili sembrano tali esperienze ad eseguirsi, e le avrei io stesso forse tentate, se ogni momento tolto alla laboriosa mia opesa non mi accusasse d'insedeltà alla promessa data a miei amici di pubblicarla era non molto. Comunque sia , certo è, che me ne saprà grado il Pubblico, se dette esperienze aver potranno la sede, che porta seco il di lei nome.

Del resto, se mai a sorte vere risultassero le mie predizioni, e si ritrovasse, essere all'intento opportuno il da me proposto Conduttore, mi avanzerei a pregarla a volere inoltre sare de' nuovi

tentativi per dimostrare i seguenti Problemi.

Se un piano di una data estensione accresca, o scemi la sua capacità nello scemare, ed accrescere che si faccia della sua grossezza, e ciò entro quali dimensioni, e tra quali limiti?

Se una data superficie piana sospesa nell' aria sia egualmente elettrizzabile, che distesa su di un vetro, o su di un corpo qualun-

que coibente?

Se le armature delle tavole magiche di Franklin capaci sia-

so di una maggiore tentione qualora fiano più fottili?

Se un cilindro contenente altri concentrici cilindri, ed unitamente ad essi elettrizzato alla massima tensione, sia per perdere di sua elettricità nel cavare, e separare, che si saccia da esso col mezzo di un corpo isolante alcuno de' suddetti interiori cilindri; e se questi seco portino qualche dose dell' elettricità del Conduttore; ovvero la condizione sortiscano delle secchie immerse ne' pozzi elettrici?

Se la carica di un folido Conduttore sia formata da quella sola quantità di elettrico fluido, che appartiene alla immediata superficie; ovvero da quella ancora, che costituisce l'attuante atmo-

sfera dello stesso? (\*)

<sup>(\*)</sup> Se l'esperienza mostrasse, che l'elettrico ssuido sparso nell'atmossera circostante ad un Conduttore, concorresse a formare l'elettrica esticacia dello stesso; parmi che il senomeno della maggiore capacità di una data superficie stesa in un cilindro lungo piuttosto, che gresso, non avrebbe nessuna particore dissicoltà; onde sosse d'uopo di ricorrere ad attuazioni, o tensioni di consinanti atmossere. Imperciocche in tali ipotesi l'elettrica capacità de' suddetti cilindri non sarebbe più proporzionale alle sole loro superficie; ma sibbene ancora allo spazio occupato dalle elettriche atmossere de' medesimi. Se dunque eguale suppongasi il raggio di attività, ossia l'altezza dell'atmossera elettrizzata sopra le superficie de' grossi, e de' sottili cilindri; egli è chiaro non dover essere eguale in essi l'elettrica capacità perciò che eguale ne abbiano la superficie.

Per ultimo se la stessa armatura coperta di un altro vetro

acquisti, o perda di sua capacità?

La determinazione di tali Problemi potrebbe a mio giudizio fornirci di tali lumi, onde accettare la natura, e l'officio de corpi coibenti, l'efficacia dei differenti, e la spiegazione della maggior parte de più singolari senomeni, che abbia l'elettrica teoria. Tanto ho io veduto, o almeno creduto di vedera in alcuni lampi, che strisciaronmi per la mente nell'atto di stendere queste mie oscura idee. La brevità però della luce non mi ha permesso di accettare cosa alcuna senza pericolo d'essere smentito da chi tali cose contempla a bell'agio, ed a ciel sereno.

Sebbene VS. ha di già forse le più volte eseguiti i divisati tentativi, le conseguenze dedotte, i principi stabiliti, ed il nuovo edificio su d'essa costruito; onde io non saccio, che esserle gravoso con queste preventive mie ricerche. Se ciò sosse come di leggieri mi induco a credere, non ha VS. a prendersi di esse ulteriore briga, che di buon grado ne attenderò la soluzione dall' opera stessa che ci promette, intanto dall'importunità mia riconosca la vera stima che le prosesso, essendo quella essetto della premura che ho di am-

mirare le di lei scoperte, e di approfittarne.

Di un solo dubbio però vorrei pure esser messo sin d'ora in chiaro, siccome quello che più d'ogn'altro interessa il presente soggetto; ed è se la capacità di un Conduttore non abbia altro elemento, che quello della maggiore supersicie del medessmo, voglio dire, se dalla sola estensione possa procurarsi la maggior elettrica capacità di un corpo, o non anche della qualità, e natura diversa de' corpi stessi. Imperciocchè se mai a sorte si ritrovasse, che in natura esistessero, o preparare si potessero corpi sissati, che sotto una minore supersicie godessero una maggior capacità

Le leggi, che la Geometria ci propone per trovare le dimensioni delle superficie, e delle solidità de' cilindri, evidente rendono una tale verità, e chiaramente dimostrano doversi avere un notabile vantaggio di capacità ne' sottili cilindri, sopra i grossi di eguale superficie. A renderla però all' imaginazione stessa senti suppongansi due cilindri di eguale lunghezza, per esempio di un piede, del diametro s' uno di una linea, e l'altro di due; e cinti entrambi di un'atmossera elettrizzata dell'altezza di un piede sopra la loro superficie; ognan vede, che la superficie in itali ciliadri sarà nell' uno doppia, di quella sia nell'altro; eppure la loro capacità non sarà sensibilmente diversa; essendo nell' uno eguale alla solidità di un cilindro del diametro di un piede, e due linea, e nell'altro sarà eguale alla solidità di un cilindro del diametro di un piede, e due linee, meno la solidità di un cilindro del diametro di due linee ecc

tutti elettrizzatori.

di quello godono le superficie metalliche, di cui ci serviamo; egli è chiaro, che mediante tale scoperta potremmo procurarci dei Conduttori all'uso assai più comodi di quelli siamo in oggi costretti ad adoperare. Ora io uon so, che prammatica alcuna vi abbia, che ci obblighi a venerare nel metallo il più capace Conduttore, nè che sia stato già ad esso accordato il privilegio esclusivo di esercire questo elettrico usticio, sicchè sorzati siamo a maneggiare con tanti artisici la bizzarra di lui indole conformandolo ora in issera, ed ora in isseroide, ora in cilindro di un ampio, ed ora di uno stretto diametro, con cento altre smorsie, e seccature dispendiose non meno, che incomode ad un Giovane Fisico Sperimentatore.

Che che ne sia della assoluta possibilità, il satto si è, dirà VS., che sia tanti corpi messi al cimento (e sì che niuno si è sorse sotte tratto all'elettrica curiosità) nessuno se n'è sin' ora rinvenuto del metallo più capace, e che più atto d'esso sia ad adempiere i doveri di un buon Conduttore, voglio dire a ricevere una maggiore dose d'elettricità: ond'è, che disperandosi di avere materia di esso più apportuna, rivolti si sono i Fisici a procurare dalla quantità dell'ensensione, e dalla qualità delle dimensioni del metallo la massima capacità di un Conduttore. Così la pensa VS., e con essa i Fisici-

Or senta fenomeno assai strano. Uomo Idraulico che io sono, ed alieno come Ella sa, sì per età, che per natura da ogni sterile curiolità, io, diffi, ho avuto il coraggio di mettermi alla prova, se mi riuscisse di togliere una si inveterata opinione; e quello che à più, in men che nol disti, son venuto a capo dell' ardita impresa. Signore sì. Comunque di fuga appena abbia io scorsa l'elettrica provincia, ne abilità abbia mai avuto, ne pazienza di far centativi, edi eseguire esperienze di simil genere; pure mi è già riuscito di ritrovare un Conduttore della qualità, che ho proposto; tale cioè che sotto un affatto circoscritto volume, è capace di una tenfione, e di una dose d'elettricità di lunga mano maggiore di quello sianlo per essere i più voluminosi usati cannoni, ed il più compiutoapparato de'suoi bassoni snargentati. E perchè a sospettare non abbia, che sia desso della qualità del sopra da me divisato, sondato cioè solo sopra probabili conghietture, e fisici raziocini, le dirò inoltre, che tale Conductore è stato già da me eseguito, e dall'oracolo dell'esperienza ottimo dichiarato. Sebbene non abbia, che pochi politici di diametro, non bastano a caricarlo trenta e più rivoluzioni della macchina più efficace. Chiunque osa toccarlo ne riporta delle scintille si grosse, rabbiose, e scotenti da non lasciargli coraggio di nuovamente tentarne la sorza, o provocarne lo sdegno. Tale sua energia conserva egli immancabilmente a dispetto d'ogni stagione umida, e piovosa, e per ogni continuazione di tempo. Aggiungerò dippit, ch'egli ha la virtù di rendere la macchina stessa più seconda di elettrico snoco, anzi in istato la mette da non abbisognare d'altro estraneo corpo alla produzione degli elettrici essetti.

Non pare a Lei, che un Conduttore di tal carattere debba interessare la sissea curiosità, e possa fra le elettriche scoperte prodursi anche questa con non volgare riputazione? Eppure il crederebbe! Se la circostanza di avere già la penna in mano a scrivere di tali materie non mi determinava, e più se l'obbligo con essa contratto nell' averle di già satto cenno non mi obbligava, non mi sarei giammai indotto a palesarla a uom vivente, il più avrei a tal uno mostrato i prodigiosi effecti del sopraddetto Conduttore, celandogli però cautamente col mezzo de' nuovi vocaboli, e singolari apparenze l'indole del meccanismo, e dell'artisicio dello stesso; e perchè ciò, dirà VS., se ottimo è il ritrovato, perchè tanto timore a produrlo? Perchè sicuro sono, che presso i più ne sarà disprezzata l'invenzione, qualora se ne comprenda il massimo pregio, che è la semplicità del suo artisicio.

Di fatti se nell'esteriore si miri, altro non presenta, che un de' più volgari Conduttori, cioè un piccolo cilindro inargentato sossento da una verga di motallo, che comunica colla macchina stessa. Ma, e la materia di questo sì prodigioso cilindro quale si è, e dove ritrovare si può, e con quale prezzo? La materia è ancora più volgare, di niun costo, e che ogni Elettrizzatore l'ha continuamente nelle mani.

Ma non conviene, che più mi abusi della sua bontà nel così trattenerla scherzando; mentre, se questi io trascelgo a momenti di piacevol ozio per sollevarmi dalla stanchezza, in cui mi lasciano gli Idranlici miei studi; a VS. sono sorse preziosi momenti tolti alle sue più utili occupazioni. Dirolle dunque in una parola, che il novello mio Conduttore non altro è, che un cilindro di vetro armato sì interiormente, che esteriormente da superficie metalliche, se quali fra loro non comunicano, avendo l'interiore comunicazione colla detta verga di metallo, che il cilindro sossenta, e l'esteriore con un anello, che lo abbraccia, e quindi divergendo in due rami va al solito ad aecogliere il vapere sulla macchina eccitato. Questo, e non altro è l'apparato tutto del nuovo mio Conduttore, e per

tal guisa è già disposto a produrre i promessi maravigliosi essetti, come chiaro si appalesa a chiunque i principi soli conosce dell' elettrica teoria, e ne' misteri è iniziato della vitrea, e vindice elettricità.

Or che ne pare a VS., non aveva io ragione di mostrarmi cotanto ritroso, e di premettere un tanto preambolo alla produzione del mio ritrovato? Per quanto spregindicata conosca VS., pronto sarei ciò non di meno a scommettere, che ella stessa malgrado il desiderio, e l'ammirazione concepita per una tale scoperta, intesa quindi la di lei semplicità non avrà potuto sopprimere un primo naturale senso di sdegno, e di disprezzo per la medesima: e che novità, che invenzione è questa, avrà detto seco stesso, da dover di se eccitare tanta aspettativa? Tale Conduttore alla sine si riduce ad una boccia di Leiden, di cui nota era ad ognano la prevalenza nella sua elettrica capacità!

Presumer voglio, che ricorrendo in appresso le non ben disiinte tracce, che allo scoprimento del segreto ne ha condotto; ed a più bell'agio considerando le particolarità, i comodi, gli usi di un tal Conduttore, avrà in parte risormato il suo giudizio; ma sicuro sono, che non avrà perciò ricuperato presso di lei quel grado di stima, che in vista de singolari suoi pregi aveva ad esso de-

stinato.

Se dunque così ne pensa VS., che pure è troppo saggia per non sapere, che il far ristettere le cose più ovvie, ma non avvertite, ha sovente pregio non minore di quello abbiano i risultati dei più operosi calcoli, e delle più prosonde meditazioni; qual giudizio, e quale stima sperar ne poteva dal comune del volgo avvezzo a disprezzare tutto ciò, che superiore non conosce alla ssera del suo ingegno? Poteva ben temere, che spregiato ne verrebbe, e deriso l'inventore non meno che l'invenzione.

Ma lasciando ad altri il giudicar dell'inventore, mi si permetta almeno di sottrarre dall'ingiusto disprezzo l'invenzione; mentre se non è lecito a buon Filososo impugnar l'armi per assicurassi la gloria di conquistatore, può, e deve anche con esse combattere per rendere se può la satta conquista altrui giovevole.

Si oppone dunque che il proposto Conduttore non ha nulla di nuovo, che altro non è, che una boccia di Leiden. Ma primieramente era egli noto, che la boccia di Leiden poteva adattassi agli usi tutti di un Conduttore? Si sapeva forse, che da una boccia di Leiden cavare si poteva l'elettrico fluido con quella con-

tinuazione con cui dalla macchina viene tradotto? Si era mai pensato poterfi secondare col mezzo del Conduttore la macchina stessa di un più perenne, e facile afflusso di elettrica materia? Supporre voglio che sì; che queste cose stesse siano state prima d'ora da qualche autore enunciate, non essendo io uom tale di arrogarmi il misero vanto di aver letto quanto l'oziosità, e il fanatismo ha satto scrivere in tale materia: ma se note erano, perchè non giovarsi di tali cognizioni a persezionare i Conduttori? Perchè persistere nell'antico pregiudizio di volere servirsi de'soli corpi deserenti per un tale usticio? Perchè armare di soglie di metallo, e legni, e cartoni, ed ogni fatta di materie, e soloescludere il vetro, da cui potevasi avere un'esticacia, ed una sorza tanto maggiore? In una parola la capacità de' Conduttori, o è dessa cosa, che rileva da ottenersi, o no? Se non rileva; perchè tanta spesa assumers, e tante brighe ad amplificare sfere, e dilatare cannoni, a moltiplicare cilindri per conseguirla? Se poi rileva; allora non veggo perchè fra gli stromenti, ed i mezzi, che usare si possono, quello non si abbia a trascegliere, che è di tutti il più efficace, il più semplice, il più economico?

Ma un tal Conduttore ha comuni le qualità della boccia di Leiden? Le abbia alla buon'ora. Avremo auzi in ciò il vantaggio di secondare il genio cotanto in oggi dominante dell'unità, e semplicità: avremo cioè in un solo due stromenti, e quel che è più, ciascuno in suo genere semplice del pari, che persetto; non avendo qui luogo il disetto comune alle altre macchine, che quanti più usi, ed ussici abbracciano, tanto più complicate divengono, e

meno abili rendonsi a ben adempiere veruno di essi,

Strana cosa in vero! Crede VS, sia stato prezzo dell'opera, ed il ssico mondo gli sa pur grado di aver satto tanti tentativi per procurarei un Conduttore, che sotto minore volume godesse una qualche maggiore capacità degli ordinari; e comunque sia per riuscire di loro notabilmente più incomodo, esorta, e vuole che sia desso a quelli surrogato, nè più d'altro Conduttore uso si faccia, che di bastoni moltiplicati; se così sia d'uopo sino a costituire la lunghezza di 80, 90, e più piedi. Il Conduttore, ch'io propongo come ognun vede, è certamente di lunga mano più opportuno al divisato intento, unendo ad una capacità tanto più grande una facilità senza paragone maggiore; eppure chi sa, che questo mio apparato non che vedersi agli altri antiposto, come pretender potrebbe, non abbia nemmeno la sorte d'esseranch'esse

ingombrano gli elettrici gabinetti; e ciò non per altro demerito, che per esibirne assai facile l'invenzione, e troppo semplice la co-firmine? Tanto almeno gli ho io a cautela presagito dall'esperienza convinto, che i letterati non solo, e gli artisti, ma le lettere, e le arti stesse, se accoglienza dal volgo desiderano, bisogna che presentinsi con aria di riserbo, e di mistero, con divise di peregrino, e dissicile, o con issoggio di grandezza, e di lusso.

Se tali caratteri dati avessi al mio Conduttore, accolto esso pure verrebbe al pari d'ogn'altra più interessante produzione. Ma nemico io d'ogn'ombra d'impostura, ed alieno da ogni sode, che mercede non sia di studio, e di satica, ho voluto esporre nella sua massima semplicità l'indole, e la natura del mio stromento; stimandolo abbastanza onorato se VS. lo degnerà della sua approvazione, tanto più, che dove venga questa a conseguire, rendesi sicuro di ortenerne tra non molto anche la comune, ed universale stima.

Ma è omai tempo, che ponga fine a questa lettera, che senza avvedermi è degenerata in una presuntuosa dicersa. Qualunque però ella siasi mi lusingo, che non debba affatto dispiacerle, potendo VS. in questo guazzabuglio d'idee riconoscere se non altro, ed ammirare la mirabile attuante secondità delle sue osservazioni. Che se inoltre alcuna di loro le paresse meno spregievole, sarà dessa certo di quel genere, che sogliono i leggitori di un'opera altrui arrogarsi qual sua invenzione, non essendo veramente, che uno svolgimento di alcuno di quei vivisici semi, che lasciano sovente i grand'uomini senza avvedersene trascorrere nel secondo loro stile. Su tale ristesso consido, che queste almeno possano essere da VS. benignamente accolte, ed adornate anzi di quelle grazie, che sono a lei proprie; onde più non temano di comparire anch'esse fra le sorelle sue, voglio dire sra le altre di lei egregie produzioni.

Intanto pieno di slima mi protesto ec.

## MEMORIA

Su gli Igrometri (\*).

#### DEL SIG. SENEBIER

BIBLIOTECARIO DELLA REPUBBLICA DI GENEVRA.

Rozier. Maggio 1778-

Randissimi sono i vantaggi, che possono ricavarsi dallo studio della meteorologia; studio che ha fatti in questo secolo de' considerevoli progressi, e maggiori ancor ne può fare ove se ne perfezionino gli stromenti.

Tra questi uno de' più importanti è quello con cui si assoggettano all'esame dell'osservatore, e ad un esatto calcolo i vapori contenuti nell'aria. Finora molti stromenti a tal sine si sono immaginati, ma servon'essi solo ad assicurarsi se l'aria è umida, e non già di misura sedele e comparabile della sua umidità: sono Igroscopi, anzichè Igrometri. Il Sig. DELUC in questa carriera è andato più oltre d'ogni altro; nè io qui pretendo raggiugnerlo, od oltrepassarlo; ma solo esporrò alcune mie osservazioni, ed esperienze satte su questo proposito. Parlerò I. dell'importanza delle ricerche su gli igrometri; II. indicherò gli ssorzi de' Fisici su questo punto; III. mi studierò di mosserare ciò che resta a fare; IV. aprirò delle nuove strade per trovare de' migliori igrometri, e persezionare quei, che abbiamo. Questa prima Memoria verserà su la parte pratica degl' Igrometria; in un'altra esporrò in segnito la parte teoretica.

I. Per sentire l'importanza delle ricerche su gli igrometri basta osservare, che siccome i vapori acquosi sono i più considerevoli fra i vapori tutti dell'atmossera, e quei che su i cangiamenti di essa più degli altri denno influire; così dal ben determinarli dipenderà il prevedere i cangiamenti suddetti; il rinvenirne le sinora ignote cagioni; il sissare la vera teoria de' movimenti del barometro, e del termometro, tanto più che il freddo dipende in molta parte dallo svaporamento; il co-

Tom. I.

<sup>(\*)</sup> Ne diamo qui un transunto anziche una traduzione. Gli Edit.

gliere i momenti propri per certe operazioni chimiche, o sperienze sissiche; l'adattare la qualità, e la quantità de'rimedi per le malattie; lo sciegliere nell'economia rurale i luoghi opportuni per la confervazione de'prodotti; e persezionare le arti, la cui riuscita sovente dal troppo umido, o dal soverchio secco dipende.

II. Tutto ciò hanno ben sentito i Fisici, e veggendo l'alterazione che l'umidità produceva in vari corpi si sono argomentati in molte maniere di fare degli igrometri, cercando i corpi più sensibili

all'umido nei tre regni della Natura.

Molti corpi vi sono nel regno minerale che vengono alterati dall'umido atmosserico. Le marcassite vengon dall'aria vitriolizzate, ed altri metalli ad essa esposti irrugginiscono. Il sal di tartaro, il vitriolo, lo zinco corneo, la terra sogliata di tartaro, la pietra infernale, il segato di solso attraggono possentemente l'umido, onde pare che tai corpi potrebbono servire di igrometri. Generalmente però s'è trovato che a tal uopo poco servono i metalli: alcuni troppo tardano a sentire l'azione dell'aria, altri non sentono l'umidità, altri ne ricevono tale impressione su la supersicie che irrugginiscono e son così fattì insensibili ad ogni azione ulteriore. Gli altri corpi minerali summentovati quanto facilmente attraggono l'umido, tanto tenacemente lo ritengono, e perdono, anche irregolarmente, la facoltà attraente: altronde siccome son essi generalmente il prodotto dell'aite denno frequentemente variare ne' loro essetti, e non possono mai fornire una misura comune, e conosciuta.

Il Sig. Abate FONTANA ha perfezionato un igrometro immaginato dal MUSCHENBROEKIO. Prende un parallelipedo di cristallo alto quattro linee, e di 8 pollici di superficie; lo mette in un vaso di latta con un termometro; circonda il vaso di ghiaccio, e quando il termometro è allo O, colloca tosto il parallelipedo su una bilancia. Intanto con un orologio misura il tempo che passa finchè il cristallo ritorni a un grado di calore sempre sisso, e colla bilancia vede l'accrescimento di peso che si sa al cristallo, per l'umidità che vi si attaeca; essendo noto che l'umido atmosserico s'attacca al vetro se questo sia più freddo. Così l'umidità resta soggetta al calcolo, conoscendosi esattamente tutti i dati (\*). Ma si deve altresì convenire che questo stromento è d'un uso assa difficile, e cautele esige che non sempre possono prendersi; la superficie del cubo di cristallo non è sempre egualmente liscia, e secca; i diversi stromenti non

<sup>(\*)</sup> Vedi Rozier. Mars. 1777. p. 196.

saranno sempre egualmente sensibili al freddo; asciugando il cubo col pannolino nel metterlo su la bilancia poco o assai dee riscaldarsi ec.

Altri hanno cercata la materia per gl' igrometri nel regno vegetale. Tutti i legni son più o meno sensibili all'umido. Le capsule della semenza di geraneo, le barbe delle spiche dell' avena silvestre, del fromento, della segale, i tubi delle piante graminee, la
spugna, il cotone, le corde di canape, di lino ec. hanno servito per
sar igrometri, che sono stati, or più, or meno sensibili, ma che non
hanno potuto assoggettarsi ad un esatto paragone. La facoltà d'attrarre l'umido varia ne' legni secondo la qualità, l'età, le stagioni,
le parti, ed altre molte circostanze. Fra i legni tutti il giunco d'India m'è sembrato il men soggetto ai soliti inconvenienti si per l'omogeneità delle sue parti, sì per la prontezza con cui sente l'umido.

Ai medesimi inconvenienti son soggetti gli altri vegetali, meno però quanto maggiore n'è la sottigliezza; ma anche in proporzione di questa più facilmente si seccano, cangiano di sensibilità per l'umido, e più non servono di paragone. Il cotone e la spugna avidamente bevon l'umido, ma lo ritengono ancor più tenacemente; questa ne cangia il volume e'l peso, alterato altresì dalla polvere

inevitabile, onde riesce inesatto il confronto.

Le corde, e i fili hanno pure i loro inconvenienti. La loro grossezza sa che tardino ad essere penetrati dall'umido, o ad essere abbandonati. Le ineguaglianze loro prodotte dalla qualità, dalla grossezza, dalla tortura, dal numero delle cordicelle, o de'fili, ec. sanno sì che non hanno mai un moto regolare e comparabile.

Meno irregolari riescono gli igrometri se si facciano assai sottili torcendo insieme pochi fili scelti di canape, o di lino; ma la regolarità loro, se pur tale può chiamarsi, non m'è masi durata che pochi mesi negli igrometri fatti di 12, o 18 fili di canape, o lino; oltredichè nè questi fili posson' essere tutti uguali, nè ugualmente torri; e difficilissima cosa è il farne due simili in diversi tempi.

Il regno animale ha fornito agli igrometri migliori sostanze, e in maggior numero che gli altri due. Tutte le parti degli animali sono state a ciò impiegate, e non senza successo; poichè essendo tutte chi più, e chi meno porose, s'imbevono degli umori, e ne vengono alterate. Un altro vantaggio si è che avendo gl'individui d'una medesima specie molta analogia nella tessitura delle medesime parti, gli igrometri con esse fatti son più uniformi, e paragonabili. Bisogna consessar però, che non tutte le materie animali sono per gli igrometri egualmente proprie, e subir denno Y y 2

Digitized by Google

generalmente qualche operazione per cui perdono l'omogeneità. Le pelli, e gli intestini s'inzuppano talora di tanto umido, che

ne trasuda poi da se stesso, e non soggiace più a misura.

Il Sig. DELUC ha fatti degli igrometri coll'avorio, de'quali si può vedere altrove la descrizione ("); ma comunque ingegnoso sia il suo ritrovato, ha tali disetti, che l'autore medesimo ha giudicato a propolito d'abbandonarlo, sostituendogliene un altre, di cui nulla dirò, perchè non m'è ancor noto abbastanza. Un difetto essenziale di quell'igrometro è la difficoltà somma d'eseguirlo. Il Sig. DI SAUSSURE ha pure immaginato un altro igro-

metro, di cui parlerò alla fine di questa Memoria.

III. I Fisici si sono studiati di togliere, o sminuire i disetti provenienti dalla natura delle materie adoperate nella costruzione degli igrometri, ma alcuni sono sinora, almeno sino a un certo punto, inevitabili. L'igrometro passa come l'atmosfera dal secco all'umido, ma ancor quando questa nuovi vapori più non riceve, continua a riceverne so stromento, poiche l'umidità esistente nell'aria, ancorchè non cresca, seguita a sovrapporsi all'umidità già all'igrometro attaccata, egualmente che se di nuovi vapori si caricasse l'aria. Arriva così sino ad indicare la massima umidità; e difficilmente poi se ne spoglia, indicando ancora molto umido, quando questo è già assai diminuito. Sarà di ciò persuaso chi ri-Aetterà che l'umettazione dell'igrometro è in proporzione della solidità, laddove lo svaporamento è in proporzione della superficie, e molto dipende dal vento, dal peso, e dalla temperatura dell'atmosfera.

Un altro difetto comune a tutti gli igrometri si è che non essendo le sostanze onde son fatti persettamente elastiche, anche cessate le cagioni d'una loro maggior tensione non ritornano mai esattamente allo stato primiero; perciò non si possono più avere paragoni esatti. Queste medesime sostanze servono generalmente anche di termometri, onde nel calcolo bisognerebbe detrarre l'essetto del caldo, e del freddo; calcolo assai intricato e difficile. Inoltre l'aria che s'applica immediatamente su l'igrometro deve alterarlo colle sue particelle saline; e la polvere unita all'umidità dee produrvi una specie di vernice che lo diffenderà in parte dalla nuova azione dell'aria. Nè potrà l'igrometro lavarsi, poichè o coll'acqua si faccia, o collo spirito di vino sempre si altererà sensibilmente.

<sup>(\*)</sup> T. LXIII., e nella Scelta d'Opuscoli vol. VIII. p. 37. Nel vol. XIII. p. 63. s' indica la costruzione degli Igrometri del P. BECCARIA. Il Tr.

Risolta da tutto ciò che per diminuire quanto è possibile i disetti, gli igrometri, 1.º denno essere sottilissimi, non però soverchiamente, poichè ove somma sosse la sottigliezza, troppo presto
sarebbero saturati d'umidità, questa colerebbe, nè potrebbe ritenersi
per misurarla: 2.º denno avere la maggior elasticità possibile, per
trovarli nelle stesse circostanze ai medesmi punti: 3.º siano prontissimi ad imbeversi dell'umido atmosserico, ed ugualmente pronti a
deporto: 4.º siano tali da potersi in loro calcolare gli essetti del caldo, e del freddo: 5.º denno ben custodirsi dalla polvere senza però impedir su loro l'immediata azione dell' aria atmosserica: 6.º è
necessario, che l'aria li penetri senza alterarli.

IV. Su questi principi si può costruire un igrometro comparabile, e correggere gli altri, che già abbiamo; ma per ciò sare bisognafissare alcuni punti, che non variino per luogo, o per tempo; e son questi un grado di siccità, e un grado d'umidità. Queste qualità denno potersi calcolare per sarne il confronto, e deve l'igrometro indicar sempre il medesimo grado ogni qualvolta si trovi nelle medesime circo-

stanze dell'atmosfera, passando, e ripassando per esse.

Ne' diversi cimenti da me satti per trovare un igrometro delle mentovate qualità dotato, ho conosciuti esser i sali la materia a tal uopo la più convenevole. Essi attraggono l'umido, e l'accrescimento del loro peso sa tosto conoscere la quantità d'umido che v'è nell'aria. Richieggonsi però delle precauzioni, che additerò più sotto.

Non parlo quì dell'olio di vitriolo, che tanto meno attira l'umido quanto più è flogisticato: l'acido sulsureo non attrae più l'umido. Bisognerebbe pertanto aver dell'olio di vitriolo estremamente concentrato; cosa difficile ad aversi; altronde nel tempo dell'esperienza quest'olio si flogisticherebbe; e tanto più presto, quanto più umida sarebbe l'atmossera. Le nebbie mi hanno abbastanza persusso della gran quantità di flogisto contenuto nell'aria assai umida: l'olio di vitriolo esposto alla nebbia in men di mezz'ora s'abbrunì moltissimo, mentre una porzione del medesim' olio posta nel mio gabinetto, comechè vi sossero due candele accese, non parve sensibilmente alterata nel colore.

Ecco la costruzione dell'igrometro a sale. Prendasi un'esatta bilancia, di quelle che indicano a un di presso la 180.ª parte di grano:
quelle che sono più sensibili son anche troppo variabili nella loro indieazione. A uno de' bracci della bilancia s'applichi il peso che sa equilibrio colla materia destinata per igrometro compresovi il recipiente.
Questa materia attraendo l'umido, crescerà di peso, e questo accrescimento verrà determinato dall'arco di circolo descritto dal slagello

della bilancia terminato in una punta, la quale scorrerà su un quarto di cerchio postovi vicino, ove sano segnati i minuti divisi in quarti.

Il recipiente ossia la tazzetta della bilancia sarà di vetro, e assai piana, avendo tauta superficie da stendervi un danaro di sal di tartaro in guisa che l'aria lo tocchi nel maggior numero possibile di punti. Basterà un recipiente che abbia un pollice, e mezzo di diametro. Il peso, e'l recipiente sospendansi al slagello per mezzo d'un uncino, assinchè si possano metter l'uno al luogo dell'altro, e così ridurre in peso la porzione d'arco descritta dal slagello. Si procuri di non esporre all'umidità atmosserica se non la minor parte possibile della bilancia:

Una materia tratta suori dal suoco può dirsi assolutamente asciutta. Se pertanto il sale si pesi, quando è caldo ancora, in luogo caldo, con bilancia riscaldata, e ripongasi in vasettini di vetro caldissimi, che poscia ermeticamente si sigillino, si conserverà senza attirar mai umidità se non al momento in cui si esporrà all'aria per servire d'igrometro. Si saprà in tal guisa precisamente coll'indicato metodo quanto sia l'umidità atmosserica. Ognuno ben comprende non poter la medesima materia servir d'igrometro se non per breve tempo, (tanto più breve, quanto più sortemente attrae l'umido) e di tal tempo si dee pure tener conto. Per conoscere le variazioni dell'umidità atmosserica bisogna ripetere lo sperimento con nuove dosi eguali.

Oltre di ciò bisogna avere le materie che vogliono adoperassi (come terra sogliata di tartaro, zinco corneo, pietra insernale, sal di tartaro, segato di solso) sempre in uno stato unisorme; e perciò bisogna ottenerle sempre coi medesimi mezzi chimici. Il sal di tartaro è preseribile alle altre sostanze, poichè, essendo ben pesto in un mortajo caldo, offre una gran superficie all'aria, e può ricevere tre volte il suo peso d'acqua. La terra sogliata di tartaro si carica d'umido rapidissimamente, e può servire nelle sperienze che vogliono sarsi con presenza. Per sal di tartaro intendo quello, che chiamasi alcali purificato: e nol ritiro dal suoco, che quando comincia a siquesarsi: il crociuolo non vuol essere d'argilla, poichè conterrebbe un acido, che dee tenersi lontano.

Avendo satti de'cimenti su le mentovate materie, ho trovato che ciascuna nelle stesse circostanze attraeva costantemente la medesima quantità d'umido; che nel caricarsene a diversi gradi, conservavano sempre un certo parallelismo, quando però non restavano nell'esperienza più di quello che richiedeva la rispettiva loro sorza d'attraer l'umido; che paragonando il mio coi migliori igrometri conosciuti a loro corrispondeva; e quando v'era del divario, il disetto era negli altri igrometri, e non nel sal di tartaro usato nell'indicata maniera; che il

movimento nel mio igrometro più gradatamente che negli altri faceasi, onde si potea calcolare persin la 180.ª parte di grano; che molte picco-le quantità di questo sale, esposte all'aria in diversi tempi, mettonsi tosto d'accordo, e indicano lo stesso grado d'umidità; che questi igromemetri vanno paralleli ne' vasi chiusi, ove si fa svaporar dell'acqua, anche facendoli passare dal più grande asciutto al più grand'umido.

Ma poichè l'uso di questo mio igrometro sarebbe troppo penoso e incomodo per gli sperimentatori, se ne può facilitar l'uso sissandone i rapporti con quello del Sig. LAMBERT, da me corretto, e migliorato. Questo Fisico descrive il suo igrometro nel vol. xxv. delle Mem. dell' Accad. di Berlino. E' composto d'una corda da violino, che sissata da un capo, passa coll'altro a traverso d'un quadrante, e v'indica per mezzo d'un sottile e leggier' ago ivi attaccato le variazioni prodotte dall'umido; torcendosi la corda, e storcendosi a proporzione che cresce o manca l'umidità. Il Sig. Brandt, e Hoschel meccanici d'Augusta hanno date a questi igrometri delle buone sorme, e potrebbon' anche migliorarle.

Ecco come questo stromento potrebbe rendersi più esatto. 1. Bifogna aver delle corde fatte colle prime budelle, offia cogli intestini gracili de' montoni; devonsi in queste evitare i nodi, il che è facile essendone indifferente la lunghezza; torcerle egualmente, farle quindi feccare esponendole ad un calor moderato, leggiermente tese affinchè la corda riesca dritta. 2. Quando son secche si lavino in una lisciva leggermente alealina per isgrassarle; quindi si sciacquino in molt' acqua fresca. 3.Si lascino poi penetrar dall'acqua, si secchino nuovamente a un calor dolce, e tendansi con un peso di mezz'oncia. 4. Taglinsi allora le corde così formate in guisa, che le variazioni ordinarie siano comprese in un intero giro della corda: il che può agevolmente sarsi; poichè nelle corde d'egual diametro le variazioni sono come le lunghezze, fe le lunghezze sono eguali le variazioni sono come i diametri; cosicchè se differenti siano le lunghezze, e i diametri, le variazioni saranno come amendue, e i tempi delle variazioni saranno come i diametri, poiche l'aria s'applica sempre equalmente su tutta la lunghezza della corda. Tutte queste proporzioni si trovano determinate nella mentovata Memoria del Sig. LAMBERT.

Queste precauzioni però non bastano per sare degli igrometri comparabili, pei quali si richieggono de' punti sissi; ed io credo d'aversi trovati. I. Col Sig. DELUC impregno gli igrometri di tasta l'acqua di cui possono imbeversi per avere così il massimo grado d'umettazione, e perchè questo non sia variabile determino il calor dell'acqua, valendomi di quella che è sul punto d'agghiac-

ciarli. 2. Immergo in questa la corda destinata a farne igrometro. tenendola un po'più lunga del bisogno, per fissarla con una spilla, e attaccarla, ove dee stare, senza diminuire la destinata lunghezza. a. La giudico penetrata d'umido quando cessa di girare, e allor l'asciugo fino a che non ne esca più acqua. 4. V'attacco all'estremità un ago con un po'di cera di spagna. 5. Sospendo questa corda armata dell'ago all' uncino d'un recipiente, posto su un quadrante in guisa che il centro dell'ago al centro del quadrante corrisponda. Sotto questo medesmo recipiente colloco un vaso della maggior superficie possibile; e questa superficie copro di sal di tartaro purificato, osservando che il calore sia a 15 gr. del termometro reaumuriano, o anche maggiore: allora tolgo ogni comunicazione coll'aria esterna. 6. Quindi conto il numero delle rivoluzioni, che la corda, seccandos, sa sare all'ago, sino a che cessi di moversi. 7. Fisso il termine medio di tali rivoluzioni. 8. Sospendo allora la mia corda coll'ago nel mio vaso di vetro chiuso, con dell'acqua che vi so svaporare, e lascio fare alla corda, che umettandosi gira in senso contrario, un numero di rivoluzioni eguale alla metà delle rivoluzioni fatte dianzi nel seccarsi ( n. 6.): passando dalla più grande umidità al mio punto di siccità farà un giro di 180.º. In questo giro saranno comprese le variazioni ordinarie, ma ove questo non bafiaffe avrò nulladimeno una misura esatta e conosciuta contando i giri interi e i gradi indicati dall'ago. Q. Le corde devon' effer grosse come i cantini mezzani de'violini. 10. Si può accrescere la sensibilità dell'igrometro accrescendo la lunghezza e'l diametro delle corde. Si può sapere il numero delle rivoluzioni che fanno per mezzo d'un fil di seta che torcesi intorno alla corda, or in più, or in meno secondo il movimento che in questa l'umido produce.

Per meglio assicurarsi dell'esattezza di quest'igrometro a corda di tempo in tempo se ne saccia il paragone con quello di sal di

tartaro, e se ne fissino i giusti rapporti.

Il Sig. di SAUSSURE avendo letta questa memoria del Sig. SENEBIER gli scrisse descrivendogli un suo igrometro tanto ingegnoso quanto semplice satto di un capello, corpo sottile, composto di parti similari, e sommamente sensibile all'umido e al secco; ma sia poscia osservato, che il capello dopo qualche tempo perde l'umidità sua propria, o come diceano gli alchimisti s'amido sadicale, e posto nelle medesime circostanze produce diversi senomeni; onde giudicò egli stesso che l'igrometro suo esser non posta igrometro di paragone, ma atto solo ad indicare con prontezza lo stato dell'atmosfera.



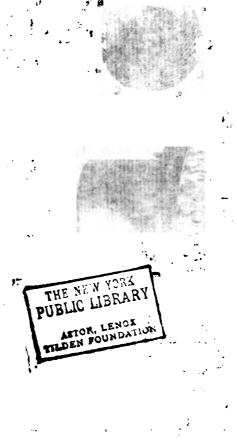

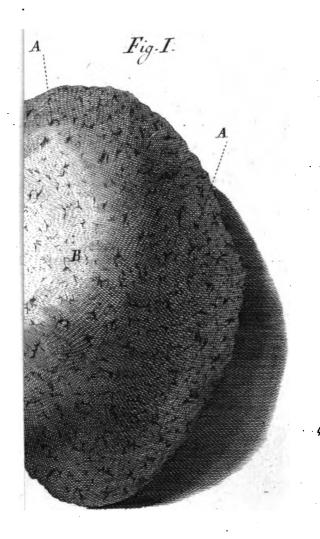

Cagnoni Sculp.

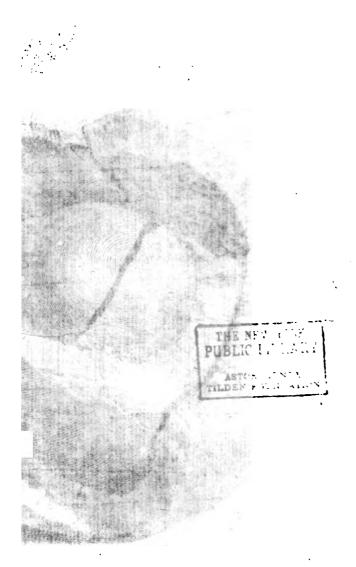

## OPUSCOLI SCELTI

SULLE SCIENZE

E

SULLE ARTI

PARTE VI

#### MEMORIA

Sull'efficacia d'un Alessifarmaco contro il veleno della Vipera

DEL SIGNOR

AB R M DE TERMEYER



On v'è chi ignori i funesti effetti del morso della Vipera, e del micidiale veleno che per esso s'insinua ne' corpi degli animali. Sovente o perchè n'è ignoto il rimedio, o perchè questo non si può avere, o manca chi l'applichi, una tormentosa morte è la satale conseguenza della morsicatura di quel rettile velenoso.

Molti Fisici coll'esperienza e col ragionamento hanno indagata la cagione de' terribili esfetti che ne derivano. Altri ha creduto trovarla negli spiriti irritati della Vipera, come ELMONZIO e POTERIO; altri nel licore giallastro delle vescichette, che ne circondano i grossi denti adunchi, come il REDI, e'l MALPIGHI; chi nella copia d'un sale acido, che insinuandosi per Tom. 1.

la ferita nella massa del sangue lo coaguli, e n'arresti la circolazione, come LEMERY, e JUSSIEU; ed altri sinalmente, col
PUPPIENI, nella natura degli essuoi usciti dall'animale irritato.
Queste ricerche sono senza dubbio vantaggiose, poichè, ove si
conosca la cagione del male, n'è più facile il riparo; ma la
diversità delle opinioni non è pur ella una cagione per cui il
rimedio o non si cerca ove trovarsi potrebbe, o si trascura quando
viene proposto, o va in obblio quando si cangia il sistema a cui
se n'era trovato uno coerente? Tale varietà di sentenze in cosa di
si gran rilievo ha fatti immaginare molti specifici, e metodi di
curare gli avvelenati dalle vipere; ma per mala ventura son'essi
per la maggior parte or inutili, or solo palliativi, or tali che
dissicilmente si possono mettere in opera, or di lunga e penosa
cura abbisognano, or movono tal ribrezzo, che malgrado il pericolo d'una certa morte si ricusano.

Avendo io un rimedio da proporre contro di questo veleno non mi sermerò punto ad analizzare le cagioni del male: checchè sia di queste, se il mio Alessifarmaco ripara presto, e facilmente ai danni della velenosa morsicatura, chi n'è stato serito altro non chiede. Soltanto, per ispargere maggior lume sul mio soggetto, additerò brevemente i più usati rimedi, che al veleno della Vi-

pera oppor si sogliono generalmente.

Alcuni dilatano subito la ferita fatta dal dente viperino con una lancetta per applicarvi ora sale, ora pepe, or altri irritanti, dando poscia a bere all'ammalato un bicchiere di vino con entrovi molta cannella, e una dramma di teriaca. Altri succiano tosto la parte offesa, onde estrarne il veleno, e quindi vi sovrappongono immatinenti il fegato, o la testa della medesima o d'altra vipera pestata in mortajo di pietra, o fra due sassi : questo rimedio viene affai raccomandato dal PUPPIENI. Altri applicano su la ferita una lama di coltello ben calda, e poi mettonvi sopra della polvere da schioppo, a cui danno suoco, ed usano anche le coppette; il tutto per estrarre il veleno. Assai generalmente si comincia ogni cura dal legare strettamente la parte offesa poco sopra la serita, acciò il veleno non si comunichi alla massa degli umori. So anche essetsi fatte delle guarigioni prodigiose, (e d'alcane sui pur testimonio) per mezzo dell'escremento umano stemprato nel vino; dal che nasce un copioso sudore per cui il veleno traspira. Ma chi oserebbe proporre tal rimedio agli uomini inciviliti? Forse il timer d'una morte inevitabile e crudele renderli

potrebbe men dilicati, se il rimedio sosse unico, e d'una certissima essicacia.

I più savj Medici d'oggidì, essendo persuasi, che il veleno viperino, a cagione di sua somma sottigliezza, s'insinua immancabilmente nel sangue con una velocità incredibile, e tende a coagularlo, prescrivono tali rimedi, che tendano a discioglierlo, e ad eccitare il circolo degli umori, onde il veleno se n'esca per la via della traspirazione, e dell'orina. I sali volatili, estratti dagli animali, perchè sono di lor natura alcalini, dissolventi, sudorisci, e aperitivi, sono stati giudicati il rimedio più opportuno; e fra questi sali quello che si ricava dalle vipere medesime, si reputa agli altri preseribile. La teriaca vecchia è un ottimo rimedio, perchè composta d'ingredienti per la maggior parte attenuanti; ma quando è recente, l'oppio che v'entra come principio, non si è ancora attenuato abbastanza per mezzo della sermentazione.

Dell'efficacia de' sali alcalini volatili contro il veleno della Vipera n'abbiamo un argomento in una Memoria dell' Accademia di Parigi 1747. Un allievo del Sig. BERNARDO DI JUSSIEU, mentre erborizzava, su da una Vipera morsicato nel pollice, e nell'indice della man dritta, e nel pollice della sinistra, al che succedette tosto la gonsiagione. Il Sig. DI JUSSIEU, avendo a caso un'ampollina d'acqua di Luccia, che è una preparazione d'alcali volatile coll'olio di Susina, nè se' inghiottire sei gocce all'ammalato, e gliene lavò la serita: questi cadde più volte in deliquio, e colla medesima dose della stess'acqua si riebbe. Essa gli cagionò un'abbondante traspirazione. Passò assai cheta la notte, e dormì. Nel giorno seguente gli su fatta un'embrocazione con olio d'olive (1) misto con alcali volatile che ebbe un ottimo essetto: dopo otto giorni ne' quali prendea tre volte ogni di tre gocce d'alcali volatile immerse in qualche bevanda, egli su

 $Zz_2$ 

<sup>(1)</sup> In Inghilterra su proposto contro il veleno viperino il solo olio d'olive, di cui bastava ungere la ferita. La Società Reale ne sece fare i cimenti su de' piccioni, ed ebbero un ottimo successo; ma non sì selicemente riuscisono in Francia, ove per commissione della Reale Accad. le medesime esperienze surono tentate dal Sig. GEOFFROY (Mém. de PAcad. &c. 1737). Ciò non ostante lo stesso rimedio continuò a trovarsi essicace in Inghilterra, ove recentemente quattro guarigioni sono state operate coll'olio d'olive; se non che è da osservarsi, che non solo ne su unta la serita, ma vi si tennero sopra de' panni lini inzuppati in olio, che sovente cangiavansi, e diedersi agli ammalati delle bibite cordiali, e diasoretiche per ajutare l'azione dell'olio. L'Aus.

perfettamente guarito da ogni gonfiagione, dall'intormentimento delle mani, e dall'iterizia, che pur si era manisestata.

Nell'America, presso i Naturali principalmente, v'è opiniome, che il dente di Cayman (I) portato in dosso renda inessicace
ogni veleno. Veggasi ciò che narra della virtù antidotale di questo
dente il P. GUMILA nel suo Orinoco illustrato Tom. 2. p. 260.
Io non mi so garante di quanto da lui, e da altri si narra su
questo proposito; ma posso afficurare, che è un uso comunissimo
presso gl'Indiani di portar un dente di Cayman per disendersi dai
veleni. Mi su altresi detto ultimamente che in Ferrara si verissicò
la virtù di questo dente sacendone la prova su de' cani, o d'altre
bestie morsicate dalle vipere. Se questo rimedio avesse veramente
tanta essicacia sarebbe ad ogni altro preseribile; ma dove altronde
trovare tanti denti di Cayman, che a tutti bastassero?

I sin qui riseriti rimedi o troppo incerti sono, o troppo dolorosi, e incomodi, e pericolosi talora qual'è la sasciatura, che è inutile, se troppo molle, e nocevole se troppo stretta. Altronde non sempre possono aversi le cose necessarie, principalmente se si

<sup>(1)</sup> Il Cayman è un anfibio, a cui gl'Indiani danno anche il nome di Jacare. Somiglia al cocodrillo del Nilo, se non che n'è men lungo, e più largo. Gl'Indiani del Gran-Chaco, comechè non ne mangino la carne a eagione dell'insopportabile odore di muschio, pure son molto premutosi d'ucciderlo per averne i denti. Sebbene durissima ne sia la pelle coriacea, pure eo' dardi, ch' essi vibrano con sorza incredibile, giungono a ferirlo, e lo asciano rivoltolare nell'acqua finche abbia perduto tutto il sangue : allora lo zirano a terra con strice di cuojo a questo fine preparate. Il grasso di questo animale è un rimedio assai ricercato per le ostruzioni. Il Sig. di BOMARE riferisce una maniera di prender il Cayman molto più pericolosa, e difficile; ma egli forse su male informato, ed io riferisco cola di cui sui sovente testimonio di vista. Soggiugne questo chiaro Naturalista, che il Cayman ha la pelle impenetrabile alle palle dello schioppo; e così io pur credea, vedendo un Cayman, cui avea colpito con tre archibugiate a palla, moversi ciò non ostante, e vivere come se le palle non fossero in lui penetrate; ma quando questo su preso per ordin mio dagli Indiani nella maniera anzi descritta gli trovai tutte e tre le palle fra le coste dorsali, appianate e quasi incastrate nell'osso. Avea questo 18 piedi Parigini di lunghezza, e bianchissima n'era la carne, ma d'un fortiffimo odor di muschio penetrata. Gl' Indiani essendosi avveduti, she quest'odore proviene principalmente dai testicoli, quando possono prendere un Cayman piccolo, senza ucciderlo lo castrano, e lo rimettono in libertà, per ripigliarlo poi quando sia cresciuto, e mangiarlo. Son' io pur d'opinione che i testicoli di quest'ansibio contengano un vero, o quasi vero, e finissimo muschio, poiche avendone conservati alcuni in una camera, questa divenne inabitabile per l'edore fortissimo, che da quelli emanava; laddove la semplice loro carne non mi ha mai prodotto un tal effetto. L'Ant.

eonsideri, che le morsicature delle Vipere succedono per lo più nelle aperte, e solitarie campagne, e lungi dalle città, ove aversi potrebbono gli opportuni ajuti, ed antidoti. Osservo altresì, che la moltiplicità de rimedi proposti ci porta a credere che sinora la Medicina non ne abbia trovato nessuno ben opportuno, sia per l'efficacia, sia per la facilità d'averlo, e d'applicarlo.

A ciò considerando, già da molti anni vo sacendo delle esperienze, sovente pericolose, sì sul veleno viperino, che su i rimedi proposti; e devo consessare, che avendoli tutti sperimentati (suorchè il dente di Cayman sebbene molti ne possedessi, poichè non aveva in esso nessuna fede) ne trovai alcuni assatto inutili; altri di troppo debole essicacia, cosicchè di lunga, e penosa cura era d'uopo; altri pericolosi, siccome osservammo riguardo alle sasce.

Prima di tutto giudicai che difficilmente si sarebbe potuto trovare l'antidoto, ove prima ben non si conoscesse la natura del veleno; e questo poteva esfere diverso secondo la diversa specie di vipere, dalle quali partiva. Io ne ho vedute quattro specie differenti, e su di loro ho fatti i miei cimenti. Il loro morso è sempre mortale, ma in differenti gradi, essendone or più or men pronta l'azione. - Una specie chiamasi dagli Americani, fra i quali ho fatte molte sperienze, Vipera del Cascabel ( Vipera caudisona), cioè vipera a sonagli, perchè nell'estremità della cod a ha una specie di borsa o tubo, con entrovi un corpo duro, che n'è separato, e quando la vipera si strascina mette un suono, o un rumore ben sensibile. Talora di siffatti tubi la vipera ne ha due. e per sin tre, a proporzione dell'età. Questo stromento romoroso fu egli lor dato dalla Natura per avvisare gli animali vicini? o piuttosto per invitar le compagne ne'tempi de'lor amori? Checchè me fia, egli è certo essere il veleno di questa vipera sì attivo, che uccide quasi istantaneamente chi n'è morsicato. - La seconda specie vien da' medesimi Americani chiamata Vipera del frayle ( del frate ), a cagion del color bigio della sua pelle, simile in qualche modo ai panni, di cui vestonsi in Ispagna, e in America i Religioli Francescani. Assai possente è pur il veleno di questa vipera; meno però del primo. . La terza è la Vipera comune simile all'europea, se non che in que' paesi, il caldo del clima accresce l'attività del suo veleno. - La quarta specie vien denominata de la Crux (della Croce), perchè su la testa ha la figura d'una Croce chiaramente riconoscibile: ha rosso il ventre con punti neri e rari: è alquanto minore delle altre, ma assai più terribile n'è

il veleno, poichè oltre i fintomi ordinari produce una quasi universale emorrogsa, ossia essusione di sangue dal naso, dalle orecchie, dagli occhi, dalla bocca, e lascia pochi minuti di vita.

Contro di veleni, che sì rapidamente sovvertono la macchina animale, troppo lenta è l'azione dell'alcali volatile, perchè possa giovare. Quindi è che non pago ancora dei rimedi proposti, nel molto ricercare, e leggere, uno ne ho trovato, che farà il soggetto di questa Memoria. E' non è nuovo; ma le molte imposture e frodi, a cui ha data occasione, lo hanno fatto trascurare anzi dispregiare quasi generalmente. Io però, avendolo adoperato sincero, e genuino, ne ho provati in molti cimenti su gli animali, e in qualche circostanza anche su gli uomini, degli effetti mirabili, siccome vedremo più sotto; onde per esser utile a miei simili mi accingo a qui pubblicarlo. Se con ciò ad un sol uomo

salvo la vita, sono compensato abbastanza.

Molto si è parlato, e si è scritto della virtù alessifarmaca contro il morso viperino d'una pietra, detta perciò or pietra di vipera, or pietra cobra, or pietra cobra di cappello: fotto quest'ultimo nome vien conosciuta principalmente in Asia. I Ciarlatani e gl'impostori, approssittando del credito che questa pietra aveva acquistato, e più ancora della credulità del volgo, non solo per meglio venderla le attribuirono molte virtù, che non aveva; ma ignorandone la vera composizione, o non curandola per risparmiare tempo ed incomodo, venderono sotto questo nome delle pietruzze e altre sostanze, che non v'aveano nessun rapporto. Queste surono trovate inefficaci, e si decise che fosse un'impostura quanto delle pierre di vipera erasi decantato. Così giudicano sovente gli uomini da una parte al tutto; non riflettendo che gli errori dello spirito umano nascono quasi sempre dal volere troppo precipitosamente generalizzare le idee. Io pertanto, a cui l'esperienza ha mostrata l'efficacia di quella pietra, prima di convincerne i mici leggitori col riportare i cimenti che ne ho fatti, indicherò in che essa consista, onde all'uopo possa il vero e legittimo rimedio dal salssicato e supposto agevolmente distinguersi.

Questa che ho sinora chiamata pierra, e seguirò a così chiamarla per migliore intelligenza, valendomi del nome che le vien dato, non è punto una pietra, ma bensì un pezzolino di corno di cervo. Siccome la virtù di questo rimedio nasce, a mio credere, dai sali alcalini volatili che il corno di cervo in gran copia contiene, com'è noto ai Chimici, non è improbabile che le

vecchie, e dure corna le quali di per se stesse cadono ai cervi nel mese d'aprile, come più abbondanti de' mentovati sali, siano le più proprie a tal uopo. lo però ho satte le mie pietre colle corna, che mi sono capitate di qualunque stagione loro sosse dute, e n'ho sempre ottenuti i più selici risultati. Non sì indisferente però sui nello scegliere la parte del corno di cui sormarle. Trovai che le punte sono troppo dure, e soverchiamente piccole riescono le pietre, onde in molte circostanze diverrebbono inutili. Il mezzo del corno, a cagione della midolla cellulare, non è abbastanza consistente. La parte più adattata è l'origine del corno, presso la testa si per la convenevole grandezza e consistenza, sì per essere più d'ogn'altra abbondante di principi alcalini.

Quando abbiasi questa parte del corno cervino pongasi entro una morsa da legnajuolo; e con sottil sega cominci a segarsi perpendicolarmente pel lungo, tanto profondamente quanto il corno lo permette, formandone delle laminette alte due linee incirca: indi nello stesso modo si seghi pel largo, a egual distanza, onde la superficie resti divisa in quadrati: per ultimo si seghi orizzontalmente alla distanza per lo meno d'un mezzo pollice, onde vengansi ad avere de' quadrilunghi alti 6 linee, la base de' quali abbia due linee in larghezza, e in lunghezza. Ciò fatto prendesi della paglia, che già supponsi apparecchiata a tal uopo, e involgendo in essa ognuno de' quadrilunghi separatamente, se ne vengono a formare come tante pallottole, delle quali si fa poscia un cumulo, e s'accendono, onde la sostanza del corno acquisti la necessaria cottura. Questa cottura nè deve troppo leggera essere, nè soverchiamente sorte; e non è difficile il distinguere sì l'eceesso, che il disetto. Se i pezzetti tratti suor dalla paglia brueiata hanno ancora il color di corno, la cottura è stata debole, e bisogna replicarla; se hanno un colore biancastro è indizio di troppo fuoco, e di calcinazione, la qual però non diminuisce la virtù antidotale, ma rende le pietre troppo facili a spezzarsi, ende poi difficilmente reggono alle sperienze. Allora sono cotte a dovere quando acquittano un color nero-cupo, e la loro superficie divien più tenera, cosicche si può grattar coll'ugna come un carbone. Cotte, o per meglio dire, bruciate che siano si passano ad una ad una su una pietra da affilare i coltelli, di grana fina, e dilicatamente, acciò non si spezzino sul miglior dell'operazione; indi si lisciano e rendonsi persettamente piane, massime da una parte, che sarà destinata ad essere applicata alle serite. Dalla

parte opposta le si può dare una sigura convesta, principalmente negli angoli; e per meglio conservarla gioverà sarle sare un cerchio d'argento o d'altro metallo; tale però che dalla parte piana non ne oltrepassi coll'orlo la supersizie, onde non ne impedisca

l'immediato contatto, allorchè su la ferita si applica.

Appare quindi quanto s'ingannino, o d'ingannar tentino coloro, i quali con GARCIA DA ORTO asseriscono trovarsi tai pietre unicamente nella testa di certi serpenti dell'India, e particolarmente di que' del regno del Quamfy, che sono rarissimi. Questa favola è stata probabilmente immaginata per accrescerne il credito, e con esso il prezzo, a cagione della supposta difficoltà di averla. Ma non è punto difficile: come ognun vede, l'esserne provisto, e pur facile n'è l'applicazione. Eccone il metodo. Se la ferita fatta dal dente viperino s'è rimarginata, si riapre con fottil lancetta; ma quando ancor grondi sangue, o n'esca altro umore il taglio è inutile. Su la ferita, o sul taglio s'applica la pietra, che tosto, mediante una leggiera compressione, sortemente vi s'attacca: in tale stato si lascia finchè si stacchi da se stessa, il che presto succede, e ciò è indizio di persetta guarigione. Allor la pietra s'immerge nel vino, o nel latte, ove in un'ora o due depone l'assorbito veleno; e poi mettesi all'aria aperta assinche s'asciughi prima di serbarla per un altro consimil uso. L'eruditissimo D. BENE-DETTO FEJOO Abate Benedettino, scrive che se il vino, o il latte, ove la pietra dopo l'operazione ha deposto il veleno, diansi a bere a qualche animale, questi tosto ne muore; ma ciò non succede certamente ad un gatto con cui ne seci il cimento; e si sa altronde che il veleno viperino è innocuo, quando non s'introduca a dirittura nel sangue. Osservai però che il latte dopo l'immersione divenne gialliccio.

So che molti difficilmente s'indurranno a credere, che un pezzetto di corno di cervo, alquanto bruciato, abbia la forza di estrarre un veleno si sottile, e si possente, anche dopo che s'è insinuato nella massa degli umori, ed ha sconcertata l'animale economia. Ma a tutto denno prepararsi gli esperimentatori, secondo l'avviso d'un celebre filosofo, poichè non conosciamo nè la forza della Natura, nè le strade che tiene. Ha dimostrato altronde il Sig. ANTONIO JUSSIEU (1) che molti semplici conosciuti sotto il nome di Topici, hanno diffatti la virtù, che loro si attri-

<sup>(1)</sup> Traité des vertus des Plantes. Part. 3. Paris 1713.

buisce, comeche sorprendente ci sembri, ed agiscono con mirabil energia al solo contatto, o avvicinamento. Nel caso nostro si può anche dare una plausibile spiegazione del fenomeno. Anche chi non è chimico sa esservi un' affinità tra le sostanze, e principalmente tra le acide, e le alcaline, in proporzione della quale succede un'attrazione, i cui effetti sorprendono, spaventano, dilettano nelle moltiplici esperienze. Già s'è detto, che il corno di cervo abbonda di principi alcalini: si sa altresì per le osservazioni del Sig. MEAD, da me pur ripetute, che il veteno della Vipera è composto principalmente d'acidi, de' quali si può vedere per sin la configurazione col microscopio, e se ne conosce la presenza, mescendolo colla tintura di tornasole, che prende un color rosaceo. Che diffatti la pietra di Vipera attragga il veleno, si manisesta dallatte, il quale divien giallo, se questa vi s'immerga dopo l'operazione. Mi si dirà forse, che una sì piccola pietra non può avere tanto alcali quanto è necessario per l'acido velenoso disfuso in tutto il corpo dell'animale; ma si consideri, che quest'acido velenoso occupava piccolissimo spazio nella Vipera, sebbene nell'animale morsicato ampiamente se n'estenda l'attività.

Io so d'aver contro di me un sortissimo pregiudizio sondato su l'autorità dell'immortal REDI, che molte ed accurate sperienze sece su questa pietra. Egli non solo non vi trovò mai la decantata virtù alessistamaca, ma di più ingenuamente confessa che gli animali avvelenati ai quali applicata l'aveva, morirono prima degli altri avvelenati in egual modo, ed abbandonati alla loro sorte. Com'è egli mai possibile, che solo nelle sue mani un rimedio si possente e sicuro, inessicace sosse e vano? Pur di questo si può

render ragione.

Quando si scoprì l'efficacia di questo rimedio, chi ne aveva il segreto, tennelo celato, o a pochi lo comunicò. Gli impostori, in tanto maggior numero allora, quanto meno estese erano le sische cognizioni, seppero approsittarne; e non contenti di dare una sostanza qualunque, che avesse col legittimo rimedio qualche somiglianza, diedero ad intendere che questo sosse una pietra tratta dalla testa d'un serpente. In conseguenza di questa loro origine le pietre viperine avrebbono dovuto esser rare; ma per una manisesta contraddizione erano moltiplicatissime, il che bastar poteva a provar l'impostura. Il Sig. REDI molte ne adoperò, che a lui capitarono alle mani, e le trovò inessicaci. Non è egli probabile, che avesse delle pietre salssiscate, anzichè delle legittime? Egli ne ignorava l'origine, e

la formazione, e soltanto guidato dal buon senso avea compreso essere queste una cola fattizia, anzichè pietre naturali; onde non poteva mai essere sicuro di fare le sue sperienze colla vera pietra di vipera. Non solo è probabile ch'egli adoperasse delle Dietre fallificate, ma dalla descrizione ch'egli ne fa, v'è tutta l'apparenza che sossero tali. Erano, dic'egli, di color nero simile alla pietra di paragone, liscie, e lustre, come se avessero la vernice; alcune aveano da un lato una macchia bianca, altre aveanla da ambedue i lati; ad alcune si vedeva nel mezzo un color bianco sudicio, ed all'intorno erano tinte d'un mavi scolorito. La mage gior parte erano di figura lenticolare, e le altre erano bislunghe: delle prime le maggiori erano larghe quanto un grosso; e le minori di poco non arrivavano alla grandezza di un quattrino. Ma grandi, e piccole poco variavano fra di loro nel peso, poichè le maggiori per lo più non passavano un danajo e 18 grani, e le minori pallavano un danajo e 6 grani. Or a tali contrassegni io ravviso l'impostura. Quando le pietre sono ben satte hanno un eolor nero unisorme, senza quel lustro però che può sarle parere inverniciate. Forse potrebbono acquistarlo lisciandole col tripoli fu finissima pietra; ma siccome ciò non contribuirebbe punto all'esficacia del rimedio, io non ne ho mai ripulita nessuna sino a quel segno. Il bigio, il bianco sudicio, e'il mavi scolorito son colori, che non ho veduti mai nelle mie pietre; pè denno mai vedervisi, poiche queste per essere persette hanno ad esser nere. La figura, la grandezza, e'l pelo sono cose affatto arbitrarie; offervo però che la figura lenticolare e convessa non è nè la più acconcia, nè quella che più facilmente diasi alla pietra. V'è dunque tutta l'apparenza che il Sig. REDI, altronde cautissimo sperimentatore, abbia avute nelle mani soltanto di quelle pietre salsificate che in gran copia vendeano gl'impostori, e che simili pur fossero le pietre di que' suoi amici, che contemporaneamente secero le sperienze. E' altresi verosimile, che vere e legittime pietra avessero adoperate il P. KIRKER, e'l Sig. MAGNINI, che con esse guarirono dal veleno viperino un cane e un uomo, senza supporre col Sig. REDI, che tali guarigioni debbansi alla robusta complessione di quegli animali, o alla debolezza del veleno, anziche all'attività del rimedio.

Ma un'opinione confermata dalle sperienze di questo gran Fisico non si dee rigettare col solo addurre delle probabilità. Addurrò dunque in contrario delle verità incontrassabili, cioè delle esperienze satte in guisa, che non resti più nessun dubbio su l'esficacia dell'alestisarmaco che io propongo. Numerosi sono gli sperimenti da me satti in diversi luoghi, e tempi, su molte specie d'animali, e su cinque uomini dalle vipere accidentalmente morsicati; ma per amore di brevità ne trasceglierò solo alcuni, che potranno bastare a convincere. Mi si perdoni se talora nel riserirne le circostanze scrivo cose, che lontane sembrano dal mio argomento.

Ho vissuto ne' paesi dell'America meridionale, ove se vipere sono sì frequenti, che io e molti altri Europei, sopra le calze portavamo sempre degli stivaletti di marocchipo, per ovviare ai morsi di que' rettili, che non solo numerosi sono per le campagne e per le vie, ma pur sovente nelle case s'introducono. Quindi appare quanto comodo avessi per sare le sperienze. Consesso però che delle quattro mentovate specie di vipere non osai valermi dell'ultima a cagione del troppo grave pericolo, e dell'orror che saceami, nel considerare i terribili effetti del suo morso.

I. Feci mordere due struzzi d'uguale corporatura, e robustezza

da due vipere a sonagli. Furono amendue morsicati su la coscia destra, che prima spennai acciò non nascesse dubbio su la morsicatura; e vidi le vipere che a tal effetto eransi suzzicate, introdurre ivi i loro denti nella viva carne. Per qualche tempo lasciai senza soccorfo amendue questi animali, i quali dopo pochi minuti, nonpotendosi più reggere in piedi gittaronsi a terra: la parte offesa erane fensibilmente gonfiata. Allora a quello, che parvemi più gonfio e più mesto, applicai su la ferita ancor fresca ed umida una delle mie pietre viperine, che tosto vi si attaccò, e dolcemente ve la strinsi acciò lo struzzo col becco, o in altro modo non potesse staccarnela. Abbandonai al suo destino l'inselice compagno, che dopo sei minuti su sorpreso da terribili convulsioni, gli si gonfiarono gli occhi, distese a poco a poco le penne, si commosse violentemente, e miseramente morì gettando dal becco una materia gialla e virulenta. All'opposto quello su cui stava applicata la pietra non ebbe nessuno de mentovati sintomi; e dopo d'aver passata la giornata della sperienza senza cibo, quando gli si sap-

presso un pezzo di carne si stese ad essa avidamente, e se la trangugio. Quindi s'alzò vigoroso, e cominciò a camminare, pria passo passo, poi saltellando: osservando poscia il luogo della serita, la trovai rimarginata, e la carne d'intorno aveva la naturale

morbidezza. La pietra se n'era da se medesima saccata.

II. Due capiguare (1) prese alla caccia mi surono tosto condotte a casa legate con corda di cuojo: ad una seci levare i peli sul collo, e all'altra su cre diverse parti del dorso, e sul collo medesimo. Di cinque vipere del frate, che per tale cimento serbava, tre sortemente irritate morsicarono la seconda capiguara nelle parti pelate: ad un'altra vipera nel più sorte del suo irritamento recisi il capo con ben affilate cesoje, e siccome questa segui ad aprire e chiudere la bocca con incredibile velocità per alcun tempo, aspettai sinchè più non desse segno di vita, e allora aprendogli la bocca seci in maniera che ne ricevesse la medesima capiguara una quarta morsicatura. Ciò satto applicai ad ognuna delle serite una pietra viperina. L'ultima vipera morse senza molta irritazione nella parte pelata del collo l'altra capiguara, cui senza:

<sup>(1)</sup> La capiguara è un anfibio somiglievole in parte al porco terrestre. onde da alcuni vien detta porco fluviatile. N'è però di molto più grande, ma ciò non ostante ha più piccola la testa, e la bocca più stretta. Io non gli ho veduti I denti canini, ma folo gli ho trovati in ciascheduna delle mascelle due denti incifivi, ed otto molari, de' quali ognuno è diviso in tre parti, cossiche par di vedere tre denti uniti. Ha grugno ottuso, occhi grandi e neri, erecchie acute e piccole, e mostacchi lunghi e duri come quei della tigre: il corpo è tutto rioperto di brevi peli folti e di color cupo: è senza coda, e a somiglianza degli altri anfibi ha le dita de' piedi legate con membrane per facilmente nuotate. Ha la cotenna, e'l lardo simile a quello de' nostri porci, e la carne n'è bianca e grassa, nè difficile a digerirs, come altri pensano; poichè io, che altronde sono di stomaco debole, ne ho più volte mangiate delle grandi e delle piccole, senza provarne incomodo; e non v'ho mai trovato altro di spiacevole che un sapor terreo, proprio generalmente ai pesci &' fiumi, il quale nemmeno più si sente quando fa ben condita. Se ne fa la caccia in questa maniera dagli Indiani. Essi in buon numero s'uniscono provveduti di freccie e dardi di legno durissimo, e avvictansi alla riva del fiume ove sperano trovarle. Se possono sorprenderle, e spaventandole colle grida e collo strepito farle entrare nel bosco, allora le circondano da ogni parte, finche Aringendo il circolo le radunano tutte in un luogo, e coi dardi, e co' bastoni, le uccidono. Ma se le capiguare, sensibilissime ad ogni piccol romore, hanno il tempo di prendere la via del finme, allora i cacciatori si studiano di ferirle a colpi di freccia, quando le veggono a fior d'acqua. Ciò però non molto riesce loro, poiche l'anfibio conoscendo il pericolo, nuota molto tempo sott'acqua, e fpunta fuori ad una confiderevole distanza. Io ho cavato molto vantaggie dai cani, che a tal caccia addestrati aspettavano pazientemente l'istante in cuf le capiguare mettessero la testa suor d'acqua per respirare, e allora mordendole, e inquietandole le obbligavano a portarsi verso i cacciatori che nascosti le attendevano. Sovente veggonfi questi anfibi andare a truppe, e allora mettone una voce simile in qualche maniera al ragghio dell'asino. Si cibano di pesci, di grani d'ogni specie, e di canne di zucchero: se entrano in un canneto, da sui vigilante custode tosto non le discacci, interamente lo devastano: L'Aut.

rimedio abbandonai. Tosto in amendue si manisesto la masinconia, e sebbene slegate, sungi dallo spaventarsi secondo il solito e suggire quando vedeano qualcheduno, lasciavansi per sino passare la mano sul dorso tranquillamente. Quella alla cui serita sul collo non aveva applicata la pietra, assai gonsiossi, gli occhi dianzi neri e sucidi, ne divennero gialli, violentissime ne surono le paspitazioni del cuore, e le convussioni, accelerata la respirazione, e tra questi sintomi in men d'un' ora morì. Avendola aperta trovai la carne nel suo stato naturale, e di color bianco, ma il sangue nelle arterie vicine al cuore era in un coagulo spaventoso. L'altra Capiguara, comecchè in molte parti serita persettamente guari, e dopo d'avermi mangiato molto formentone suggì senza che io me ne avvedessi.

III. Da sei Vipere comuni seci mordere sei cani vigorosi in luogo ove non potessero leccarsi, affinche a ciò non s'attribuisse la loro guarigione. Due surono morsicati su l'occipite, due sul dorso presso al collo, e due sotto la gola. D'ogni pajo ne scelsi uno, alla cui serita applicai tosto la pietra, lasciando l'altro senza rimedio. I primi tre guarirono in termine di ventiquattr'ore, senza sar loro nessun'altra cura; gli altri tre, dopo d'aver provati gli ordinari sintomi del veleno viperino, morirono in men di sei ore.

IV. Ai 15 dello scorso mese di settembre 1778 seci una simile esperienza nella spezieria de' PP. Domenicani di questa città di Faenza, alla presenza di tutte le persone, che vollero esserne spettatrici, ed assicurarsi cogli occhi propri della virtù alessistramaca della pietra viperina. Mi su presentato un cagnolino, cui seci tosso mordere da una vigorosa Vipera sotto la coscia destra. Indugiai per mezz'ora, comechè sensibile già ne sosse alla serita la pietra; e dovei perciò premettere una piccola incisione. La pietra vi s'attaccò: il cagnolino, sebbene rimanesse per qualche tempo melancolico, non tardò molto a dar segni di miglioramento, e nello spazio di 24 ore su restituito al suo padrone lieto, e sano, nè quindi il veleno ha avuto alcuno ulteriore effetto.

V. Alle sperienze su gli animali una ne aggiungerò su gli uomini. Essendo nell'America meridionale, dimorai per qualche tempo in una Riduziane (1) d'Indiani della nazione de Moco-



<sup>(1)</sup> Riduzione chiamafi dagli Spagnuoli in quelle contrade un aggregato d'Indiani indotti a lasciare lo stato di selvaggi, e ad uniffi in società, abbracciando la religione cristiana, sotto il comando, e la direzione de'rispettivi loto Governatori, e Parrochi. L'Aut.

bì (1). Mentre una loro caravana andava per quegli immenti boschi alla raccolta de' frutti, e principalmente di certo mele detto da

<sup>(1)</sup> Nazione indiana la più bellicosa del paese chiamato Chaco, o Gran-Chaco fra i gr. 19 e 31 di lat. austr., e gr. 315 e 320 di long., a un di presso. I Mocobi cominciarono ad abbracciare la Fede Cristiana nel 1742, dopo una sanguinosa, e devastatrice guerra sostenuta per più di 30 anni contro gli Spagnuoli, coi quali alla fine si pacificatono mediante i buoni offizi dei due Tenenti Generali della città di Santa Fè i Sigg. D. Francesco Saverio Echaguen, e D. Francesco de Vera, unitamente ai Gesuiti allora esistenti, rifolvendosi di vivere in civile società, e cristianamente. Non dispiacerà, mi lusingo, se ia quì datò una breve notizia di quest' Indiani. Essi sono ben fatti quanto gli Europei, generalmente corpulenti, di colore olivastro ma non dispiacevole, di occhi per lo più neri, e di neri capelli, che diftefi, e divisi in due parti vengono a cader loro sul petto. Sono sbarbati, non già perchè la barba loro naturalmente non venga; ma perche ne strappano continuamente i peli tosto che spuntano per mezzo di certe mollette di duro legno che sempre portan con loro. Que' neofiti, che son venuti dalle selve già adulti, hanno su tutte le parti del viso, sul perto, sulle spalle, e sulle braccia certi capricciosi disegni che rozzamente rappresentano tigri, leoni, struzzi, vipere, cavalli, ed altri animali a loro noti. Fannosi questi segui pungendosi la pelle con una dura spina; e ne arrestano il sangue con certa loro terra rossa, che pare una specie di tetra sigillata; onde a principio le figure son rosse, ma poi divengono morelle, e rimangono mdelebili. Alcum hanno di tai segni sin sulle labbra che tagliansi in due parti. Or come si dirà che v'ha nella Natura un' idea della beltà, se colà si reputa bellissimo un volto che a noi sa orrore, e si disprezzano come deformi que' volti ai quali mancano sì strane sconciature? Ma v'è di più : il bel sesso si attribuisce a bellezza due proprietà che presso di noi farebbono schifo; cioè le poppe, che arrivano fino alte coice, e le rorecchie, che si posano su le spalle. Un argomento della lunghezza delle zinne si è che le madri quando viaggiano a cavallo, come sempre sar sogliono, mettone i figli già grandicelli sull'arcione, e legansi i bambini dietro alle spalle, ove gertano le mamme, affinche questi strada facendo, senza cangiar luogo, si cibino. Ciò non parrà forse sì strano, sapendosi che ad altre nazioni è comune, e più difficilmente si crederà quanto ho detto delle orecchie; ma di questo darò pur una prova, indicando il metodo che tengono per ottenere una sì stravagante deformità. Le madri fanno alle figlie ancor tenere nel lobo inferiore dell'orecchia un foro con una spina, e v'introducono piccol nocciolo di frutto silvestre, il quale, ricevendo l'umido della parte offesa, si gonna: vi si lascia ifinche può crescere; e allora gli se ne softunice un altro di maggior mole, che ha la stessa proprietà d'ingrossarsi: così di mano in mano vi le ne vanno introducendo de' più groffi, fino a che il foro sia tale da potervi cacciar dentro una foglia di certa palma (ancor ignota, cred'io, ai nostri Botanici) rotolata strettamente a foggia di spira: questa per la naturale elasticità tende a dilatarsi, e a poco a poco distende prodigiosamente quelle parti senza cagionar dolore. Fanno sorpresa e orrore a vedersi quelle orecchie finche v'è la foglia che le tiene distese e staccate dalla testa. Levandola il foro si allunga, e le orecchie stendonti fin su le spalle. (Un uso cost strano s'è pur trovato nell'Isola di Basqua a gr. 27 di lat. austr., e 265. 42' di lang., dal Cap. Cook nell'usime

loro Lechiguana (1), uno di essi su morsicato da una Vipera nel destro piede, mentre erano distanti sessanta miglia dalla Riduzione. In vista di tale sventura, a cui non sapeano trovar riparo, sermarons, e un di loro portossi con grandissima sollecitudine al loro Parroco a raccontargli il funesto accidente, e domandargio qualche rimedio. Il Parroco assisto venne a chiedermi se meco per avventura avessi avuto qualche antidoto, ond'impedire gli essetti di quel veleno. Io, pensando allora alla pietra viperina, risposi d'averne uno ben essicate, ma che credeva inutile a cagione della molta distanza, per cui già cinque ore erano scorse dacchè era stato morsicato l'infermo, ed altre doveano passarre ancora prima

Viaggio alle terre Australi. T. 3. p. 79. in 8.º. L'Edit.). Quelle che ora professano la Religione Cristiana hanno abbandonati usi sì strani. Gli uomini, sebbene arditi e svelti alla guerra, sono infingardi al lavoro: vanno sempre a cavallo, e domano quest' animale, comunque selvaggio, in brevissimo tempo, non altro adoperando che una corda di serte cuojo in luogo di morso, e due stasse d'un legno duro, che ha un soro triangolare in cui introducono il solo pollice del piede. Ciò non ostante son sì fermi a cavallo, che corrono con somma velocità per colline, per sorrenti, per boschi ec., e sembrano sommare un animal solo col cavallo. Fanno lo stesso le donne, anche quando hanno seco qualche lor sigliuolino. Non la finirei mai se tutto volessi dire quanto ho osservato intorno a quella nazione. Vedansi le note seguenti. L'Aus.

(1) Specie di mele dolcissimo, che quegl' Indiani chiamano più generalmente Nacatée. E' questa una delle principali loro rarcolte, porche se ne ci-bano, e ne fanno una specie di birra (detta da loro Chicha) che facilmente ubbriaca. Producono questo mele certe mosche a quattro ale e sei gambe, grosse a un di presso quanto una mosca comune, che hanno rossigno il corpo, le gambe nere, e per difela un terribile pungolo, cui però, a mio eredere, non lasciano entro la ferita, siccome fanno le pecchie. Sogliono questo mosche costruire i loro favi fra l'erbe di que' deferti, che qualche volta fono alte a fegno da copris un uomo, e da servire di nascondiglio a grosse fiere; e l'erba stessa, sminuzzata e unita poi con glutine naturale, serve di materia al loro edifizio. Somigliano que' favi per la forma e per l'interna disposizione a quei delle nostre api, se non che ne sono più piccole le cellette, e non vi si trova cera : quando sono compiuti uguagliano una grossa zucea. Le mosche succhiano il mele da fiori che colà nascono, e specialmente da un albero detto Arome, offia Espinillo, i cur fiori gralli, e tondi in forma di piccoli frutti, spirano un odore soavistimo, onde riesce il mele d'un gratissimo sapore. Nei mesi di novembre, e dicembre vanno gl' Indiani in ricerea della Lechiguana, cui trovano fovente abbandonata fra l'erbe e senza mosche, che sono andate a costruire una nuova casa altrove; se queste però ancor vi sono le discacciano, ò le fanno perire. col fumo di sterco di cavallo, o d'altro animale. Ciò che non mangiano delle Lechiguane frovate lo portano a casa in un sacco di cuojo. Ottimo è quel mele, ed ha un color d'ambra limpidissimo, se dai savi sospesi si lasci colare in un biechiere. Gli Indiani mangiano insieme mele e favo senza risentirne incomodo veruno . L'Aut.

che io colà potessi giuguere. Ciò non ostante volli tentare: seci preparare due buoni cavalli, e rispedii l'Indiano alla caravana con avviso di venire coll'ammalato al mio incontro. Essi secero 15 miglia, ed io ne feci quarantacinque in quattr'ore (1). Vedendo l'Indiano avvelenato disperai di guarirlo. Il veleno, nello spazio di dieci, o dodici ore avea satti de terribili progressi. Grande era la gonfiagione della gamba, della coscia, e d'una parte del basso ventre: l'infermo, a cagione della tensione de' nervi, e degli interni dolori non potea stare in nessuna positura senza tormento; il pallore del volto, e'l languor degli occhi manifestavano in lui lo sconcerto di tutta l'economia animale; il polso sebbrile, i continui deliqui, e'l delirio erano indizi d'una morte vicina. Lo feci mettere in letto all'uso loro, cioè su un cuojo, e con tre altri disteligli intorno su diseso dall'aria fresca della notte. Allora con una lancetta feci un taglio su la ferita: v'applicai la pietra, e s'attaccò a quel poco umore che ne uscì: la compressi al modo solito, e lo lasciai solo, perchè riposasse cheto. Per non abbandonarlo passai la notte con quegli Indiani, non senza un timor grandissimo delle tigri e delle vipere, che colà sono in gran copia, e assai molestato dal caldo proveniente dal suoco, che ne circondava (2). Visitai più volte l'ammalato, e sempre lo trovai, che riposava; naturale n'era la respirazione, e la gonfiagione sensibilmente scemava, il che mi destò una fondata speranza. Diffatti nel seguente giorno su in istato di proseguire il viaggio; e comechè lentamente s'andasse, quando summo alla Riduzione, m'avvidi ch'egli era umido pel sudore, il che attribuii al rimedio somministratogli. Alla mattina vegnente avea il polso naturale, e buon appetito, essendo persettamente risanato senza verun altro soccorso, suorchè quello della pietra viperina.

(I) Sembrerà generalmente strano che io abbia poruto fare 45 miglia in 4 ore a cavallo, tanto più a chi mi conosce, e sa che non sono molto abile cavalcatore; ma non sembrerà certamente strano a chi ha cognizione di que' cavalli americani, e della sorprendente loro celerità nel cosso. L'Ant.

<sup>(2)</sup> Quando quegli Indiani nelle loro corse devono permottare nelle campagne infestate dalle tigri, stendono le loro pelli in giro, e nel centro collocano i cavalli, ed altre bestie bovine, che hanno seco loro, legate a sorti pali, ed alberi. A una giusta distanza dai letti formano un altro circolo con rami, e tronchi, che accendono, scegliendosi fra di loro le guardie sì per exitare le sorprese de nimici, che per conservare il suoco, con sui non solo tengono lontani gli animali seroci, ma si disendono pur dalle zanzare, e da altri insetti, ehe ingombrano l'aria come una nebbia, e seriscono crudelmente. L'Aut.

Quantunque la pietra di Vipera tengasi per un alessisarmaco contro il veleno di questo rettile, ciò non ostante io la credo pur giovevole contro le morsicature d'altri animali. Non ho fatta una serie di sperienze per accertarmi di ciò, ma avendola adoperata in diversi casi ne ho veduti degli effetti che superarono ogni mia speranza.

VI. Presso Genova una povera contadina facendo legna in un bosco si senti morsicare in una gamba: da qual animale, pel dolore e pel turbamento, ella nol seppe vedere. Dopo pochi minuti senti un dolore acutistimo: le compagne, che accorfer alle sue strida la trovarono distesa per terra, la portarono alla propria casa, e postala in letto vedeanla perire senza poter apportarvi riparo. Io villeggiava in quella vicinanza, e poiche la nuova di quelto accidente a caso a me pervenne, parte per carità e parte per curiosità, andai a visitarla verso le otto ore della sera. Mi se raccapriccio, l'infelice suo stato. Tutto il corpo era gonfio come un pallone, e duro quanto una fecca, e ben tesa pergamena; essa non potea moversi in alcun modo; avea perduta la favella e l'udito; il posso poco conoscevasi, or era intermittente, ora fortemente gonfiavasi, e in un istante più non si sentiva; gli occhi, le orecchie, la bocca tramandavano un po' di sangue; in somma era più morta che viva. In quel luogo, e in quel tempo non v'erano ne medici, ne rimedi; ond'io pensai d'applicarle la mia pietra, e così seci, incidendo con un coltellino in quella parte, ove le sue compagne m'additarono ch'era stata serita. La pietra s'attaccò. Io partii, e alla mattina seguente di buon'ora essendo colà tornato appena credeva a me stesso, vedendo che l'ammalata aperse gli occhi, e chiaramente parlommi. I sintomi erano cessati, naturale era il polso, e di molto diminuita la gonfiagione: passò per precauzione nel letto quel giorno, e nel seguente la vidi persettamente guarita, senza averne provata nessuna ulteriore conseguenza.

VII. Un Mocobi effendo alla caccia delle tigri (1), nel vo-

<sup>(1)</sup> Questa caccia si fa dagl' Indiani ne' mesi di marzo, e d'aprile per averne se pelli, che acconciano, e ne fanno poi commercio cogli Spagnuolr. Vanno in grossa compagnia, a cavallo, e colle armi adattate a tal uopo, cioè col dardo, colle palle, (dette da loro bolat) e col saccio. Queste armi meritano d'essere conosciute più che nol sono, e mostrano quanta sia l'industria naturale istruita dal bisogno e dalle circostanza. Il dardo, quantunque di legno, è duro al par del serro. La formano d'una pianta assai tortuosa, di poche soglie, e sutta vestita di spine. Il succe supplisce alla scure quando devono tagliar l'albero: l'accendono presso alle ridici, e con pietre taglienti ne raschiano Tom. I.

di ferro attaccato all'estremità del laccio. Questa suriosa l'assall, e comechè egli suggisse a tutto galoppo, lo raggiunse; ed appoggiando i piè dinanzi sulla groppa del cavallo, secegli sul deretano nove serite, non ben si sa se colle ugne, o coi denti: sbranato l'avrebbe, se non sossero accorsi i compagni, che coi dardi e coi bastoni la uccisero. In questo stato egli mi su condotto grondante sangue in molta copia, per cui era preso da frequenti deliqui. lo non

il carbone a misura che si forma, sinchè l'albero cade. Collo stesso merodo del suoco, e colla stessa pazienza di raschiarne il carbone, lo riducono ad una certa grossezza, e lunghezza: allora due Indiani, prendendolo pe' due capr, lo tirano a tutta sorza, e così non solo lo raddrizzano, ma lo allungano del doppio, e talora del triplo, onde ne fanno le lancie di 20 in 25 piedi di lunghezza, e i dardi di 10 in 12 piedi. Questa operazione dimostra esservi in quel legno gran copia di parti gommose, per le quali gli si sa prendere la forma che piace. Essendo lasciato all'aria s' indura, e allora colle conchiglie gli danno l'ultima mano, e un lustro per cui sembra inverniciato. Io he un bastone di questo legno così savorato, che è rosso al di dentro, e nero al di suori pel contatto dell'aria. Fanno coll'istesso legno le freccie, i pochi stromenti rurali che adoprano, e i coltelli, tutto però assa grosso la sono con il serro, e molto lo apprezzano.

Le palle consistono in tre pietre grosse quanto un'ordinaria palla da trucco. Sono ricoperte di dura pelle, e ad ognuna è attaccata una ritorta e sorte striscia di cuojo lunga incirca tre braccia. Le tre strisce, o corde vengono ad unirsi in un anello, pur di duro cuojo, che insilano nell'indice della destra, in eni lo sanno girare mentre essi frettolosamente corrono per fare il colpo. Quando vedonsi alla debita distanza lasciano useir dal dito l'anello; le palle volano serbando il moto circolare, finche qualcheduna incontri un corpo che l'arresti; e allora le altre s'aggirano attorno al corpo medesimo, e lo legano di manieta che non può più mowersi, gertando così sovente a terra gli uomini, e le siere, che vogliono prendere. Si servono delle palle principalmente nella caccia degli struzzi, che non possono raggiugnere, non perche più veloci siano de' cavalli, una perche hanno un moto tortuoso, come la farfalla fra gl'insetti volanti.

Il laccio è una corda di strifcie di cuojo intrecciate sunga 40, e tasora 50 braccia, che ha da un capo un anello; entro cui pussandosi l'altre capo si forma un nodo scorrevole, e questo secondo capo attaccasi alla fella del cavalso. Gli sudiani tengono in mano questo saccio arrotolato spiralmente, e lo gettano alla siera cui inseguono, quando arrivano ad una giusta distanza. Se la siera resta presa nel saccio questo sempre più si stringe, e'i cavalso seco la strascina; ma se questa al cacciatore s'avventa questo sugge sasciandole il saccio: intanto sovraggiunge un compagno, che le getta un altro saccio: e se essa si rivolge al secondo, il primo ripiglia il capo del suo saccio, e tiralo per la parte opposta in guisa che la siera viene arrestata nel mezzo, ove poi con sance, e dardi è messa a morre. Alcuni Spagnuoli, che hanno appreso a servirsi di tali arme, le preferisceno talera alle armi da suoco. L'Ame.

aveva altro miglior rimedio da adoperare che le mie pietre : sei ne applicai su le ferite minori, e vi s'attaccarono arrestandone il sangue. Per le altre tre serite più grandi e prosonde su d'uopo prima fermare il sangue, che sgorgavane impetuoso, con cotone abbruciato, e applicarvi quindi altre simili pietre. Le legai tuite nove come meglio si potè in quella scomoda parte. Feci dare all'ammalato qualche cosa onde ristorarlo, e ravvivarne le perdute forze à Paísò inquieta la notte, e siette alquanto meglio all'indomani; al terzo giorno volli rivedere le ferite, e trovai le fei piccole rimarginate, onde ne presi agevolmente le pietre; ma volendo fare lo stesso con una delle tre serite maggiori, nello staccare la pietra con qualche violenza, ricominciò il sangue a sgorgare, e bisognò nuovamente arrestarlo col cotone abbruciato per applicarvela un'altra volta. În capo a dieci giorni le ferite tutte eransi rimarginate, e l'Indiano godea piena falute.

VIII. Ultimamente qui in Faenza un facerdote, tornando a casa di notte tempo su assalito da un cane, il quale era idrosobo come poi si seppe con certezza, ed egli privo d'ogn'altra disesa non potè opporgli che le vesti, acciò meno profondamente penetrassero i denti. Dopo tale morficatura egli non potè dormire nè aver quiete, finchè passato un giorno o due da me venne, perchè gli era stato detto, che avrei potuto guarirlo col solo applicarvi una pietra di Vipera. Io ve l'applicai diffatti alla presenza di rispettabili e colte persone, facendo una previa incisione ove ancor vedeansi i segni dei denti canini, e la fasciai al modo ordinario. Cessò tollo quell'inquietudine e sinania, che dianzi soffriva, riposò tranquillo nella seguente notte, e in capo a tre giorni mi rende la pietra distaccatas da se stessa. E' già scorso un anno, e non s'è manifestato in lui alcun segno d'idrosobia.

E' questo un saggio delle sperienze che ho satte colla pietra di Vipera. So che altri le attribuiscono delle virtù anche maggiori per molti altri mali, e ciò sarà forse vero; ma io non ne

ho fatti gli sperimenti, e non oso affermarlo. Pure se tanto può il corno di cervo con una si semplice preparazione contro i velenosi morsi dogli animali, può ben meritare, che i Fisici esaminino quanto s'estenda l'efficacia della sua virtu. Se non gioverà, v'è

tutta l'apparenza almeno che non sia per nuocere.

Comunque però certa sia la virtù alessifarmaca di questa pietra contro il veleno della Vipera secondo le mie sperienze, io desidererei che queste si replicassero, e a tal effetto ho esposta colla BBb 2

maggiore chiarezza possibile la facilissima maniera di formarla, prepararla, e adoperarla. Quando generalmente si riconoscerà questa virtù, non vi sarà più dubbio, che non meriti tale specifico la preferenza su tutti gli altri sin qui conosciuti antidoti al veleno della Vipera.

Egli è altresi probabile, ficcome congettura il PUPPIENI, che il veleno della Vipera fia della medesima specie, che quello degli altri animali, giacchè lo stesso corno di cervo sembra atto a distruggere l'attività d'amendue nel medesimo modo. Le replicate sperienze potrebbono assicurarci di quest'utile verità.

N. B. Veggansi delle ulteriori sperienze su questo Alessifarmaco alla pag. 395.

## RIFLESSIONI

Sulla generazione dei Fungbi.

DEL SIGNOR

### FILIPPO CAVOLINI NAPOLETANO.

Ra le varie osservazioni che da gran tempo andava facendo sopra dei Funghi, esaminandoli nei diversi stati, e siti; alla sine mi son veduto piuttosto inclinato pel sistema putrido degli Antichi, che pel seminale dei Moderni.

Io così ragionava. Se i funghi han seme, questo deve apparire agli occhi nudi o armati; ovvero manifestarsi colla seminazione. Niuno de' due mezzi è riuscito. Non mai si sono veduti i semi: benchè il TOURNEFORT per tali abbia prese le protuberanze della peziza (1): il MAZZOLI la granitura del clathrus (2): il MUNCKHAUSEN la polvere del lycaperdon (3); ed altri in simili maniere siano stati ingannati.

Si avverta che noi facciamo uso delle denominazioni del LINNEO. L'Am.

<sup>(1)</sup> Inst. R. H. p. 560. (2) Memor. sopra la Fis. e Stor. Nat. Lucca. T. 1. p. 172. (3) Linnei Amosn. Acad. T. VIII. Diss. Mandi Invis.

Impraticabile riconoscendo ben tofto il TOURNEFORT que sta via dell' immediata offervazione del seme, ricorse alla seminazione. Il suo metodo, che espone negli Atti di Parigi dell'anne 1707, si riduce a mischiare letame e terra, e coltivario per avere in ittagione opportuna dei funghi; stantechè secondo la sua idea. i semi dei sunghi sono da per tutto, e solo ricercano il dato grado di calore per germogliare. Il MICHELI tentò altra via più breve. sioè fece con gran diligenza cadere di sotto al cappello di vari Sunghi i semi su delle foglie mezzo putride; queste pose in un boschetto proprio; ma non vi vide altro in tutta quella stagione, che alcuni picciolissimi sunghi della grossezza di un granello di panico con un invoglio di bianca lanuggine, e con graziose bianche radicette (1). Finalmente il GLEDITSCH (2) seguito dal BAT-TARA (3) propose di gettare su di un letamajo tepido delle macerazioni di funghi in acqua.

Il metodo del TOURNEFORT è quello che, almeno serbate alcune cautele e circostanze, riesce. Quello del MICHELI nè a lui riuscì, nè giammai riuscirà. Que' funghi che e' vide involti di bianco, furono un Mucor, o Byssur, e quelle radicette bianche di certo furono quel by sa dal DILLENIO descritto: By su senervime vilbosa, & elegantissime ramulosa: tab. I. f. 15 che nasce sulle soglie mezzo putride nelle selve: almeno non surono sunghi simili a que' di cui prese i semi. Or il metodo del TOURNEFORT niente pruova: poiché in quel concime nascono i sunghi come nascono in ogni luogo; cioè non vi è maggior ragione di credere che in quei letamaj nascano dal seme, quando così non si creda che nascano in qualunque luogo naturale. Il metodo del GLE-DITSCH allo stesso è soggetto; poichè il solo letamajo avrebbe prodotto funghi. Un maggior fondamento si sarebbe trovato nel metodo del MICHELI, se su di quelle foglie fosse nata la stessa spezie di fungo.

Molto meno sciolgono il nodo le ipotesi del BUXBAHUMIO, che immaginò propagarsi i sunghi per radice (4): Del PICKE-RING, che afferi l'anello nello stipite essere un ammasso di stami per secondare i semi sotto del cappello (5): ovvero del MUN-

<sup>(1)</sup> Nova plant. gen. p. 136. (2) Epicrif. Siegesbeck. p. 59. (3) Histor. Fung. Agri Arim. Faventie 1775.

<sup>(4)</sup> Comm. Petrop. an. 1728. .. ... (5) Transact, Angl, vol. VIII. part, 4.

CKHAUSEN, che credette essere la polvere del lycoperdon tante nova di minutissimi polipi, i quali schiusi costruissero l'edifizio sungoso.

lo rifletteva. Il fungo cresce velocissimo: dunque avrà canali: ben larghi e patenti; e perciò il seme ben grosso, dovendo contenere i primi rudimenti proporzionati, giacche erganum ex ergano. Or questo si suppone si picciolo che è invisibile: dunque ad altro principio dobbiam ricorrere, dal seme indipendente. Questa massima velocità di crescere del sungo, mi se venire in cognizione di un'analogía grande tra i Funghi, e le Galle degli alberi : mentre è tale la velocità di queste, che il REAUMUR non ne potè giammai notare l'accrescimento (1). Or oggi è cosa risaputa che le Galle sono un prodotto della fermentazione per lo squarcio che il cinipe sa nel ramo, o nella soglia, deponendovi le uova, soprattutto se vi getti quell'umore che sospettò il MALPIGHI. Dunque cominciai a tentare se potea sostenersi che il sungo nascesse da una simile sermentazione nel vegetabile disfatto; mentre i funghi nascono o su tronchi putridi, o su terra sertile coperta di foglie marcite: ed a sospettar. così veniva spinto dall'odore dei funghi, generalmente simile a quello dei tronchi marciti sotterra. Ma molte difficoltà mi si fecero innanzi: la prima che il fungo sembra organizzato: l'altrà che la fermentazione sembra tendere. folo ad alterare la natura del corpo, non già a produrre cola di nuovo.

Per la prima mi riportai agli istrumenti. Esposi ad una pallina 600 una laminetta longitudinale del gambo di un agarico di pioppo, ben nudrito, e non vi vidi altro che un numero grande di parti solide, disposte per lo più in filamenti: altre unite in gruppi o separate più distintamente si vedevano con pallina 1200. Esposi un pezzetto sottile del cappello, ed una lamina di quelle che sono nel sungo, e vidi le stesse parti, ma in maggior numero; non affettavano quella disposizione longitudinale, erano ugualmente situate. Presi un balaso ben consistente, ne osservai alla stessa pallina una laminetta, e vidi a un di presso lo stesso dell' agarico: solo le parti più rare, più irregolari, e meno disposte a formar vasi: lo stesso vidi nel cappello, e nel soro, che è un intreccio di laminette. Le osservazioni le issituii con mettere le parti ora tra due talchi, ora sopra del talco; e sempre vedi lo stesso. Per consegna di ciò allo stesso colpo del mi-

<sup>(1)</sup> Histoire des Insect. T. III. p. 2. pag. 257. Amstetd. . . . . .

eroscopio esposi una laminetta dello stelo di un pianthus, e vi osservai vasi persettissimi, ed un regolare intreccio di essi, come dagli Autori sono espossi: tra questi vasi, o sibre si vedevano quelle stesse parti che si osservano in tutta la sostanza del sungo. Con ciò venni a capo della diversità del fungo dagli altri vegetabili. Questi hanno canali, le pareti dei quali sono sode e consistenti, e succiano da terra l'umore ssumandolo in aria, e riafforbendolo, o fucciandone del nuovo. All'incontro i funghi hanno alcuni falsi canali, formati dalla contiguità delle serie di parti solide, o globetti; coi quali possono assorbire in certo mode sumore i ma questi canali si veggono tosto spezzati e rotti se la laminauft asciughi tra i due talchi, perdendosi l'unione delle parti rolla mancanza del fluido. Ha ultimamente offervato il Ch. P. DELLA TORRE (1) che tra le fibre delle piante si trova un'infinità di globetti folidi di varia grandezza, secondo le diverse Piante: ha quindi conchiulo, avendo sotato lo Rello nel cerebro, nei nervi, e nelle membrane degli Animali, che questi globetti siano l'elemento di cui principalmente si serva la natura per la vita dei vegetabili, e degli animali medefimi. Io pertanto così ragionai. I funghi nascono da parte marcita di vegetabile: or essendosi le parti di questo disciolte, e ad esse aggiungendosi il conveniente umore delle pioggie, un principio oleoso, e salino, un grado di calore temperato, quale è quello di Autunno o Primavera, comincerà tutta la materia a provare una sorta di fermentazione puerida, per effetto della quala saranno quelle parti ejaculate in alto con una legge determinata; e così sarà sormato in quell'istante tutto intero il picciolo fungo, il quale essendo fornito di quei falsi organi, comincerà a nudrirsi per quel breve rempo che la subbrica di essi comporte. La qualità diversa del vegetabile, e il suo grado di marcimento sarà cagione di tale, o tale altro fungo: accome la diversa sabratura negli alberi, e la diversità dell'umore è cagione della varietà delle Galle: le spezie delle quali sono sempre costanti, egualmente che quelle dei Funghi.

Per l'altra difficoltà vidi la cosa spedita. L'effetto della sermentazione putrida, come della vinosa, ed acida, è di sciogliere l'unione delle parti, e sar nuove combinazioni: in fatti se si esa-

<sup>(1)</sup> Nuove Osservaz, microsc. n. 41. 113. Nap. 1776. Veggafi pure la Seelta d'Opuscoli Interessanti. Vol. XXXVI.

mina la materia putresatta, distillandola, si trova contenere un principio che prima non aveva, cioè una materia salina molto volatile e penetrante, la quale secondo che si cava liquida, o solida si dice spirito volatile arinoso, o sale volatile arinoso. Or nelle sermentazioni vari sono i senomeni che si osservano; un odore grave, del sumo, della spuma, ed anche siamma. Se si supponga per poco che questa spiuma resti sissa, come in alcune materie rimane, non si dirà che la sermentazione avesse prodotto una nuova cosa? Ma si ripiglia che quella spuma sarebbe anche un corpo inerte; ed io rispondo che il sungo so è ancora, col solo divario che mentisce la proprietà del vegetabile, succiando con quei salsi organi l'umore. Nè si dica che lo stesso non avvenga in altre sermentazioni putride, perchè la sermentazione varia secondo il corpo che sermenta.

Essendo così; non è meraviglia che tutti i metodi della seminazione siano riusciti vani. E'd'uopo combinare principi tali da produrre la tale fermentazione, come fecero il TOURNEFORT. e GLEDITSCH: il quale mezzo però sarà sempre delicato ed incerto. Che se ancora il gettare acqua calda, e il bruciar legni, producono effetto, lo producono come cause coadjuvanti, non già efficienti. La classe dei sunghi pertanto può dirsi il vero mezze tra il vegetabile, e il minerale. Conferma tutto ciò l'analisi chi-'mica dei funghi : contengono essi un sale ammoniacale essenziale, il cui acido è saturato di un sale volatile urinoso, unito a buona copia d'olio, e poca terra, il tutto diluito da gran copia di flemma; e quindi avviene che siano un cibo cattivo. Gli animali però ne fanno gran divorazione: soprattutto le lumache, varie larve di colcopteri, lo Staphylinus maxillosus, e rusus, l'Acarus fungorum, ed una Tipula culicforme, che vi depone le nova, le quali si escludono in vermi bianchi, che dopo aver consumato ·la sostanza interna del sungo, si formano in terra un bozzoletto, dal quale dopo venti giorni escono dichiarate.



# LETTERA DEL SIGNOR MONGEZ

Canonico Regolare della Congregazione di Francia, Professore di Filosofia a Saint-Lô, Socio delle R. Accademie di Rouen, di Dijon ec.

#### AL SIGNOR DI MORVEAU

Sulla formazione della Grandine.

Oi abbiamo avuto in Rouen il giovedi fera 22 Gennajo un temporale stranissimo, la cui descrizione dee certamente interessare que' che amano di studiar la Natura in se stessa. Pioveva da molti giorni: il barometro fin dal giorno 18 variava tra i 27 poll. 10 lin., e i 27: 5½, il termometro fra gli 8 gr. sopra lo zero e i 2 1; il vento era stato quasi sempre tra il Sud, e il Sud-Owest. Finalmente giovedì sera verso le quattro ore la pioggia cominciò a rinforzars, e a quattro ore e mezzo essendo il barometro a 27 poll. e 6 lin. e mezza, e il termometro a 6 gradi fi vide un lampo d'un rosso vivissimo, e su accompagnato immediatamente da uno scoppio violento di tuono. Subito dopo la pioggia cadde in goccie più grosse e più celeri mescolate di grandine della grandezza ordinaria. Il tuono replicò, e la pioggia e la grandine aumentarono. Alle otto ore della sera s'udiva peranche il tuono. Mai forse l'elettricità dell'atmosfera non è stata sì animata, o non ha dato almeno indizi così sensibili. Gli scoppi del tuono succedevansi rapidamente, lampi vivistimi, e d'un rosso cupo balenavano di continuo, varj flocchi elettrici si videro ne' luoghi più alti della città; ma soprattutto i due seguenti fenomeni possono sar giudicare di quanta elettricità impregnata sosse la nube tempestosa, e l'atmossera.

Un Particolare di questa Cirtà attraversando una piazza sa tutto a un tratto circondato da una gran siamma. Que' ch'eram presenti se ne avvidero, e una Donna spaventata si sece a gridare: ecco un Uomo ucciso dal fulmine.

Tom. L. CCe

Il secondo senomeno è quello che vide il Sig. CHEF-D'HOTEL, e di cui sece il rapporto all'Accademia di Rouen in questi termini ,, Giovedì 22 di questo mese verso alle ore cinque e mezzo ,, della sera dopo uno scoppio di tuono assai violento preceduto ,, da alcuni altri più deboli si è veduta per un mezzo minuto una ,, meteora ignea sormante un cilindro di suoco di circa due piedi ,, di diametro, che veniva dal Sud-Est, ed era inclinata di circa ,, 70 gr. all'orizzonte. Allorchè il cilindro ebbe acquistato quasi , 80 piedi d'altezza, su trasportato colla rapidità d'un baleno nel ,, cortile del Sig. di M..... ove la sua estremità inseriore arrivata a terra si allargò a modo di tromba acquistando circa , 8 piedi di diametro. Tutto questo è avvenuto senza rumore

" sensibile, e senza danno ec. "

Due cole m'hanno sorpreso in questo temporale, la copia d'eletpricità nell'atmosfera, e la grandine, che non sembrava essere stata da altro formata, che dalla materia elettrica. Queste due osservazioni m'indessero a fare molte ristessioni sulla cagione della grandine; io consultai l'Enciclopedia, la vostra ingegnosa Memoria inserita nel Giornale di Fisica Gennajo 1777, (\*) le difficoltà oppostevi dal Dottor CHAMBON nell'Ottobre dello stess'anno, ed alcuni moderni Fisici. Il paragone de' diversi sistemi, m'indusse ad attenermi al voltro, se non in tutto, almeno riguardo alle cagioni. Le sperienze dell'Abate NOLLET, ed alcune da me fatte sullo stesso foggetto m'hanno assoluramente convinto, che l'elettricità accelera l'evaporazione. Quelle del Sig. FRANKLIN, del P. HER-BERT, le voltre, e di molti altri hanno mostrato, che l'evaporazione produce freddo. Riunendo queste due verità, voi ve ne servite per ispiegare la formazione della grandine. Io ammetto con voi queste due cagioni; dove non siamo d'accordo affatto, egli à sel modo, con cui esse operano. Permettetemi di proporvi al-«une difficoltà, e di spiegarvi quindi le mie idee.

Ecco in due parole i vostri principi: " l'evaporazione genera " freddo; l'elettricità promove l'evaporazione ": Eccone l'applicazione: " Una nuvola è un ammasso di vapori abbondantemente " carico di materia elettrica; finchè questa materia vi eccede, essa savorisce continuamente l'evaporazione, e siccome questa produce rassreddamento egli è naturale, che negli istanti successivi i vapori così elettrizzati si condensino, e arrivino al punto della

- congelazione ec. "

<sup>(\*)</sup> Scelta d' Opusc. Interess. Vol. XXXIII. pag. 60. Il Traduc.

Più sotto voi aggiugnete: "Mi si conceda soltanto, che il , vapore elettrizzato diviene un miglior conduttore del calore. n che un altro, che non lo sia. Non v'ha nulla di più probabile: » poiche un fluido elettrizzato s'avvicina di più alla natura delle , sostanze volatili, e spiritose; noi lo sentiamo per analogía, lo " vediamo per l'osservazione, poiche l'acque elettrizzata, divien se sensibilmente più facile a svaporare. Non v'ha bisogno di più

per fondare la mia spiegazione ".

Perdonatemi: almeno per me v'ha d'uopo di più; bisogna. che mi proviate in qual maniera i vapori elettriazati, e per conseguenza meglio conducenti il calore (1) possono condensarsi, e congelarsi; come una parte dei vapori di una nube possa essere elettrizzata, mentre l'altra non l'è, e perchè solamente quella & cangi in ghiaccio; come parti d'acqua insensibili attualmente sciolte in vapori, attualmente elettrizzate, e per conseguenza in uno stato di continua ripulsione sormar possano dei pezzi di ghiaccio di molti pollici di diametro; (quanto maggior elettricità voi ammetterete nella nube, avremo tanto maggior evaporazione, maggior dilatazione, e però ghiacciuoli men groffi); per qual cagione essendo le nubi tutto l'anno elettriche più, o meno, non mandino sempre grandine; perchè finalmente questa secondo il maggior numero di offervazioni non preceda quali mai, e seguiti pressoche sempre i violenti scoppi di tuono; queste sono difficoltà zisultanti dalla vostra esposizione, le quali m'imbarazzano in un tal sistema così presentato.

E in fatti le nuvole sono sempre, e in ogni tempo elettriche. Ma donde acquistano tale elettricità? come la conservano? come la perdono? Ecco tre questioni, che devous necessariamente

sciogliere prima di cercare di spiegar la grandine.

1.º Una nube è un composto di molecole acquose estremamente tenui, alzate dalla superficie della terra per l'affinità dell'aria coll'acqua, per la rarefazione, e il calore dell'aria, pel moto, che la lace del Sole produce in tutti i corpi, ch'essa penetra. L'acqua alzandosi trae seco necessariamente le particelle del fluido elettrico disseminato in tutte le sostanze sublunari; o sors'anco quest'acqua si carica di molecole di luce, le quali, infinuandosi nei

Digitized by Google

<sup>(1)</sup> I meralli, e in generale tutti i corpi non elettrici sono i migliori conduttori del calore; esti riscaldansi più presto, e si rassireddano più lentamente: delle altre softanze. L'Aut.

pori de' corpi, si combinano con est, e assai sortemente vi sa attaccano, poichè elleno accompagnano i vapori, e l'esalazioni nella loro ascensione attraverso dell'atmosfera. Di più le nuvole si elettrizzano ancora nelle regioni elevate dell'aria, imbevendos del sluido luminoso; soprattutto se questo è il principio dell'elet-

tricità, come io penso, e come tutto ci sa credere.

2.º La nube così elettrizzata resterà in questo stato, sinchè alcune cause straniere non le rubino questa quantità; mai non se ne spoglierà da se medesima, come una boccia di Leyda, il Quadro Magico, l'Elettrosoro del Sig. VOLTA, non si spogliano d'elettricità, se non quando l'aere ambiente assorbisce, per così dire, e si appropria la quantità, di cui erano sopraccarichi questi corpi. Ma quando l'equilibrio è ristabilito, l'esettricità è insensibile e mel corpo elettrizzato, e in quelli, che lo circondano. Nell'istessa quisa sinchè la nuvola non sarà elettrizzata in più, non darà alcun

segno d'elettricità, comecchè però ne contenga.

3.º S'ella s'elettrizza in più, o pel suo moto rapido nell'atmossera, (giacchè la nube può essere in questo caso paragonata al
disco della macchina elettrica, e l'aria ai cuscinetti) o per alcune
eause particolari, dev'ella formare dei siocchi elettrici, e tendere
a spogliarsi di questa soprabbondanza di elettricità: il che avverrà
all'avvicinarsele di una nube, che ne contenga meno. Il suido
per mettersi in equilibrio, passerà da questa in questa. Se la nube si
accosterà ad un'alta montagna, ella ne sarà attratta, scenderà, e
renderà al gran serbatojo, cioè alla terra una porzione della sua
elettricità sovrabbondante. Tale scarica, e tale spogliamento si
farà per mezzo di una scintilla proporzionata alla quantità d'elettricità rinchiusa nel suo seno. Ecco naturalmente spiegato il sulmine.

Feriunt . . . . Jummos fulmina montes . Se all'opposto questa nuvola incontrerà delle punte, si spoglierà in-

sensibilmente lenza strepito, e splendore.

Tale è lo stato di una nuvola considerata come elettrica, cioè tale è lo stato del sluido elettrico intimamente unito ai vapori di una nube. Ma come operano questi vapori così elettrizzati?

Giusta la vostra ingegnosa idea, si stabilisce un' evaporazione mel primo istante dell'elettricità. Io all'opposto, eredo, che questa evaporazione non abbia luogo, se non allora, che la nuvola elettrizzata in più, e soprabbondantemente carica, comincia a spogliarsene in parte. Poiche altrimenti essendo la nube sempre elettrica, l'acqua svaporerebbe continuamente, e noi avremmo in

luogo di piaggia una grandine, o almeno una neve continua; il che si oppone all'esperienza cotidiana. Di più voi sapete, c he l'evaporazione non è, che il moto di un sluido cagionato o d al passaggio di un altro, che attraversando il primo; conduce se ce le sue parti più sottili, (tal'è l'evaporazione dell'acqua sul suoco, e quando ella si elettrizza) o dall'attrazione, e dissoluzione operata da una sessanza, che riposa su questo sluido, e che l'incontra nella sua ssera d'attività (come l'aria, e la luce sui liquori, un serro rovente al di sopra d'una massa resinosa). Nessuno di questi casi può convenir alla nube, che non è elettrizzata in più; quindi allora non v'ha punto d'evaporazione.

Ma se così sosse, mi direte, non ci avvedremmo dell'elettricità delle nubi, se non quand'esse ne sossero sopraccariche, o piuttosto, elleno lo son dunque tutto l'anno, giacchè ne danno

i segai.

Facile è la risposta; 1.º le nubi, comecche sempre elettriche. son lo fon però sempre in più. 2.º Comunque debole sia tale soprabbondanza dewe ella essere attratta dalle punte di un elettrometro, e agire sulle sue due piccole palle. Ogni qual volta ad una data quantità di elettricità ne aggiugnerete una nuova, il corpo ove sarà accumulata, ne darà i segni per mezzo della ripulsione. Tale è lo stato d'un elettrometro all'accostarsegli d'una aube. Se questa nube elettrizzata, naturalmente formata affai in alto, venga a discendere, da questo istante ella s'elettrizzerà pofitivamente, e quanto più discenderà dalle superiori regioni dell'atmosfera, con tanto maggiore rapidità le scorrerà, e diventerà tanto più sopraccarica. La punta isolata ruberà allora questa soprabbondanza. Ma se la nube s'è formata in una region mezzana, e nè s'alzi, nè s'abbass, e sia il suo mote orizzontale poco considerabile, la soprabbondanza sarà quasi nulla, e l'indicazione dell'elettrometro debolissima. S'avverta però, che in qualunque stato sia la nube, ella è sempre un ammasso di vapori, le cui molecole estremamente fine, e divise sono più leggiere di un simil volume d'aria; e che per aver delle gocce cadenti o in pioggia, o in neve, o im grandine, si richiede un'altra causa violenta, la quale raduni questi vapori, o li condensi in ghiaccio.

Come formerassi dunque la grandine? Eccolo; sinchè la nuvola non avrà una soprabboudanza di elettricità, non vi sarà evaporazione; poichè se quessa avvenisse, i vapori, lungi dal discendere, anonterebbero più alto, diventando più tenui, e più leggieri. Tolta l'evaporazione, per conseguenza non vi sarà nuovo grado di freddo : poiche altrimenti le molecole dei vapori si condenserebbero. sormerebbero delle gocce, e cadrebbero. Le molecole ondeggiegando dunque tranquillamente una a canto dell'altra ad un'altezza proporzionata al peso loro. Se tutto ad un tratto una nube sopraccarica d'elettricità viene a passare allato della prima o sopra o sotto di lei, ella si spoglierà del suo eccesso. Se lo sa tranquillamente per comunicazione, e senza scintilla, le molecole dei vapori elettrizzati in più s'attrarranno dolcemente, si uniranno in picciole gocce, scenderanno di nuovo nelle regioni inferiori dell'atmosfera, finche avvenendosi in una zona d'aria assai calda per rarefarle nuovamente esse si spoglieranno della loro soprabbondanza di elettricità, di nuovo si divideranno, e ascenderanno nelle regioni superiori. All'istante di questo spogliamento, s'egli avviene assai vicino alla terra, gli elettrometri diverranno sensibili (1). Ne crediate già, che il moto alternativo di condensazione, e rarefazione, di ascensione, e discesa delle nuvole sia chimerico, ed immaginario: io l'ho osservato spessissime volte, soprattutto nel mezzodì guardando per l'apertura verticale del nostro offervatorio. Chicchessia può distinguere, che le nubi sono ora più dense, ora più rare, or più alte, ed or più basse, essetto prodotto dal moto alternativo, di cui io parlo.

Ma se una viva scintilla, una commozion violenta serve di spogliamento di una nuvola all'altra, o se questa scintilla è prodotta alla vicinanza di un'alta montagna, o d'un assai elevato edifizio, avviene un disordine improvviso, e totale nella nube verso il luogo della comunicazione. Le molecole s'accumulano l'une sull'altre, si riuniscono, e formano di grosse gocce. Ciascuna di queste grosse gocce contiene una porzion d'elettricità maggiore di quella, che avevano per l'avanti, e tende a spogliarsene. Da questo istante comincian i siocchi elettrici, e si stabisse l'evaporazione. Aumentando di volume, e di poso, elleno precipitano verso la terra, ove arrivano con un impeto proporzionale alla lor massa, ed all'altezza, donde cadono. Da questo primo momento dell'evaporazione, e della cadata comincia la congelazione, la quale dura sinchè il ghiacciuolo sia ben sormato.

<sup>(1)</sup> Si è offervato soventi volte, che gli elettrometri davano dei segni d'elettricità, senza apparenza alcuna di temporale, e ancor senza nuvole; non si potrebbe dire, che questi segni sossero prodotti dall'elettricità, di cui si spogliano i vapori acquosi, dilatandosi auovamente? L'Aut.

Ecco presso a poco, come io concepisco tal formazione. Il calore è prodotto, e conservato dal moto cagionato o dallo ssregamento, come tra la lima, e il ferro limato, o dall'azione di un fluido in moto sopra di un altro, come tra il suoco, e l'acqua, tra la luce, e l'aria; e questo moto dee esser proprio di ciascuna parte della massa riscaldata. Se l'evaporazione sa cessare questo moto intestino, allora essa produrrà il freddo. L'evaporazione cagionata dall'elettricità, quella dello spirito di vino, dell'etere ec. non è affolntamente, che un'evaporazione di superficie, la quale divide i corpi in molecole infinitemente piccole. Dividendoli, le separa, ne sprigiona l'aria, e il suoco, che potevano contenere durante la loro riunione. Separate, si alzano nell'aria, e formane intorno al corpo un'atmosfera, la quale spingerà avanti l'aria, che lo cingeva, ed occuperà il suo luogo. Tutto questo spazio riempiuto dal nuovo fluido perde il suo calore pel rapido rinnovamento delle nuove molecole. Abbastanza si vede, che, quanto più tenni saranno le molecole, onde sarà composta la sostanza, che svapora, tanto più facilmente si dissiperà il calore, e s'aumenterà il freddo. Cost l'acqua ne produrrà meno dello spirito di vino, questo men dell' etere; e la rapidità della congelazione, sarà in ragione della vivacità dell'evaporazione.

La goccia d'acqua formata nella nuvola al modo che abbiam già detto, svaporando rapidamente pel suo eccesso d'elettricità, e tanto più, quanto quella ha maggior energia, cioè quanto la soprabbondanza è più forte, viene ben presto cinta da un'atmosfera priva del calore, e del moto, che a lei è proprio. Quest'atmosfera le comunica insensibilmente il freddo, il quale ella acquista di mano in mano, di strato in strato, sin al centro della goccia; il moto cessa, s'interrompe la fluidità, e il ghiaccio si forma in fili, che lasciano aucora per alcuni momenti un passaggio a nuove evaporazioni. Ma ingroffandoli insensibilmente, si chiudono i passaggi, il ghiaceio si consolida, finchè formando un inviluppo attorno alla goccia d'acqua, cessa l'evaporazione prodotta dall'elettricità. Aslora l'acqua, l'aria, il fluido elettrico rinchiusi in quest' invoglio, non posson più suggire, e sono consulamente trattenuti al centro. Tantofto sopravviene un'altra evaporazione assai più energica, perchè più attiva. E' questa cagionata dalla caduta della goccia d'acqua, e dal suo vapido trasporto dalle elevate regioni dell'atmosfeza sino sopra la superficie della terra. Questo ghiactinolo attraversando con ma velocità accelerata i differenti firati d'aria, prova nel suo pasdaggio il medelimo effetto, che la palla del termometro imbevuta di spirito di vino, o di etere, sopra di cui continuamente si sossima nuovo istante di questa caduta si produce un nuovo grado di freddo pel rinnovamento continuo delle supersicie; la durezza del ghiacciuolo aumenta, e la congelazione penetra sino al centro della goccia.

Eccovi dunque in poehe parole tutto il mio sistema:

z.º Le nubi son tutte naturalmente elettriche, nè s'elettrizzano in più, che accidentalmente.

3.º Non v'ha evaporazione elettrica nel primo cafo; non può essa.

aver luogo, che nel secondo.

g.º Dacchè l'evaporazione elettrica comincia in una goccia di pioggia, ella fi forma attorno un' atmosfera della fua propria fofianza, che intercetta il moto, e il calore dell'aere ambiente.

4.º Tale cessazion di moto produce il freddo in quest'atmosfera.

3.º Questo freddo si comunica alla goccia d'acqua successivamente sino al suo centro.

6.º Allora fi forma il ghiaccio.

- 7.º Quando la crosta del ghiaccio è formata, cessa l'evaporazione elettrica.
- 8.º Finalmente, il ghiacciuolo in cadendo svapora, si raffredda, e vieppiù s'indura scorrendo gli strati dell'atmossera.

Con questi otto dati, io credo che si possano sacilmente spingare tutti i senomeni della grandine; ne scorrerò i principali.

1.º La grandine, che si trova sulle cime delle montagne è più piccola di quella, che si ritrova nelle valli; secondo le relazioni del Sig. SCHEUZER, del celebre P. BECCARIA, del Sig. FROMOND, e di molti Viaggiatori. Quando il ghiaccio arriva alle eime delle montagne, è ancora nel suo nascere, ed è picciolissimo. Quanto più scende nelle valli, tanto più si rassredda, e più si dilata per conseguenza; poichè il freddo aumentando d'intensità, raresa il ghiaccio. Di più scorrendo la gragnuola per l'atmossera, si attacca tutte le molecole acquose, che incontra, se le tira attorno agghiacciandole. Spesso ancora tale accrescimento è sensibile per una specie di farina bianchiccia, di cui è sparsa la sua superficie. Ma se la grandine attraversa la pioggia, o cade con essa, si lava, e compare netta senza questa polve agghiacciata.

a.º Il centre della grandine rinchiade quest sempre una specie di necciole opace, e bianchistio atterniate da una crosta affai inasperente. Finchè dura l'evaporazione elettrica, l'aria, che l'acqua

teneva in dissoluzione sugge colle piccole molecole acquose, e non s'oppone per conseguenza alla trasparenza del ghiaccio; ma dacethè la crosta è sormata, non potendo l'aria più suggire resta nel centro della goccia, e srapposta alle molecole d'acqua, rinchiusa ne' loro interstizi ne distrugge la trasparenza. S'aggiunga, che il nocciolo non essendo mai molto duro, il ghiaccio è assai meno omogeneo. Ogni Fisico sa, che quanto più puro è il ghiaccio, meno d'aria contiene, ed è più trasparente. Può avvenire qualche volta, che il nocciolo interiore sia durissimo, se l'intensità del freddo prodotto dalla seconda evaporazione è stata sortissima, cioè, se la grandine cade da altissima parte.

3.º La grandine dopo la sua caduta è elettrica. Essendo stata sospesa l'evaporazione elettrica, la soprabbondanza del fluido elettrico, non potè perdersi; si dee dunque ancor trovare questo

eccesso dopo la sua caduta.

4.º Grandina talvolta senza tuono. Bisogna forse agginguere senza tuono sensibile. Può benissimo accadere, che vi sia stato tuono, senza che noi l'abbiamo sentito, o notato. Ma se si può nella nube produrre il disordine per una scintilla, che cagioni lo stesso effetto con un debole strepito, come per mezzo dei siocchi elettrici, i quali attraggono, e rispingono le molecole d'acqua in quella guisa, che i fiocchi di un conduttore attraggono, e rispingono le sottili soglie di metallo, avremo grandine; ma in tal caso i grani di essa saranno assai piccoli. Tale essetto sembra aver luogo -soprattutto ne' rovesci di Marzo, in cui la grandine cade minutissima. Nel resto mai non sono sì grosse le gragnuole, come immediatamente dopo violenti scoppi di tuono, come ne' terribili temporali, secondo che ce l'insegnano tutte le osservazioni fatte a questo riguardo. lo non citerò qui se non due osservazioni, che fi posson vedere nella Storia dell'Accademia delle Scienze, dell'anno 1703, 1753, in cui si dice, che appresso Iliers nella Perche cadde una quantità prodigiosa di gragnuola, i cui grani più piccoli erano della groffezza di due dita, i mezzani erano come uova di gallina, e i più grossi come il pugno. Nel temporale del 1753, che rovinò il paese di Toul il di 11 Luglio è da notare, che cominciò da alcuni scoppi di tuono, che sembravano lontani: immediatamente dopo, soggiunge lo Storico, cadde una grandine mo-"struosa per la sua grossezza.

Io mi accontenterò di aggiungere qui la descrizione di un temporale osservato a Parigi dal Sig. ADANSON il di 7 Luglio Tom. 1. DDd 2769. 3, Il temporale, dice egli, su prenunziato da grosse goccie 30 di pioggia fra se discosse, e accompagnate da lampi, e da assai 30 sorti, e frequenti scoppi di tuono. A questa preparazione succedette una pioggia mista assai di grandine, e portata da un 30 vento di Owest assai sorte ". Si può facilmente in quest'ultimo esempio notare, che s'era ben satto un moto violento nella nube, giacchè caddero grosse gocce discoste: ma tal moto non era stato prodotto da una scarica elettrica, e la grandine non cominciò a manifestarsi, se non quando su cagionata dall' evaporazione elettrica necessaria alla congelazione di queste grosse gocce. S'aggiunga anecora il temporale, di cui diedi al principio di questa Lettera la descrizione.

5.º La grandine, siccome la pioggia, raddoppia dopo ciascuno scoppio di suono. Quest'effetto non abbisogna di spiegazione dopo

tutto ciò, che noi abbiamo detto.

6.º La figura della grandine varia moltissime, ma se può ridurla a queste due, di cubi rotondati, e di parallelepipedi, e poliedri irrogoleri. Le gocce d'acqua sono ordinariamente rotonde, ma nel cadere s'allangano, e formano delle elissi, o sfere appianate nella parte inferiore, ed ai lati. Se elleno s'agghiacciano in questa forma, s'avranno delle specie di ssere schiacciate in disserenti luoghi, o piuttosto dei cubi quasi rotondi. Nel cadere queste gragnuole si urtano, e si rompono. Se molte insieme si toccano, ed avendo un medelimo pelo, cadono uniformemente insieme, si attaccano una coll'altra, e si avranno dei poliedri irregolari di differenti grossezze armati di una specie di filamenti (1) formati dall'unione di altre gragnuolette più piccole, che vi si congiungono. Tali spezzamenti, ed unioni in mille guise formano la varietà di figura, che si vede nella grandine. Non si può egli aggiungere, che essendo la forma della cristallizzazione del ghiaccio di allungate spille, dee la grandine necessariamente offrire delle superficie piane, lunghe, o cubiche, piuttosto che rotonde?

7.º Cade la grandine quasi sempre colla pioggia, quando è piocola, ma allerche è grossa, la precede sempre. Se la quantità di
elettricità comunicata da una nube all'altra non è troppo abbondante, il fluido elettrico non si spargerà in tutta la massa della
nuvola, le gocce saranno piccole, vi sarà poca evaporazione, e il
peso specifico de' grani della gragnuola, e delle gocce di pioggia,

<sup>(1)</sup> Vedi la Storia dell'Accademia 1753, pag. 74-

essendo quasi lo stesso, cadranno tutte assieme; ma se il tuono è stato violento, le gocce assai grosse, vivissima l'evaporazione, si sormeranno grossi ghiacciuoli, che pel loro peso acquisteranno un moto acceleratissimo nella loro caduta, scenderanno precipitosamente, e precederanno la pioggia.

Tutti gli altri fenomeni della grandine si spiegheranno colla stessa facilità, e un più lungo dettaglio lungi dall'interessare, annojerebbe. Tali sono le mie idee sulla formazion della grandine; voi vedete, che sono le vostre, modificate soltanto in diversa maniera.

Sperienze fatte sulla Pietra Viperina promesse alla pag. 380.

IL Sig Ab DE TERMEYER si compiacque corresemente di mandarci per la posta due delle sue Pietre Viperine, acciò potessimo provarne gli effetti indicati nella sua Memoria; ma quesse, malgrado tutte le diligenze, ci arrivarono rotte. Il Sig. Can. FROMONO ne sece parecchie secondo il metodo dall' Aut. insegnato, saccendone bruciar altre nella paglia, altre nel crociuolo aperto per vedere il successivo grado di cottura che prendevano, e ritirarle a debito tempo, siccome aveaci posteriormente avvisato di sare il ch. Autore. Este riescipono simili alle mandareci, e ad un'aitra che possiede un particolare di questa città, il quale atresta d'averne veduto l'effetto sorprendente in un uomo morsicato da una Vipera.

Le sperienze che da noi si son fatte alla presenza di parecchie persone intelligenti son tali, che se non confermano pienamente quanto ha scritto l'Autore, sono però ben lontane dall'oppugnarlo. Abbiamo fatti morficare sei polli, ed un vecchio colombo da sette Vipere dopo d'averle bene suzzicate. Su un pollo, e sul colombo non s'è applicata la pietra, e questi cominciarono dopo due o tre minuti ad avere le convultioni, che continuarono crescendo sino a iche in un quarto d'ora a un di presso perderono la vita. Lo stesso avvenne ad un altro pollo, che essendo stato morsicato su un osso acuto della schiena superiormente alla coscia, non potè mai tenervi attaccata la pietra, che ad ogni piccol moto cadeva. Degli altri quattro, due vissero più di due ore, il terzo quasi un'ora, e'l quarto un'ora e dieci minuti. Alcuni ebbero delle convulsioni a principio, che poi cessarono a poco a poco, e ricominciarono poco prima di morire: altri non ebbero se non quelle che precederono la morte. Osservammo però generalmente dopo morte, che le piette o erano cadute, o erano smosse e foor di luogo; ne possiamo indicare se ciò sosse un effetto delle ultime e forti convultioni, o ne fosse piurtosto la cagione. La piccolezza, e la vivacità di questi animali non dava comodo a poter fare delle fasciature che fermassero la pietra sulla ferita. Checche ne sia, abbiamo almeno un risultato costante che la detta pietra ha mostrata dell'attività contro il veleno viperino, poiche ha prolungata la vita a un tempo or quatrro, or otto e più volte maggiore di quello che senza rimedio sarebbe passaro fra la morsicatura e la morte. Forse una maggiore elattezza, e cura a tenere costantemente le pietre su la ferita avrebbe prodotto l'effetto interamente; forse in si piccoli e ranto sensibili animali opera il veleno con una prestezza ed energia, à cui non porta sufficiente riparo la pietra. Altri cimenti, che pensiamo di tentare su più groffi animali ci faranno meglio conoscere la verità. Gli Edit. DDd2

# Sulle Cognizioni che aveano gli Antichi relative alla Tintura (\*)

#### DEL SIGNOR

# EDUARDO HUSSEY DELAVAL

MEMBRO DELLA SOCIETA' REALE DI LONDRA.

Uando il gran NEWTON scrisse che le particole primitive de corpi dovean essere inalterabili, c'infegnò una gran verità bensì, ma non nuova; poiche tale pur su la dottrina di LEUCIPPO, di DEMO-CRITO, e degli altri Greci Filosofi, che loro tennar dietro. Anzi nemmeno i Greci ne surono gli inven-

tori, e l'appresero essi probabilmente da que' popoli orientali, che molto prima di loro coltivate avevano le scienze, e presso i quali andarono ad istruirsi i loro gran maestri della Filososia.

Lo studio della Fisica, e della Chimica che n'è uno de' più importanti rami, dovette essere coltivato nelle contrade dell'Asia sin dagli antichissimi tempi, e con molto profitto. Si sonda questa opinione non solo su ciò che narrano gli Storici delle ssiche cognizioni degli Orientali; ma su le tre seguenti osservazioni, la verità delle quali sarà dimostrata in questo discorso.

I. Certe arti, che dipendono da processi chimici surono anticamente praticate dagli Orientali, mentre ignote erano sì alla

Grecia, che al resto dell'Europa.

II. Alcune nazioni orientali sono anche oggidi eccellenti in quelle arti, molte delle quali in vano tentarono, e tentano tuttora d'imitare gli Europei.

III. I primi libri, che trattano la Chimica come scienza, e

<sup>(°)</sup> Questa Memoria è tratta dalla Presazione d'un' opera intitolata Riserche sperimentali sulle cagioni del cangiamento de' colori ne' corpi opachi, e colorati con una Presazione Storica ec. Londra 1777 presso Nourse in 4. Quest'Opera piena d'erudizione e d'ottime viste filosossiche è stata tradotta in italiano dal Sig. Can. FROMOND, e presto sarà pubblicata.

che, malgrado l'antichità loro, somministrano molte cogni zi oni speculative e pratiche, ci vengono dagli scrittori orientali.

Prima di passare alla dimostrazione di queste tre proposizioni, giova qui prevenire un' obbiezione che taluno, mosso per a vventura dalla novità delle mie ricerche, potrà sarmi = Se si può dimostrare, che tali arti surono sin dai più rimoti tempi praticate, com'è egli possibile, che ciò sia stato sinora ignorato? = Rispondo, che coloro i quali interpretarono, e commentarono gli antichi scrittori, comunque uomini di somma erudizione sorniti, pur generalmente non erano abbassarza versati nella filososia naturale, e nelle arti, che ne dipendono; indi è che non osservarono la connessione che passa fra queste e quella; connessione, che è stata l'oggetto delle mie ricerche.

Per non allontanarmi dal soggetto della mia Opera fra le molte arti, che siorirono ne' più rimoti tempi, prenderò ad esaminare quelle sole che si riseriscono all'applicazione pratica delle sostanze coloranti; e studierommi d'indicar l'origine, e tessere in certo

modo la Storia della Chimica, relativa ai colori.

Comincierò dall'arte della tintura. Niuna più di questa ha bisogno della Chimica; poichè, sebbene alcuni pochi colori, a ccidentalmente scoperti, siensi poscia facilmente applicati alle sostanze, è certo però che l'arte di tingere dipende dal sare un convenevol uso degli acidi, degli alcali, dei vari sali, de' metalli, o d'altre sostanze, che la sola Chimica produr può, o mettere in opera, per applicarle alle più sine e difficili manisatture.

Fiori quest'arte anche ne' più rimoti tempi, presso le nazioni orientali, dalle quali fin d'allora aveansi quelle stesse merci, che da loro oggidì ci apporta il commercio; scorgendosi nelle manisature loro quella stabilità, che nelle loro usanze, e ne'loro costumi

fi è costantemente offervata.

All'ajuto della Chimica si deve attribuire l'arte di tingere in varie maniere i panni di lino, e di cottone, sia dipingendoli, sia stampandoli; e par che quell'arte già sosse anticamente conosciuta come la è oggidì ne' medesimi paesi, dai quali consimili manisature ei vengeno. Le seguenti osservazioni, e i passi degli antichi Scrittori che io addurrò, mostreranno che i paesi celebri per le loro manisatture, produceano pure il lino, il cotone, e le sossanze coloranti.

L'arte della tintura su anticamente coltivata nell'India, e quel paese non solo sorniva vesti dipinte a siori e a sigure pe' suoi abitanti, ma ne somministrava anche agli stranieri, saceadone un

articolo di commercio. A queste produzioni dell' India allude CLAUDIANO (I) rappresentandola, che si dipinge ne' ricchi veli, de'quali però sembra il Poeta biasimare il gusto; e con ragione, se gli antichi loro disegni somigliavano ai moderni. STRABONE (2) narra che gl' Indiani portavano tele di lino siorace ensurar mustus; e da loro, secondo PLINIO (3) a tiagere i pannilini a vari colori appresero i Macedoni che accompagnarono Alessadoro al siume Indo.

Che colà si coltivasse il lino lo rileviamo da molti scrittori, sra i quali QUINTO CURZIO (4) ci dice, che in India il
lino era coltivato, e la coltivazione medesima ce ne descrive STRABONE (5). Sappiamo da DIONISIO PERIEGETE (6) che le
manisatture di lino erano una grande occupazione degli Indiani;
i quali delle proprie tele vestivansi (7), e saceanne commercio,:
trasportandole nelle molte siere dell'India (8), la principale delle
quali teneasi presso al Gange, e prendeane il nome. Pertanto mal
s'appone VOSSIO (9), quando pretende che gli antichi Indiani
non conoscessero che la seta, e a questa debba riserirsi quanto leggiamo presso gli Storici delle loro tele di lino, di cotone, o di lana-

Nell'India pur nasceva il cotone (10), e vi si lavorava. Ca ne sa sede PLINIO (11), ed ARRIANO ne loda la bianchezza (12). Probabilmente le loro tele erano simili alle mussoline, o cosonine, che anche oggidì ne vengono stampate, e dipinte, e che non sono già manisattura de' Turchi, ma bensì dei discendenti degli antichi Indiani (13), ai quali sembra quest'arte trasmessa dai loro antenati.

Nè solo le tele, ma eziandio le sostanze coloranti colà abbondavano, e sappiamo da STRABONE (14), che v'erano droghe,
radici, e altrematerie coloranti, dalle quali ne ricavavano delle tinture
maravigliose. PLINIO (15) ne rammenta alcune, le quali sì nella
descrizione, che nel nome hanno molta somiglianza colle moderne,
che di colà ci sono portate: fra queste v'è l'endaco, la cui miglior
qualità è quella che ci viene dal Mogol; e tale da PLINIO ci è
stato descritto quale oggidì lo usiamo — La resina rossa, chiamata
sangue di Drage, in tutti i tempi ci è venuta, e ci viene dall' In-

(13) Dow. Hift. of. Indoft. p. 361 (14) L. c. (14) L. XXXV a. 6.76

<sup>(1)</sup> In Eutrop. L. 1. v. 356. In Attalicit qua pingitur India velis.
(2) Geogr. L. XV. (3) Lib. XIX. c. 1. (4) L. VIII. c. 9.
(5) L. XV. (6) v. 1116. (7) Q. Curt. l. c. (8) Arriani Peripl. Mar. Erithr. p. 13. (9) Ad Pomp. Mel. L. 3. c. 7. (10) Erod. L. III. e. 6. Strab. l. c. (11) L. XII. c. 10, 11. (11) Arrian. Rev. Ind. p. 179.

dia (1) — Colà pur conosceasi una tintura porporina, o di scarlatto, somiglievole alla cocciniglia sì nel colore, che nel modo con cui si produce. CTESIA (2) e dopo lui ELIANO (3) ci descrivono gli insetti che la somministravano, colle piante su cui questi pascevansi; e ben doveva esservene copia grande, poichè molta di questa tintura esportavasi nel commercio (4), e ciò non ostante era il porporino il color più comune nelle vesti di quei popoli (5). Anche oggidì molti ingredienti per la tintura ci ven-

gono da quelle contrade.

Quella parte d'Asia, fra 'l mar Nero, e'l mar Caspio compresa, conosciuta oggidi sotto i nomi di Giorgia, e d'Armenia, era da' più rimoti tempi rinomata per l'arte di colorire, e dipingere le tele. ERODOTO (6) descrivendo le nazioni abitatrici del Caucaso (monte che per quelle regioni estendesi) narra che ornavano le loro vesti con figure di animali dipintevi con sughi di vegetabili, dai quali otteneano de' colori vaghi, e durevoli; e STRABONE aggiunge, che non de' soli vegetali a tal uopo serviansi (7). Questa medesim'arte s'esercita anche di presente dagli stessi popoli, ma in alcuni luoghi soltanto, celebri per le sossanze atte a tingere, che cola produconsi, e per l'ingenuità de' loro abitanti, che si studiano sempre d'applicar la tintura nel miglior modo (8).

Troviam antichissimamente satta menzione delle tele di lino eolà lavorate, e leggiamo che la Colchide situata all'occidente dell'Eusino, saceane commercio co' Greci; e poichè in simili manifatture occupavansi eziandio gli Egizi, se ne inseriva, che comune avesser avuta l'origine (9). In questa parte dell'Asia abbonda il lino. Osservò il Sig. TOURNEFORT (10), che tal pianta assai selicemente vi cresce, sebbene gli abitanti non ne colgano generalmente che la grana per sarne olio, perchè più volontieri vestonsi di cotone; il quale, a mio parere, vien significato dalla voce esper presso ERODOTO, onde espueposa diceasi la pianta del cotone, come da latini chiamavasi sanigera, dandosi il nome di lana, ad ogni cosa lanuginosa, qual è par il cotone. SENO-FONTE però, che ha veduti que popoli; osserva, che il lino era

<sup>(1)</sup> Plin. L. XXXIII. c. 7., L. XXXV.c. 7. (2) Ex Ctefist Ind. XXI. (3) Elian. de Nat. Anim. L. IV. c. 46. (4) Ibid. (5) Pallad. de Gent. Ind. & de Bragman. p. 43. (6) Lib. I. (7) Lib. XI. (8) Savary. Dict. de Cemm. Suppl. p. 640. (9) Hered. L. II. (10) Voy. du Lev. lett. 18,

presso di loro d'un uso comune (1); e VALERIO FLACCO (2) il cui principal merito consiste in ben caratterizzare quelle nazioni, distingue un guerriero ucciso in Colchide pel vestito di

bianco lino, e per le pinte brache.

Ivi copiose erano le sostanze da tingere. La Colchide era samosa per la sertilità delle piante, il che sorse diede occasione ai savolosi incantesimi di Medea; e Mitridate, il cui regno era alla Colchide contiguo, su assai versato nella Botanica (3). Fra le molte piante che colà nascevano ve n'avea gran copia, che servivano alla tintura, e gran quantità ve n'è ancora oggidi, in guisa che vanno annualmente dalla Giorgia al Diarbek, e nell'India più di due mila cameli carichi di robbia, che si adopera a dipingere le finissime tele, parte delle quali sra noi pur attira il lusso (4).

Aveanvi pure de minerali che serviano alla tintura. La Colchide somministrava una sostanza rossa, che ricavavasi a grande stento da una roccia inaccessibile (5); e par che sosse una terra serruginosa, somiglievole a quella di Sinope sì pel colore, che per l'origine che traeva da un sasso (6). Di altre simili terre coloranti abbonda questo paese, e gli altri presso l'Eusino, le cui terre sono impregnate di serro (7). L'Armenia dai più antichi tempi sino a nostri di ha sempre somministrato un bolo rosso tendente al giallo.

A questa abbondanza di sostanze coloranti, e alla celebrità delle manifatture devono sorse la loro origine molte antiche tradizioni di que' paesi, che a ciò si riseriscono. Medea su creduta l'inventrice d'un ramo particolare di quest'arte (8); e diceasi che gli Argonauti, tornando dal regno del di lei padre, tante cognizioni avessero acquistate, che al dir d'ARISTOTILE, si volea che dai loro piedi sossero rimasti coloriti i sassi delle spiagge su cui passarono (9). I Giorgiani hanno attaccata una religiosa venerazione al commercio di tali manifatture (10).

La maniera in cui gli Egizj esercitavano l'arte di tingere ci vien descritta da PLINIO (11), e dalla sua descrizione appare che dovesser que' popoli essere assai versati nella Chimica. Preparavano i bianchi panni delineandone i disegni con ingredienti che non aveano nessun colore; indi immergevanli nella tinta, che era d'un

(9) Arift. de Mirab. Auscult. (10) Tournes. 1. c. (11) Lib. XXXV. c. 11.

<sup>(1)</sup> Anab. Lib. IV. (2) Lib. VI. v. 226. (3) Plin. Lib. XXXV. c. 6. 10. (4) Tournef. l. c. (5) Theophr. de lap. c. 3. (6) Plin. l. c. (7) Arift. Hift. Anim. Lib. VI. c. 13. (8) Clem. Alex. Strom. L. I.

color eguale ed uniforme; e i panni, quando n'erano tratti fuori, trovavanti a varj colori dipinti. Di questi panni a più colori ve-

stiansi le statue d'Iside (1).

Le vesti degli Egizj erano certamente di lino, o di cotone (sostanze più difficili a ben tingersi), poichè que popoli abborrivano la lana, e questa nei loro templi, come nei loro sunerali era interdetta (2). Per la stessa ragione aveano dell'avversione eziandio per le greggie e pei pastori (3), in guisa che la samiglia di Giuseppe, sebbene grandissima influenza egli avesse nel governo dell'Egitto, non potè rimanere fra i nazionali, ma dovette occupare un distretto separato. Tale divieto sembra fondara sulla proibizione di pascersi d'animali osservata in tutto l'Oriente, daddove Piragora la portò in Europa, applicandola egli pure non solo al cibarsi delle loro carni, ma eziandio al vestirsi delle loro lane (4). All'opposto antichissimo è generalmente l'uso de pannilini. Questa pianta coltivavas sin dai tempi di Mosè (5), e quattro diverse specie di tele se ne tessevano in Egitto (6), che serviano alla plebe, detta perciò Turba linigera, o Grex liniger, ai Sacerdoti, ed agli iniziati ne' misteri Isiaci (7): LUCIANO da pur ad Anubi la veste di lino (8). Divenne questo per l'Egitto un oggetto di commercio, e forniane Gerusalemme, Tiro (9), ed altre piazze. Le bende, di cui, sono fasciate le più antiche Mummie, somigliano per la tessitura alle tele ordinarie di Russia (10), delle quali molto uso si fa tuttodi in quelle stesse provincie russe, daddove anticamente al dir d'ERODOTO, aveans tele a quelle d'Egitto somiglievoli. Usavano pur molto il cotone, e ad uno dei loro re s'attribuisce l'invenzione dell'arte di tesserlo (11). PLINIO ne descrive la pianta, ed indica i principali luogbi ove nasce (12).

E' assai probabile, che nel processo tenuto dagli Egizi per la tintura, la materia priva di colore con cui impregnavano la tela prima d'immergerla nella tinta, consistesse in licori acidi o alcalini. E' certo almeno, che s'ottiene il medessm'effetto per questo mezzo. E siccome le vesti così tinte erano di molta durata, è verosimile, che adoperassero acidi vegetali, che nulla o poco danneggiano i

<sup>(1)</sup> Plut. de Ilid. (2) Erod. Libi II. (3) Gen. c. XLVI. v. 34.

<sup>(4)</sup> Apuleil Apol. p. 99. (5) Exod. c. IX. v. 31. (6) Plin. L. XIX. c. 1. (7) Apol. Metam. L. XI. (8) Deor Concil. fec. IV. (9) Ezech. c. XXVI. v. 3. 7.

<sup>(10)</sup> Philof. Trans. an, 1764. p. 5. (11) Clem. Al. Strom. L. I.

<sup>(12)</sup> Lib. XIX. c. 1. Tom. I. EEe

panni; e che per la stessa ragione s'usano anche oggidì nell'Orients (1). Sappiamo che per tingere adoperavano i sali alcalini (2), che colà abbondavano; e altro non era che un alcali fisso il nitro degli Ausichi, che davano tal nome ai fali vegetali delle piante ottenuti per meezo della liffivazione (3). Davan'effi pure questo nome ad un sal minerale nativo dell'Egitto, ben distinto però dal nitro moderno, e perchè misto all'arena ne affrettava la vetrificazione per l'azione del fuoco, e per la sua qualità corrosiva, e per altri effetti medicinali, e perchè infine non veniva punto alterato dal suoco, ancorche milio al solso (4). Altri materiali per tingere somministrava l' Egitto. OMERO, PLINIO, STRABONE, ed altri parlano delle sue piante, che alla tintura servivano, e anche oggidì ne tiriamo l'endaco, la lacca, e sali e droghe per l'arte di tingere. Tra i minerali aveano la già mentovata terra serrupinola ( 5 ). Anche oggidì ci vengono dall'Egitto tele stampate a dipinte sì di cotone, che di lino, come ci vengono da altre parti del Levante de tapeti a finissimi colori ora tessuti ora ricamazi; che lodati pur furono da MARZIALE (6), e da PLI-NIO(7)

Ma fra tutti i popoli dell'Oriente, presso i quali esercitavasi l'arte di tingere, i più rinomati surono sempre i Fenici, principalmente pel color di porpora. Per questa sola manisattura Tiro divenne una delle più grandi, e popolate città (8); e tal arte era presso i Tiri antichissima, ascrivendosene l'invenzione a Melcarto, l'Ercole di quella nazione. Nei libri di MOSE' trovasi frequentemente satta menzione di ornamenti composti di azzurro, porporino, e scarlatto (9). Questi colori sempre leggonsi disposti con quest'ordine, ed è rimarchevole, che è questo l'ordine regolare della serie prismatica dei mentovati colori, ognan de' quali si ottiene dai medesmi ingredienti, come dimostrerò nel corso dell'opera. Ricavavansi que' colori, e le varie loro degradazioni da un sugo animale (10), con cui saceano il roseo, il rosso or chiaro or cupo, il violaceo, il porporino, e l'azzurro (11); e i colori medesimi

<sup>(1)</sup> Savary. Dich. vol. 1. p. 1710. (2) Plin. L. XXXI. c. 10. (3) Id. L. XVI. c. 8 (4) Id. L. XXXI. p. 10., L. XXXVI. c. 26. (5) Id. L. XXX. c. 6. (6) Lib. VIII. op. 28. L. XIV. ap. 150.

<sup>(7)</sup> L VIII. c. 48. (8) Strab. L. XVI (9) Exod. XXV. XXVI. 1, 31, 36; XXVII 16; XXXVIII. 6, 8, 15; XXXV. 6, 23, 25, 35; XXXVI. 8, 35, 37, &c. II. Reg. 111. 14. &c. (10) Plin. L. XI. c. 36. (11) V. Ferrar. de re reftiaria L. II. c. 7.

ottener fi possono anche oggidì dal licore del buccino, e della purpura per mezzo di processi chimici (1). lo penso pertanto che i colori sì frequentemente mentovati nella Bibbia, fossero un prodotto della Fenicia, ove l'arte di tingere ha di molto preceduto la fondazione di Tiro (2). OMERO che di quelta non parla, rammenta però le vario-pinte vesti di Sidone, las qual città fu in seguito anche celebre per la porpora; e delle vario-pinte

yesti di Giuseppe, e d'altri sa menzione la Genesi. (2)

Probabilmente dall'arte di tingere in rosso prese la Fenicia lo stesso suo nome, che altri senza fondamento si sono argomentati di derivare dal mar rosso, pretendendo che da quelle coste emigrati siano i primi Fenicj. Da loro questi colori ebbero gli Egizi che da tempi rimotissimi erano seco loro in commercio; e dagli Egizj li presero gli Ebrei. Salomone li tirò dirittamente da Tiro (4). La Fenicia altronde avea tutti i vantaggi, per far fiorire tal arte. Le sue coste abbondavano di conchiglie, che formavano la materia principale; e coll'esteso commercio non solo avvalorava le manifatture, ma loro somministrava quanto potea servire a persezionarle. Sappiamo che sin dai primi tempi della loro storia portaronsi nella Bretagna, e lo stagno che ne trassero, servia probabilmente alle loro tinture; essendo questo metallo necessario pel color rosso, o da materia vegetale ricavisi, o da sostanza animale. Diffatti PLI-NIO descrivendo gl'ingredienti delle tinte di Tiro, dice che queste faceansi bollire nel piombo fervere in plumbo (5); ma presso di lui, anzi presso tutti gli Antichi plumbum album chiamavasi lo stagno, e nominatamente quello che serviva a saldare il vero piombo (6).

Durò l'uso della tinta tiria fino a che l'insensato orgoglio degl'Imperatori d'Oriente fece cader questa, e molte altre produzioni dell'arte. Facendo essi dipendere la loro dignità dal color o dalla ricchezza della clamide vietarono con rigorosissime pene, come le gemme, l'oro, e l'argento, eziandio il color porporino sulle vesti de' Sudditi, e guai chi ne avesse lavorato suor del ricinto del palazzo imperiale, anche con intenzione di farne un dono al Sovrano! Il portare quel colore era delitto di lesa maestà (7). Videro però gli Imperatori medesimi, qual danno queste leggi

<sup>(1)</sup> Acad. royal. des Scienc. 1711. par M. de Reaumur, & 1736. par M. du Hamel... (2) Cumberl. Orig. gent. Phoen. hist. p. 160. (3) c. XXXVII. 23; XXXVIII. 28. (4) II. Reg. c. 11. v. 7, 14.

<sup>(3)</sup> c. XXXVII. 23; XXXVIII. 28. (4) II. Reg. c. 11. v. 7, 14. (5) L. IX. c. 38. (6) Id. L. XXXIV. 16. (7) Cod. L. XI. tit. 8. EEe 2

portassero, e vollero rimediarvi, ordinando ai discendenti de' Tiri di sar rivivere le arti de' loro maggiori (1): a questa legge si deve se la tintura in porpozino non si perdè interamente. Conosceasi pure da' più antichi tempi in Oriente l'arte di colorire le pelli, arte che colà per eccellenza s'esercita anche oggidì.

Ma l'arte della tintura non è la sola, che debbasi a Fenicj. L'arte di far vetri loro pur si deve; e questa suppone delle cognizioni chimiche, principalmente ove i vetri vogliansi far colorati. Sidone era rinomata per queste manifatture (2), e somministrava l'arena a ciò necessaria. Il commercio de' Fenicj avrà trasportato il vetro loro nell'India, ove anticamente non conosceano altro vetro che il cristallo di rocca (3), e nell'Egitto, ove assai tardi ebbero delle vetriere. A STRABONE su detto colà da un operajo in vetro, che per farlo abbisognava certo ingrediente, massime per ottenere de' vetri colorati (4); ed è ben chiaro che quest'ingrediente era l'alcali minerale, di cui, come vedemmo, l'Egitto abbondaya. Alle testimonianze degli storici corrispondono i monumenti, che ancor abbiamo, di vetri egiziani a vari colori; e nel Museo Britannico v'è un'antichissima Mummia di tai vetri coperta. Unite alle Mummie trovanti sovente delle figurine a loro somiglievoli per la forma, e intonacate d'un azzurro vitreo simile alla porcellana della Cina. Avendo esaminati alcuni pezzi di questa intonacatura, mescendola con varie sostanze vitree, ed esponendoli al fuoco in crucioli chiusi, ho trovato che non differivano dal cobales. Questo semimetallo ebbe forse in mira TEOFRASTO (5) quando dopo d'aver parlaco del ciane (lapislazuli de'moderni) sostanza minerale azzurra che non cangia colore nel fuoco, foggiunge che gli Egizi ne hanno una specie sattizia inventata da uno dei loro re. L' oltramare altro non è che il ciano spolverizzato, ora col fuoco, ora senza, e tal è pur la pasta preparata coll'azzurro minerale, descritta dal mentovato Scrittore (6). Questo colore s'adopera pure nello smalto; ma le preparazioni di cobalto superano quelle di lapislazuli, e reggono a un più intenso suoco. Egli è pertanto verolimile che l'azzurro fattizio degli Egizj fosse vetro o smalto tinto col cobalto, qual si adopera oggidì in Europa, e nella China. Anzi, quando leggiamo in PLINIO (7), che Cyanus adul-

(6) lb. 99. (7) L. XXXVII. c. 11.

<sup>(1)</sup> Cod. L. XI. tit. 7. (2) Pl. L. XXXVI. c. 26., Strab. L. XVI. (3) Pl. l. c. (4) Strab. l. c. (5) De lapid. 98.

geratur manimit tincura &c. è probabile ch'egli avesse di mira à vetri dipinti, i quali altrove vengono da lui indicati colla stessa voce sindura (1). E' probabile altresi, che DEMOCRITO a cui s'attribuisce l'invenzione dell'arte di colorire i vetri (2), abbiala por-

tata dall'Egitto in Europa.

Un argomento delle cognizioni chimiche degli Egizj lo abbiamo dalla maniera con cui esti applicavano gli aromi, le gomme, i sali, e altre materie al preservamento delle sostanze animali, e vegetabili. Non leggiamo senza maraviglia nei libri dei Viaggiatori, che le pitture d'Egitto suffissono tuttora senza che i colori ne siano stati punto alterati dai secoli, e che i vegetali da loro intonacati siano a noi pervenuti tali che sembrano ancor freschi, e vivi. Una Mummia claminata dalla Società reale (3) aveva unita una radice bulbosa così inverniciata, che all'occhio parea presa allor della terra. PROSPERO ALPINO (4) narra lo stesso d'una pianta di rolmarino.

La polvere da schioppo, trovata a caso in Europa nel secolo XIV., era già da antichissimo tempo nota nella Cina (\*); e ognuno sa quali notizie chimiche supponga la formazione di essa. Andiamo anche oggidì a ricercare nell'Oriente dei sali, come il nitro, e'I sal ammoniaco sì perchè questi meglio che presso di noi colà si lavorano, sì perchè ve n'è maggior copia; e dagli Asiatici abbiamo lo spirito infiammabile del latte, varie combinazioni di materie metalliche, le porcellane, le vernici, ed altre simili manifatture

che noi sappiamo appena mal imitare.

Nè credasi che quelle nazioni per sola pratica, e senza teorsa operassero. Quando tutta l'Europa era immersa nelle più dense tenebre dell'ignoranza i primi libri della Chimica (tra quei che abbiamo) furono scritti in arabico da GEBER, e al leggerli ben

(4) Rer. Ægypt. 1755. p. 60.

<sup>(3)</sup> Phil. Trans. an. 1764. (4) Rer. Fau. (\*) Nel Codice delle leggi dell' indoltan (a Code of Gentoo Laws) tratto da Memorie, che hanno più di quattro mila anni d'antichità, si fa espressa menzione delle armi da fuoco, anzi dalla descrizione che ne viene fatta, appare che a loro pur fosse noto il cannone, cui chiamavano nell' anrica lingua Shen-feris, lingua or nota solo ai Bramini, Shet-Aguee, cioè ammazza-cento. Le loro Storie ne ascrivono l'invenzione a quel medesimo artista, che giusta la loro mitología, avea fabbricate le armi per la battaglia, che diedeli tra gli spiriti buoni, e i cattivi (Translator's Preface pag. 111.). In questo medelimo Codice si parla degli operaj in stagno, in rame, in oro, e in gemme, e delle vefti di cotone tinte in rollo, ( Pref. Account of Creat. p. 41. ec. ). U Trad.

fi vede che tal scienza non era nuova, nè rara in que' paes, e a que' tempi. BOEHRAAVE parlando di questo libro dice 3, che 3, molte curiose ed utili cose contiene sulla natura, la purificazio3, ne, la susione, e la malleabilità de' metalli, con eccellenti no3, tizie sui sali, e le acque sorti. Molti de' suoi sperimenti si sono
3, poscia ripetuti, e son passati per scoperte moderae; l'esattezza
3, delle sue operazioni sorprende, se se ne tragga ciò che risguarda
3, il sapis philosophorum ". Dopo GEBER, che viveva al settimo secolo venuero nel nono RHAZE, e AVICENNA, che accoppiarono la Chimica alla Mediciaa. LEONE OSTIENSE (1) parlando de' popoli che aveano conservate le Scienze perdute in Europa annovera i Caldei, gli Arabi, i Persi, gli Egizi, e gl' Indi; ed è rimarchevole che presso que' popoli andarono a studiare gli antichi Greci.

Sono queste le notizie che io ho raccolte sulla scienza degli antichi, e sull'abilità loro riguardo alla tintura, e ad altre operazioni chimiche. La Storia ci dimostra quanto vantaggio le nazioni ne traessero, e in quanto pregio sosse presso di loro sì utile atte, di manierachè ne attribuivano l'invenzione ora ai loro dei, ed ora ai loro re. Osservisi che generalmente presso le medesime nazioni quest'arte di tingere, e colorire conservatasi di padre in figlio è ancor superiore alle scoperte, e alle imitazioni de' moderni colti Europei.

(1) Ap. Voss. de Phil. L. XIV.



# DESCRIZIONE

Del Modello in rilievo di una gran parte dell'Elvezia

#### FATTO

## DAL SIG. LUIGI PHYFFER

SIGNORE DI WYRER LUOGO-TENENTE GENERALE DELLE ARMATE DI S. MAESTA' CRISTIANISSIMA COMMENDATORE DELL'ORDINE DI S. LUIGI, E SENATORE DELLA CITTA', E REPUBBLICA DI LUCERNA.

Ammirazione, e l'entufialmo, con cui di quest'opera unica in suo genere abbiamo udito ragionare più volte a chi l'avea veduta, ci ha destato il desiderio di procurarcene un'esatta descrizione, e abbiamo perciò creduto di doverci indirizzare allo stesso illustre Autore, che gentilmence ha soddistatto alle nostre brame. Il solo assunto di misurare, per così dir, passo passo un paese qual è l'Elvezia pieno di dirupi e di precipizi a cui niuno ha mai avuto pur anime d'accollarli, e ritratre quindi in rilievo questi dirupi, e questi precipizi medesimi insieme con tutto il resto del paese che li circonda, con tale accuratezza, che ognizoggetto e nelle proporzioni e nel colore sia simile affatto a ciò ch'è in natura, medra una forza di spirito superiore ; che sa stordire: Pur quest'impresa è già condotta a tal fegao, che ben cento quaranta leghe quadrace in uno spazio won molto grande un Offervatore fi vede poste sott'occhio, ed esspresse con tale precisione, the not viha piccola parte the elat--tamente non sia imiliata se rapardientata. La scala di proporzione di cui l'Autore si è servito contiene 14 tese per ogni linea del spiede del Res Tutta l'Opera abbraccia finora l'intero Lego di -Laterna con una parte de Cantoni aggiacenti, cioè di Zag Schwitz, Urys Engelberg, Undervald alto, e baffo, e Lucerna. La materia, sond'è composta, è una missura di cera cotta con segatura di legno durd. Le sese sono di serra conficurte a martello, come sassi coi chiodi. I boschi sono di lana coperta di cera mescolata col vischio;

e tutto questo è di una tal consistenza, che non si può tompere senza stromenti. Le punte delle roccie sono di pietra, tagliate e scolpite sui luoghi medesimi, e colorite secondo la natura del luogo. Le praterie e le terre coltivate sono dipinte al naturale; le acque ed i laghi hanno una tinta cerulea; le cascate sono inargentate. Il tutto è diviso in tanti pezzi di diverse grandezze il maggiore de' quali ha 18 pollici di lunghezza, e 12 di larghezza. Questi sono saldati insieme con cera, dimodochè si possono trasportare agevolmente, tagliandone con un coltollo riscaldato la faldatura. Già da quattordici anni l'infaticabile Autore con una costanza incredibile si occupa in un'impresa così difficile, e laboriosa. Le maggiori difficoltà, che ha incontrato, dice egli, son quelle di farsi condurre, ed anche portare da' più abili conoscitori del paese in luoghi, che si eran creduti per l'avanti inaccessibili, e dove egli ha dovuto andare non una, ma molte volte. Non si possono quindi esprimere le pene che quest' Uomo unico ha sosserto, i pericoli che ha corso, e le spese che ha prosuso. Pure non si stanca enttavia, nè si sgomenta. Egli è sisso di continuare la sua intrapresa, finche gli reggon le forze. Qual grado non dee sapergli la sua Patria rispettabile decorata per lui di un opera senza esempio? Quale non gliene dee la Filosofia, che per lui vede offerto agli Offervatori il comodo di contemplare a piacer loso senza: satira, e senza pericolo l'estensione, la qualità, à caratteri di una parte della Terra si interessante alla Storia napurale, espressi turti colla più scrupolosa esattezza, e vede stabilito pei secoli avvenire un punto perpetuo di paragone, da cui misurane il successivo caugiamento e degradamento che produr vi sapranno le rivoluzioni de' tempi? Quel premio che ad un Uomo di merito è il più lusinghiero, l'illustre Autore già vedesi offerto dalla pubblica riconoscenza. Il Suo nome non par nell'Elvezia, ma in molta parte dell'Europa iè già coronato d' elogi. Frequenti sono i Viaggiatori, che dalla Gesmania, dalla Francia, e dall' Inghilterra si mesano ad essere spettatori, e ammiratori della sua Opera .: Um de più abili Disegnatori di Francia è pur venuto espressamente la state scorsa a levarne il dilegno, che inciso in rame presto ascità colle stampe, e fervirà a renderla più famosa. Ma troppost desidentile 3 shesilasore illustre abbia campo di lungamente considuaria. Un Uemo, che al coraggio e alla contanza del Sig. PHYFFER unifoa del fuz cognizioni pel compimento di un'Opera rosì grande, uon è sì facile a sperage.

# TRANSUNTO

D' ALCUNE LETTERE

## DEL SIG. ANTONIO SONGA

Membro della Società delle Arti, Manifatture, e Commercio di Londra

A S. E. IL SIG. CONTE

# LODOVICO DI BELGIOJOSO

INVIATO STRAORDINARIO DELLE LL. MM. II. RR. ED A.
- ALLA CORTE BRITANNICA

Sull' Agricoltura Inglese.

## LETTERA I.

Londra 18. Maggio 1778.

là da qualche tempo V. E. si è compiaciuta di accennarmi il suo desiderio di sapere il miglior metodo usato in Inghilterra per la coltura de' frumenti. Il miglior senza dubbio è quello del Sig. TULL, cioè di porre la semente sotterra a grano a grano, e alla distanza di 12. o più pollici l'un dall'altro; al qual ufficio son desinati i Fanciulli, che con un bastoncello sanno un buco alla prosondità di più pollici nella terra già ben preparata, v'inseriscono il grano, il ricoprono colla mano medesima, e così seguitan via via. Questo metodo rende persino l'ottanta per uno ("). Ma siccome non è peranche adottato universalmente, io mi ristringerò a parlar di que' soli, che son più in uso, e che anche nelle terre peggiori non rendon mai meno del dodici o quindici per uno.

Tom. 1. V. interno ad effo la Seeka d'Opusceli Interessani Vol. XIX. p. 93.

E' costume generale in Inghilterra di arare i campi almen tre volte prima di seminarvi il frumento, l'una pel lungo, la seconda pel traverso, e la terza di nuovo al lungo. Ad ogni aratura si erpica, e le arature si fanno otto, dieci, e anche quindici giorni l'una dopo l'altra. I più diligenti arano insino a cinque volte quando il tempo asciutto, e gli altri affari loro il permettono, sacendo le due ultime arature obliquamente. Con ciò vengon essi a stritolare vie meglio, e polverizzare il terreno, oggetto principale, che aver debbe l'Agricoltore, e ne ricavano costantemente miglior raccolta. Se il terreno è duro, e tenace, qualche giorne dopo ciascuna aratura, per infranger le zolle vi sanno pure rotolar sopra de' cilindri pesanti.

È pur costume generale degli Inglesi il cangiar la semenza più frequentemente che possono, procurandosela dalle altre provincie e finanche dalla Polonia, e dalla Fiandra. Il risultato costante è d'averne sempre raccolta più copiosa, soprattutto quando in terreno argilloso, o cretoso si semini frumento raccolto in terreno sabbioso o viceversa. Perciò ove non possano aver la semenza d'altronde, cercano sempre di sare almeno questo cambiamento colle semenze raccolte da' propri campi. Ogni due o tre anni però ognun

procura di averla da provincie più lontane.

Circa alla qualità del seme cercan d'avere il più ben pasciuto, e più netto, e tale riesce principalmente quello che si raccoglie

col metodo del Sig. TULL.

Un giorno innanzi di seminarlo il pongono in una lisciva di acqua fredda, e di cenere, oppure di acqua, sterco, orine ec., ovvero di acqua e calcina, e dopo di avervelo ben rimestato, e levatine i grani che vengono a galla, vel lasciano dodici, venti, e più ore. Alcuni servonsi unicamente di acqua e sale, e chi è vicino al mare sa uso di acqua marina, e di sterco di polli, vacche, cavalli, pecore ec. Il strutto di quella preparazione è d'aver quindi il grano netto, e sanissimo.

Ognun s'affretta a feminare per tempo, acciocche il grano produca molti germi, e molte radici innanzi all'inverno; e chi ha feminato avanti alla metà di ottobre ha generalmente raccolta

più abbondante di chi indugia più a lungo.

Subito passati i geli, appena la terra si mostra bassantemente asciutta, vi san correr sopra un espice leggiero, il quale serve a polverizzare la superficie, e non sa quasi niun danno alle pianticelle del seumento. Verso alla sine di marzo vi gettan sopra

dell'ingrasso sottile, come cenere, calcina polverizzata, o cose simili, che pur vi sanno prosondare coll'erpice; e questo giova a somministrare nuova sostanza al terreno già indebolito dal putrimento prestato alle pianticelle medesime.

Il concime che danno al terreno precedentemente è seconde

il comun metodo ec.

## LETTERA II.

## Londra 7. Giugno 1778.

IN confermazione di ciò che ho indicato a V. E. nella prece-📕 dente Lettera sulla raccolta che generalmente si fa in Inghilterra 🕻 io recherò due notizie che n'ho avuto recentemente. Ne' giorni scorsi un abile Agricoltore di Devonshire, ossia della Provincia di Devon, desiderò di vedere le macchine spettanti all'Agricoltura. e alle Arti, che sono presso alla Società delle Arti, Manisatture, e Commercio. Io vel condusti, e con questa occasione l'interrogai su i metodi di coltura, che tengonsi nella sua Provincia. Ei rispose, che nel seminare generalmente si segue ancora l'antico uso; che però vi si premettono due o tre arature, le quali bastano, essendo il terreno non molto duro; che sogliono seminarvisi circa 6. pecks di frumento per acre, misura più grande della pertica Milanese, e più piccola dell' arpent Francese; e se ne raccolgono generalmente a 1 o 3. quartai di frumento. Or un quartajo contiene 8. bushels, e un bushel 4. pecks. Da un bushel e mezzo se ne raccolgono adunque 20, o 24, che è fra il 13, e il 16 per uno. Eppure quella Provincia è riputata una delle men fertili in framento, e infatti vi si coltivano a preferenza l'orzo, la segale, l'avena ec-

Dalla Società delle Arti, Manifatture, e Commercio è stato proposso replicatamente il premio per chi ritrarrà più frumento da un ecre, non meno però di 5. quartai, con ordine di notificare la qualità ad espossaione del terreno, il raccolto sattovi prima, e il mesodo tenuto nel coltivarlo. Come Membro della Società io mi vi sono allora trovato. I dibattimenti sul sisare quanto almeno esser diovesse il prodotto da premiarsi, surono molti. Chi voleva 4. quartai, chi 4½, chi 5, chi sinanche 6, e 7. V'eran sra gli altri due Georgosili insigni, l'uno il Sig. ARBUTHNOT inventore Ff 2

dell'aratro, che tirato da 4. cavalli taglia la terra fino a 22, pollici di profondità rovesciando perfettamente sulla superficie la terra eh'è al fondo, e l'altro il Sig. ARTHUR YOUNG, che tanto ha esperimentato nell'Agricoltura, che ha scorsa tutta l'Inghisterra esaminando i metodi, che vi si tengono da' migliori, e i loro effetti, che in più volumi ha pubblicato le sue osservazioni, e che in quel giorno era Presidente del Comitato. Ora il Sig. ARBUTH-NOT afficurd, che i 5. quartai per acre non erano difficili ad ottenersi, e ch'egli conosceva parecchi i quali ricavavanli annualmente, e che usando maggior industria, avrebber potuto agevolmente ritrarne assai più. Il Sig. YOUNG desse pure, che non era promovere le mire della Società, e conseguentemente il ben pubblico il contentarsi di un prodotto inferiore a 5. quartai, poiche egli ne' suoi esami dell'agricoltura del Regno aveva trovati moltissimi, che ne ricavavano comunemente e 4, e 5. senza impiegarvi più di una industria mediocre. Su tali assicurazioni su decretato, che il raccolto da premiarsi non dovesse esser minore della suddetta quantità.

Ora secondo il metodo del Sig. TULL, per un acre basta un mezzo bushel o poco più di semenza, e 5. quartai sono 40. bushels, il prodotto adunque è del 70, o 80 per uno. Ma anche seminandone all'uso antico un bushel e mezzo per acre, e ricavandone 40, come i Signori ARBUTHNOT, e YOUNG hanno asserito avvenire in più luoghi del Regno attualmente, il prodotto è sempre

del 26 3 per uno.

## L E T T E R A III.

## Lendra 24. Giugne 1778.

Quanto ho esposso intorno ai metodi che tengonsi in Inghilterra per la coltura de' frumenti, io voglio ora soggiugnere alcuni miei pensieri sul modo, con cui potrebbesi facilmente migliorare nel Milanese la coltivazione del gran-turco, ossia formensone, come è chiamato in Lombardia. Questo genere, siccome quello che più coltivasi in Treviglio dov'io son nato, e dove bo terre, più d'ogn'altro richiede le mie rissessioni. Non mi sarò tuttavia a proporre il metodo con cui si coltiva nelle Colonie Anglo-

Americane, e ch'io credo il migliore, perchè troppo di fronte si opporrebbe agli usi antichi, pregiudizio troppo potente ne' Contadini. Forse ne parlerò a miglior agio in altra occasione.

Basterebbe che invece di gettar il seme irregolarmente, come è costume, si cominciasse dal sostituir il metodo del Sig. TULL seppellendone i grani sotterra alla distanza di un mezzo braccio, o d'un braccio un dall'altro, e ciò in sile regolari distanti sra loro d'un braccio e mezzo. S'avrebbe risparmio considerabile di semenza, e le piante verrebbero più vigorose, e più abbondanti

di pannocchie più lunghe, e più pesanti.

Da questa distribuzione in file regolari, e distanti fra loro s'avrebbe pure un altro vantaggio. La prima, e seconda zappata a mano, che attorno suol farvisi per ripurgare il campo dall'erbe perniciose, cade appunto nel tempo che la cura de'bachi da seta richiede tutta l'attenzione del Contadino, sicchè è difficile aver persone sufficienti per ben attendere all'uno e all'altro oggetto. Or dopo la suddetta distribuzione, fra l'una e l'altra sila invece della zappa potrà usarsi un aratro leggiero tirato da un solo bue, o da un solo cavallo, o da due posti l'uno dinanzi all'altro, il che richiederà minor tempo, e minor numero di persone; e s'otterrà frattanto, che l'erbe siano sbarbicate più prosondamente, e più prosondamente smosso il terreno, e la zappa non sarà più necessaria, che a toglier l'erbe fra pianta e pianta nella medesima sila, cosa che prestamente potrà eseguirsi.

Non due volte soltanto, ma quattro e cinque io vorrei che l'aratro per questo modo si facesse passare a diversi tempi tra sila e sila, sollevando la terra, e rovesciandola sulle piante. Oltre al tener purgato il campo dall'erbe nocevoli, la terra ben trita e polverizzata meglio assorbirebbe la ricchezza dell'aria, e l'umido delle rugiade penetrerebbe più a sondo. L'asciutto è il maggior male, e il più frequente a cui soggiaccia il gran-turco, e ad un tal male per questo mezzo rimedierebbesi in molta parte. Chi se ne volesse convincere coll'esperienza non avrebbe che a sar passare l'aratro com'io ho detto per due o tre sile, lasciando intatte le altre; dopo tre o quattro giorni di tempo asciutto ei troverebbe le prime ancor umide bastantemente sotto alla superficie, laddove l'altre a proporzione sarebber secchissime. Questa esperienza è quella, che ha convinto i Contadini dell'Inghilterra; e convincerà, io spero, eziandio i Lombardi; nè più avranno a sospirare sì al-

tamente le pioggie, o a cercar di supplirvi, come sassi in Gera

d'Adda, ed altrove con acque crude, e dimagranti.

Il tener la terra ben trita, e polverizzata è di tanta secondità, che laddove nella più parte del Milanese, per quanto so ricordarmi, il campo ove dee spargersi il sormentone non suol ararsi suorchè in primavera nell'atto-di seminarlo, io vorrei che un' aratura prosonda vi si sacesse anche innanzi all'inverno. Questa equivarrebbe per lo meno ad una buona settamata.

Collo stesso metodo sarebbe bene che si coltivasse il formentoncino, il panico, il miglio, sacendo le file un po' men distanti l'una dall'altra. Il passar l'aratro tra fila, e fila gioverebbe a preservare in parte anche questi grani dalla siccità, per cui pe-

siscono si di sovente.

# SPERIENZE

Tendenti ad illustrare la vera Teoria del Kermes minerale, e del Solfo dorato d'Antimonio

# DEL SIG. VAN-BOCHANTE

PROF. DI CHIMICA A LOVANIO

Giornale di Fisica. Sessembre 1778.

Oso soddissatto di quanto hanno scritto finore diversi Autori circa la vera cossituzione del Kermes minerale, e del Solso dorato d'Antimonio, e men pago della teoria che hanno dato di questi due medicamenti, ho creduto di dover intraprendere nuove esperienze, che fornir potessero nuovo lume intorno a queste due combinazioni chimiche.

Io ho cominciato a dubitare non esser vero che il regolo d'antimonio esista nel kermes minerale sotto sorma metallica, come esiste nell'antimonio medesimo, e per assicurarmi del fatto, ho proceduto nella seguente maniera.

#### PRIMO PROCESSO.

Mo preso una parte di vetro d'antimonio comune, e due parti di solso ordinario; ho satto sondere tutto insieme in un crociuolo coperto; da questa mescolanza ben susa, e raffreddata è risultata una massa opaca simile al salso segato d'antimonio, la quale polverizzata somigliava ad una calce di marte di colore assai cupo.

#### SECONDO PROCESSO.

Ho fatto bollir questa polvere con un alcali sisso puro, seguendo il metodo usitato di fare il kermes per la via umida, e n'ho ottenuto un bellissimo kermes in grandissima quantità separantesi pel rassreddamento. Il liquore, che soprannuotava, poichè su divenuto chiaro, essendo decantato, e saturato, ha dato un solso dorato bellissimo.

#### TERZO PROCESSO.

Ho preso del solso dorato ottenuto dalla precipitazione per via d'un acido, l'ho ben edulcorato col lavarlo replicatamente; sattolo seccare ne ho messo una certa quantità a bollire in una lisciva alealina un po' spessa; il liquore filtrato mentre era tuttavia bollente ha dato col rassieddarsi una gran quantità di kermes minerale, che m'è sembrato più leggiero del kermes ordinario, e d'un colore più chiaro; lo stesso liquore separato, e precipitato da un acido m'ha restituito un solso dorato assatto simile a quello di cui aveva satt'uso in questa sperienza.

## QUARTO PROCESSO.

In un matrasse sopra un bagno di sabbia ho satto digerire a un calor dolce d'alcune ore del vetro d'antimonio ridotto a polvere impalpabile in una sufficiente quantità di liquor sumante di Boyle, sicchè questo soprannuotasse d'alcune dita movendo il tutto di tempo in tempo. Avendovi aggiunto dell'acqua bollente, e satto pure bollire il tutto per un istante n'ho ottenuto un bellissimo kermes minerale, ma in uno stato di divisione sissatto, che passava quasi tutto a traverso al seltro anche quando il liquore era rassreddato; ciò m'ha costretto a lasciar riposare il liquore filtrato in un vaso di vetro, ove ho ottenuto il kermes per sedimento. In tutte le parti del vaso, ove era contenuto il liquore, si depose del kermes di un

bellissimo rosso-giallo, ma in tale stato di divisione, che il vaso sembrava aver ricevuta una mano della più bella vernice di lacca.

Da queste sperienze ho creduto poter inserire 1.º che la parte cossitutiva antimoniale e nel kermes minerale, e nel solso dorato non è un regolo, come è stato e creduto, e scritto anche a'nostri giorni, ma è realmente una calce, o un vetro d'antimonio. Quindi le differenze che ha l'antimonio crudo dal solso dorato, e dal kermes, non vengono dal non effere il solso di questi precipitati unito colla parte regolina alla stessa maniera, e colla stessa intimità, che lo è nell'antimonio, ma dalla ragione che in questo esiste il regolo, e in quelli solamente la calce, o il vetro d'antimonio unito al solso, o al fegato di solso: il che non dee sar maraviglia, poiche quasi tutti i metalli, e particolarmente i semimetalli si calcinano più o meno durante la loro dissoluzione ne' menstrui chimici; di che viene, che quando sono precipitati han piuttosto la forma di una calce, che del metallo che vi è stato adoperato. 2.º che si può avere coll'ajuto dell'alcali volatile, o del liquore fumante di Boyle un kermes infinitamente più fisso, che con tutti gli altri mezzi conosciuti, ed è a desiderare, che nella pratica della Medicina se ne facciano replicate esperienze per veder pure se ei meritasse la preferenza. 3.º che il kermes minerale non differisce punto dal solso dorato rispetto alla quantità della parte antimoniale, e del solso, ma la differenza fra questi due corpi chimici consiste solo nell'essere il kermes minerale una combinazione di una specie di vetro d'antimonio col fegato di solso, e il solso dorato una combinazione del medesimo vetro col solso semplice, a cui sorse è aggiunto un emetico analogo all'acido che l'ha precipitato. 4.º che i varj kermes, e i varj solsi dorati esser possono più o meno emetici gli uni degli altri secondo che il loro vetro è più, o meno flogisticato.



Rimedio per guarire la Tosse Catarrale

# RITROVATO DAL SIG. MUDGE

MEMBRO DELLA SOCIETA" REALE DI LONDRA

## ESTRATTO DA UNA LETTERA

# EL SIGNOR MAGELLAN

MEMBRO DELLA SOCIETA' MEDESIMA

Scritta ad un suo Amico a Parigi. 4. Novembre 1778.

MIO GARO DOTTORE E RISPETTABILE AMIGO.

annunzio un rimedio nuovo e semplicissimo pubblicato teste dal Sig. MUDGE, Chirurgo a Plymouth, il quale guarisce infallibilmente la tosse catarrale in pochissimo tempo, principalmente quando non sia già invecchiata. L'autore non lo ha proposto se non dopo d'averne provata l'essicacia con certissime e moltiplici sperienze; e'l suo rimedio è tanto più pregevole, quanto che si può adoperare in tutti i luoghi, e in tutti i tempi, senza l'assistenza del Medico, senza il soccorso dello Speziale, e quasi senza nessuna spesa. Altronde è sì innocente in se stesso, che non può nuocere in alcun modo, ancorchè s'adoperi senza nessuna cautela. Queste qualità devono renderlo accetto a tutti coloro, che, come voi, hanno a cuore il ben-essere degli uomini ec.

Il Sig. MUDGE pensa con tutta ragione altro non essere la tosse catarrale, che il seguito d'una vera insiammazione, almeno parziale, della membrana che veste gli organi della respirazione; e per guarirla v'applica il topico il più semplice, il più innocente, e'l più ficuro; cioè il vapore dell'acqua mediocremente calda. Per meglio riuscire in questa applicazione ha immaginato uno stromento, che chiama inhaler in inglese, e che noi chiameremo Inspiratore, avendo riguardo al suo uso. Eccone la descrizione coi cangiamenti ch'io vi ho satti per renderlo più comodo, conservandogli tutti gli avvantaggi di cui è suscettibile. La qui annessa sigura rappresenta l'Inspiratore nello stato in cui si deve adopetom. I.

Digitized by Google

rare: s è un vaso cilindrico, che si può sar d'oro, o d'argento, e serve egualmente se sia di stagno, o di latta. E' saldato tutto all'intorno e dee contenere circa una pinta. Deve aver la figura a un di presso d'un vaso da the, o piuttosto d'un adacquatojo con une o due manici bb. V'è un tubo e ce, che saldato al piano superiore, discende internamente sino alla distanza d'un mezzo pollice dal fondo, come si vede segnato da punti sino in d. Questo tubo ha un piccolo coperchio ce traforato, acciò siavi il passaggio per l'aria, che si vuole inspirare. Presso a questo tubo ve n'è un altro fg che però non si prolunga nel vaso, ed ha un simile coperchio trasorato. Internamente è satto a imbuto, come si vede segnato coi punti; di maniera che mettendovi dentro una pallettina z di sughero, questa sa le veci di una valvola, lasciando uscir l'aria interna al di fuori, ma non permettendo, che l'esterna vi entri. I diametri dell'imboccatura k del tubo c d, e del foro z devono avere una convenevole ampiezza, affinchè non rendano difficile la respirazione. Bastano di pollice - Per ultimo bik è un tubo flessibile di cuojo, che richiude un fil di metatlo coperto di seta in sorma spirale, acciò sia sempre ben dilarato e sessibile,



e termina in una imboccatura d'avorio & che prendesi in bocca quando le ne sa uso. Questo si adatta all'apettura hi, ov'è un breve tubo, che sporge in fuori per riceverlo.

Maniera di adoperare l' Inspiratore.

Quando la persona che ha la tosse catarrale, o il mal di gola (giacche questo rimedio sombra che debba egualmente giovare in amendue i casi) va a letto, mettasi dell'acqua calda nell'Inspiratore pel foro hl, da cui a tal effetto si stacca il tubo di cuojo hik; e quindi vi si rimette. Il vaso si riempie a un di presso sino a due terzi: s'involge in un tovagliolo, e mettesi in letto presso all'ascella dell'ammalato. Questi attenderà che l'acqua, se è troppo calda, si raffreddi alquanto, in guisa da poterne inspirare il vapore senza scottarsi.

La macchina agisce in questo modo. L'aria, che entra dal tubo cd, passa attraverso l'acqua moderatamente calda; vi si carica di vapore acquoso, ed entra quindi pel tubo hik nei polmoni dell'ammalato, il quale può gettare l'espirazione pel medesimo tubo, e l'aria uscendo dall'apertura fg (ove la palla di sughero le Jascerà libero il passaggio ) insieme a una porzione di vapor caldo, spandendosi pel letto, coopererà in capo a qualche tempo ad eccitare nell'ammalato una traspirazione salutare. Si deve continuare quest'operazione per 20. minuti, o per mezz'ora. Se la tosse è recente, trovasi cessato ogn'incomodo nel seguente giorno; ma se la tosse à vecchia, bisogna continuare il rimedio per alcune notti di seguito.

Qualor si vuole far uso dell'Inspiratore l'Autore consiglia di prendere qualche opiato 4 d'ora prima d'andare a letto, come un rimedio concomitante per attenere la guarigione della tosse. Perciò egli prescrive 3 dramme (ovvero quanto ne contengono 3 cucchiaj da the ) dell'elixir paregerice, per gli adulti; una dramma pei fanciulli al disotto di cinqu'anni, e due per quelli che sono tra i cin-

que, e i dieci.

Il Sig. MUDGE parla d'un'esperienza che si può sare coll'Inspiratore, ma che io per certo non ho curiosità di tentare. Dice, che per convincersi, che la tosse catarrale proviene dall'aver inspirata un'aria fredda ed umida, basta sar uso dell' Inspiratore con acqua fredda, poiche con tal mezzo si ecciterà infallibilmente questa specie di tosse.

Il titolo del libro da cui ho estratta questa relazione è: A radical and expeditious cure for a recent catarrous cough by J. MUD-GE F. R. S. Londra 1778 in 8.º Il lettore vi troverà molte discussioni teoriche assai ingegnose, e delle offervazioni utilissime GGg 2

per la pratica. Fra queste ultime non posso ommettere quella del buon essetto, che ha veduto negli sputi di sangue tendenti alla sebbre etica, sacendo prendere all'ammalato una mezza dramma di nitro in un bicchier d'acqua due o tre volte al giorno; e nella tosse seca e saticosa, delle pillole satte di gomma ammoniaca con alcune gocce di landano prese avanti di coricarsi. A.

Mezzi di tentare il ravvivamento degli Annegati raccolti ad istruzione di chi concorre a sovvenirli (\*)

DAL SIGNOR

## DOTT. FELICE ASTI

P. P. E SOCIO DELL' ACCAD. DI MANTOVA.

I cavino in 1.º luogo dall'acqua il più presto e nel miglior modo, e pian piano si posino col capo alto.

2.º Tosto si spoglino de' panni bagnati, tagliandoli dove occorre; e si asciughino nella testa ed in tutto il corpo ben bene con panni ruvidi di lana o canape, o lino asciutti, quanto sarà fattibile. Indi non già capovolti, come per ignoranza una volta si costumava, nè con la pancia in giù, ma su l'uno o l'altro sianco con la testa sensibilmente più alta delle coscie e delle gambe, si collochino sopra di un letto caldo, coperto di panni adattati alla stagione, mettendo lor prima una camicia, o un camiciotto, caldo e asciutto. Il letto dev'essere chiuso, riparato dal vento, dall'aria aperta, e da ogni ingiuria, massime in tempo freddo o piovoso. Meglio sarebbe, se il letto sparso sosse di cenere o arena ben calda, senza però scottare il tramortito; e se il camiciotto sosse di roba ruvida, e tale, che si potessero fare senza scoprir l'annegato le fregagioni, che sotto si pro-

<sup>(\*)</sup> Altre volte di questi mezzi si è ragionato nella Scelta a'Opuscoli Interessanti Vol. VII., e Vol. XXIII. Gioverà tuttavia il vederli ora qui tutti taccolti, e disposti in serie. Gli Edit.

pongono. Si coprirà pure la di lui testa con berettone di lana, o simigliante, che sia caldetto e ben asciutto.

3.º Si strofinino le coscie, le gambe, le spalle a tutto il si le della schiena, le braccia dall'omero alle mani, il petto da un la to e dall'altro, tutto allo ingiù, e la pancia all'opposto dal pettignone all'insù, con panni caldi di lana, o mancando questi di altra sorte, come sopra, rozzi e asciutti; e si stroppicino le piante de'piedi con aceto bollito con sale, senape, o altro aroma, ed in mancanza di aceto adoprisi vino generoso. Nello stesso tempo si applichi alle narici, alle tempie, a possi, ed alla regione del cuore detto aceto; introducendolo nel naso con bombace, o fili di tela, in esso inzuppati; e applicandolo all'altre parti con pezzuole calde e bagnate, che tengano poco sito. Vi su chi poselo fra animali calorosi della propria o d'altra specie atti a riscaldarlo.

4.º Mentre si usano questi ajuti, si mandi sollecitamente per un buon Medico, o Cerusico, il più vicino, ed in tanto che viene si proseguano i mezzi suesposti, i quali ministrare si possono da genti di campagna, scegliendo i più abili; e se il tramortito ha della bava o spuma, o altro che imbratti, e infarcisca le labbra la bocca, la lingua con destrezza si asterga ammollendola con acqua ed aceto, e pulendo il più che si può (con buona maniera aperta la bocca) dentr'essa sin dove si può giugnere, tutto ciò che impedisce d'operare a ravvivare il disgraziato. Si potrà da qualche astante, se tarda il prosessore, applicare una cura o supposta all'ano, satta di tabacco in corda, o di sapone con aglio, sale, o simile stimolante aggiunto; prosumando la camera con aceto bruciato, o crusca, o zucchero, e continuando principalmente le fregagioni. Con piuma, spina di gramigna, o altro, si ecciti pur lo starnuto.

5.º Giunto il Medico, o Chirurgo, sarà di lui ispezione eseguire, o sar eseguire il sopraddetto quando non siasi essettuato quanto bassa. Indi con l'alcali volatile sluore, quando l'abbia in pronto, o collo spirito volatile di sal ammoniaco, o con altro si satto spirito, almeno con aceto sortissimo, introducendolo nelle narici, ora in una ora nell'altra, vedrà, se si possa scuotere l'assisso; e gliene sarà penetrare qualche goccia sino alle sauci. Allorche verrà in essere di poter inghiottire, gli sarà ingojare alquante goccie (allungate con un po' di vino, o acqua) di detto spirito, e ripetutamente sinchè sveglisi, o si produca il vomito. Starà in attenzione, se comincia qualche palpito di cuore, alcun sensibil movimento mel torace, alcuna uscita d'aria dal petto, qualche sentore di pol-

so, o altro indizio di vita, per animarsi a vieppiù ravvivarlo. 6.º Porterà seco il Chirurgo accorfo, un manticetto, o altra macchina fossiatoria da introdurre l'aria ne' polmoni, per ridonare il moto a questo organo reso inoperoso. I custodi però de' luoghi, dove facilmente succeder possono tali disgrazie, dovrebbono essere provveduti di sì fatta macchina, di acconcio camiciotto o camicione di lana, di un beretto grande pur di lana, e di una boccettina di liquore alcalico volatile spiritoso, come pure di una macchinetta fumigatoria, di cui sotto, per servirsene al bisogno. Col detto manticetto, o almeno con cannello o una cannuccia, o simile infoffiatorio fromento; purgata pria la bocca da viscidume, se v'ha spiuma, saliva, o altro sin dove si può arrivare; introdurrà forzatamente dentro la laringe, la trachéa, e i bronchi polmonali, in varie riprese e colla debita distanza almen d'un minuto, introdurrà, disti, una sufficiente quantità d'aria per dilatare i polmoni, alternativamente. Continuerà per un pezzo, poichè alcuni durarono qualche ora a riaversi. Mentre si sa questa operazione si turi all'annegato il naso e la bocca, soltanto lasciando aperto il varco per il cannello o pippio, con cui l'aria si sossia. Se per la bocca s'infonde, con turaccioli di cotone, o sfilacci di tela, tenganfi serrate le narici, e la bocca fi chiuda con pelle, o carta doppiata, o panno fitto. che trapelar non possa l'aria insussata, lasciandoci il varco per il cannello o pippio suddetto; il quale s'avverte che sia bensì di materia soda, e sacile da maneggiarsi, non però di vetro, nè tagliente, o pungente. Si dee per 60. o 80. minuti almeno proseguire l'operazione, ed anche più, quando prima non riabbies il paziente, e dia indizio di non potere più tollerarla. I fegni di vita sono la respirazione, il moto al cuore, il polso, il calore, altri movimenti di altra parte, o di tutta la persona. Quelli d'intolleranza sono dibattimenti, convulsioni, straniezze, o grida, indicanti esser molesta l'ulteriore insussazione.

7.º Tornato in vita il sommerso, con un po' di vino si ristorerà, ad un cucchiajo alla volta infusogli in bocca per intervalli,
quando senza pena lo trangugi. Gli si darà dopo a sorso a forso un
brodetto, o cordiale, e satti i possi di diametro più che sufficiente,
il Medico giudicherà se massime atteso il temperamento, l'abito
corporeo, ed altro, spediente sia una discreta, e interrotta missione di sangue. Sarà ben satto usare internamente, invece o dopo
la sanguigna, qualche rimedio penetrante, blando volatile, ristorante i mervi, e trattandosi di donna anche antisterico: v. g. sal

volatile di succino a pochi grani, il muschio, la cansora nitrata, in dose conveniente, almeno il sangue ircino ben preparato in dosi gagliarde, o sì fatti squaglianti gli umori, scioglienti i grumi, scemanti le stasi, resocillanti le sorze, e sacilitanti una equabile circolazione.

- 8.º Tra gli ajuti atti ad eccitare l'assisso, si conta la macchina sumigatoria, con eui applicansi cristeri di sumo di tabacco. Tal macchina d'ordine del Magistrato alla Sanità di Genova tener si dee dagli Speziali a portata del mare; e l'anno scorso con tal mezzo un tal Cisredi da tutti creduto morto su ravvivato. M. GAR-DANE, che par meglio d'ognaltro abbia trattata la materia, crede tai clisteri utili, necessari, comodi, e me dà ragioni, e sperienze che lo comprovano. In maneanza di detta macchina può servire l'anslia cellai, posson servire le due pippe dal Collegio Fiorentino proposte, od in vece del sisone di M. GRAAF, il tubo di cuojo del LAMPRONTI odierno esperto Clinico di Ferrara. Possonsi far supplire, quando non siavi macchina alcuna sumigatoria, i sottrattivi satti co' più potenti purganti, come per certe ragioni piace ad alcuno.
- 9.º Qualora si tema oppresso il polmone, o da qualche quantità di acqua ne' di lui bronchi, e nelle vescichette inoltrata, oppur da catarro, o simile umore stagnante ne' suoi vasi cruenti o linsatici, onde nel ravvivato resti difficil respiro, tosse, raucedine, o altra molessia; o che altrove in parte essenziale rimassa sia stasi o remora di sluido, che dee circolare, allora ben ristetta il Medico, se convenga l'emetico, ed in soggetti senza contraddizione ad esso potrà prescriverso.



# Dell' uso delle Castagne d'India per pascolo de Bestiami

Nuovo Magazzino Amburghese. Par. CV.

Castagni d'India nelle nostre ville non si sono finor piantati ad altro oggetto, che a quello di godere della loro amenità e dell'ombra. I frutti, di cui si caricano abbondevolmente, sono stati ognor trascurati, e sprezzati a cagione della loro amarezza. Ma assai maggior conto di queste piante s'avrà a fare oggimai, dappoiche è stato scoperto, che non pure le capre assai volentieri si pascono delle lor foglie, ma che i frutti eziandio sono un ottimo pascolo per esse, per le vacche, e per le pecore. Nell'Annoverese dopo la relazione sattane dalla Società Agraria di Zell, le castagne d'India si raccolgono diligentemente per cibo delle vacche, e delle capre. In Sassonia puranche vari Membri della Società Economica di Lipsia non solo han confermata la bontà di questo nutrimento, ma han trovato eziandio, che varie bestie le quali n'avean mangiato sono rimaste esenti da una mortifera contagione. Del vantaggio di questo pascolo noi pure abbiamo un esempio nei nostri contorni. Uno ha fatto l'esperienza di dar ad alcune bestie a mangiare di queste castagne ora sole, ora miste a carote, e a foglie di cavoli, e ha veduto che le prime eran sempre da los preserite. Continuando per sei in sette mesi, con diciotto staja di tali castagne egli ha ingrassato tre capi di bessie in modo, che di più non potean essere se mantenute le avesse a biada; e le carni furon trovate saporitissime.

I porci non ne mangiano, ma le capre, le vacche, e le pecore ne son ghiottissime. Un Uomo illustre, e degnissimo di sede, che ama, e conosce a sondo l'agricoltura ha pur raccontato, che nell'inverno le vacche pasciute di questo frutto danno un latte così grasso, e saporito, e un butirro sì giallo, come se avessere mangiato erba; e che i montoni soprattutto con queste castagne ingrassan prestissimo.

In Turchia si soglion dare a' cavalli asmatici, e perciò si ehiamano castagne de' cavalli. Se al Contadino somministrassero pure il rimedio si ricercato contro il contagio delle bestie, qual preziosa scoperta ciò non sarebbe!

# TRANSUNTO DI DUE LETTERE DEL SIGNOR

# FRANCESCO CASNATI

AL SIG. CONTE

# MARCO ODESCALCHI

Sul metodo d'uccidere colla canfora le Crisalidi nei bozzoli de Bachi da seta (1).

### LETTERA I.

O fatto l'esperimento della cansora per sar morire le crisalidi de' bachi da seta, e sono colla presente a ragguagliare V. S. Illustrissima dell'esto, e d'alcune circostanze relative a quest'oggetto appara dell'esto.

La canfora produce ottimamente l'effetto di far morire le crisalidi nello spazio di 36. ore, ma non vi vuol niente meno. Dopo 35. ore io non le ho trovate ancor se del tutto. All'incontro dopo le ore 36. erano morte interazzate. Mo però abbondato anziche no nella dose della cansora se endo il suggerimento dell'Autore medesimo. La galletta (2) non ha sofferto dall'azione della cansora il minimo detrimento, essendo rima la pienamente nel suo esser primiero.

Dopo questo son passato al secondo esperimento di sar filare la galletta sossocia colla cansora, e ho veduto che coll'acqua

<sup>(</sup>t) Veggali intorno a quello metodo la pag. 196. Noi comunichismo al Pubblico quelle Lettere tanto più volentieri, in quanto fappiamo che alcune pruove fatte da altri o per la cattiva qualità della canfora, o per la poca quantità impiegatavi, o per altre circostanze non sono ben riuscite. Gli esempi favorevoli debbono animare chi non ha avuto felici le prime prinove, a ritentarle nuovamente. Gli Edit.

<sup>(2)</sup> Nome che a dà a' bozzoli in Lombardia, e in altre parti d'Italia.

Tom. 1.

HHh

quasi bollente, come l'esige la galletta viva, l'operazione non riusciva, e i sili non s'attaccavano. Ho satto provare con acqua men calda, ossia tepida solamente, e la cosa è andata a maraviglia: la galletta si è spogliata benissimo, ha lasciato pochissima strusa (1), e si è silata una seta egualmente bella e persetta, come può averse dalla galletta viva, ed anche migliore per la net-

rezza, e pel lustro.

Un altro esperimento importantissimo, restava a fare, di cui non parla la Memoria del Sig. DU BOVISSON, ed era quello di vedere, se questa seta sosse facile all'incannaggio, poiche altrimenti il metodo della cansora non sarebbe più convenuto, pel molto danno, che derivato sarebbe dalla difficoltà di svolgere la seta. Ho però avuto il piacere di veder la selice riuscita anche di questo terzo esperimento: la seta si svolge tanto sacilmente, quanto quella che è stata filata con galletta viva, se non sorse anche meglio, e senza niun calo in serazza.

Ora non mi rimane che di vedere come la medesima galletta si conservi col tempo, affine d'assicararmi di quanto promette l'Autore, che non sia soggetta alla voracità de' topi, nè al tarlo, e che nulla soffra nel suo incrinseco. A quest'effetto ne conservo una porzione, che sarò silare dopo qualche tempo. Ho creduto frattanto mio dovere d'esporre a V. S. Illustrissima minutamente i risultati avuti sinora, e per adempiere con ciò alle mie promesse, e per corrispondere alla degna premura che ella nutre di promò-

vere i vantaggi del nostro commercio.

In confeguenza de' succennati esperimenti io ho stabilito per l'anno venturo, e per sempre di non usare più d'altro mezzo per sossociale crisalidi, che di quello della cansora nell'uno, o nell'altro de' due modi proposti dall' Autore, giacchè sono egualmente buoni. Frattanto non ho mancato di sar palese a tutti i Filandieri di questa Città, ed anche a quei del Lago gli essetti delle mie pruove, e i vantaggi che posso risultarne.

Ho l'onore ec. Como 5. Luglio 1778.

<sup>(1)</sup> Così chiamasi in Lombardia eiò che rimane del bozzolo dopo che se n'è tratta tutta la seta che può ottenersi.

## LETTERA II.

TO son ora a render conto a V. S. Illustrissima di ciò che restavami a sperimentare circa alle gallette sossocate colla cansora.
Come nell'altra mia già le accennai, ho conservato una porzione
di esse infino al termine della silatura, e ho trovato verificarsi
interamente ciò che l'Autore promette, vale a dire niuna è stata
intaccata per niente nè da tarli, nè da topi (t), nulla ha perduto nè sossere me luo intrinseco, ed è stata anche sull'ultimo
egualmente facile a silare, come è la galletta viva, avendo prodotta una seta bellissima, e niente grumelosa: ho rilevato di più
che a silare una simil galletta si impiega una minor quantità di
legna, articolo presentemente importantissimo.

Questo esperimento mi ha maggiormente consermato nella risoluzione già presa di valermi in avvenire in tutte le mie silande
del proposto mezzo della cansora per sar morir le crisalidi. Non
mancherò d'insinuarlo sempre più anche agli altri Filandieri di mia
conoscenza. Desidero nuove occasioni, ende provare a V. S. Illu-

Aristima ec.

Como 26. Agosto 1778.

S.

## NUOVE SPERIENZE

Su l'Aloffisarmaco contro la morficatura delle Vipere. V. pagg. 361., e 395.

Omunicammo, com'era dovere, al Sig. Ab. DE TERMEYER, le sperienze nostre con iscrupolosa sincerità esposte alla pag. 395. Egli vide, che l'estro non ne era stato sì selice, quale avea ragion d'aspettarselo, e paventò che non si giudicasse delle sue pietre viperine, come avea giudicato REDI di quelle colle quali satte aveva i propri sperimenti, e andasser così deluse le sue giuste speranze di giovare all'umanità col pubblicare nella nostra Raccolta la sua importante scoperta. Quindi malgrado la stagione (ne' primi dì del 1779.) venne da Faenza a Milano, non altro chiedendoci che di poter risare i suoi sperimenti alla presenza di colte persone e di Prosessori, essendo intimamente persuaso di convincerli. Facilmente otrenne quanto chiedeva.

HHh 2

Digitized by Google

<sup>(1)</sup> In altra Lettera in data dei 31. Dicembre 1778., suggiugne a questo proposito: "Mi venne in pensiero di osservare se la seta filata da gallette "sossocate colla cansora poteva col tempo essere intaccata dal tarlo: ne conservai a tal essetto una porzione per qualche tempo, e si trovò che non "sossi nessuna danno "— Il Sig. Ab. V— ci avvisa d'aver fatte in piccolo le medesime sperienze, sull'Astigiano, con ugual successo. Gli Edir.

Nel giorno 8. in presenza d'alcuni Professori sece varie pietre viperine col metodo indicato nella sua Memoria - Ai 9. in casa del Sig. Giuseppe Stagnoli Speziale Collegiato, che conserva gran copia di Vipere, e che liberalmente le ha sinora somministrate, si secero morsicare due porcellini d'India. Molts surono i testimoni, fra i quali, per amor di brevità, solo nomineremo il Sig. D. Pietro Moscati R. Profess. di Chimica ec. con due suoi ingegnosi scolari. Nel primo morso il veleno si sparse su una fascia con cui era legato l'animaletto, che perciò non lo senti punto; ma ben sentillo quando su morsicato nuovamente sul collo, ov'erasi reciso il pelo, e morì in 28. minuti. avendo cominciato molto prima a dar i noti indizi d'avvelenamento. All'altro animaletto morficato da un'altra Vipera su la viva carne nello stesso luogo su tosto applicata la pietra, e legatavi sopra. Questi mostro di non punto sentire gli effetti del veleno: si sciolse dalle fasce che lo circondavano, ma la pietra vi restò attaccata: su sempre vivace, e mangiò: dopo due giorni trovamme che la pietra erasi staccata, n'era rimarginata la piaga, e sanissimo si mantiene tuttora. Il Sig. Moscati propose di fare delle sperienze su altri animali nello Spedale maggiore. V'andammo ai 10. Più numeroso fu il concorso di spettatori intelligenti, e fra questi tutti gli scolari del suddetto R. Professore. Si fecero mordere due capponi nella coscia spennata, a uno de' quali il Sig. Ab. de Termeyer applico la pietra, facendovela fasciare acciò non cadesse. Questo è guarito in men di due giorni, senza mostrarsi punto incomodato dal veleno; ma non così il suo compagno, che morì in mezz'ora, coi soliti sintomi. Quindi si presero due grossi montoni: il Sig. Moscati per afficurara vieppiù che il veleno s'introducesse nel sangue sece sare ad amendue un lungo, e profondo taglio sul collo tosato, e in quella ferita fece mordere le Vipere. Il primo abbandonato al suo destino dopo pochi minuti cominciò a dar gli usati segni d'avvelenamento, fu inquieto, paralitico, si gonsio, ebbe la spuma alla bocca, cadde, e morì in men di mezz' ora. All'altro, che da due Vipere era stato morsicato, per sospetto che la prima non avesse ben introdotto il suo veleno nella ferita, fu applicata la pietra dopo 5. min. Questa sebbene fasciata pel molto movimento che fece l'animale, e per le mobili rughe del collo, si stacco per ben tre volte, del che avvedeasi il Sig. Ab. Termeyer, che di tempo in tempo visitavalo, dalla tristezza, e più ancora dal ricufare il sale,e dalla gonfiagione che molto era sensibile tre ore dopo l'avvelenamento : allora da uno de' fummentovati scolari fece fare un taglio in croce fu la prima ferita, v'applicò la stessa pietra, e ve l'attaccò con un cerotto a giormo. Un'ora dopo l'animale mangiava, sano si ritrovo all'indomani, e al terzo giorno (ai 12.) fervì per un'altra esperienza in cui se gli fece morsicare in una coscia un tendine che erafegli dianzi scoperto: vi s'attaccò la pietra dopo alcuni minuti, ed è pur questa volta persettamente guarito - Questa pietra con alcune altre era stata fatta dal Sig. Ab. de Termeyer nello stesso Spedale alla presenza di molti per insegnare praticamente il suo metodo di prepararle - Non dobbiamo omettere che le Vipere sempre cambiarons, e furono prima tenute a un caldo di 20.e più gr. reaum. per alcune ore — Finora (ai 14) sono tutte selicemente riuscite le sperienze. Vero è che degli animali avvelenati a cui s'è applicata la pietra è morto un cappone, e un porcellino d'India. Ma al primo si aspettò 6. minuti dopo l'avvelenamento prima d'applicargli il rimedio, e allora non si porè più determinare il luogo della ferita, che era sì confusa con altre fattegli nello spennargli la coscia, onde forse la pietra mon fu posta sulla morsicatura. Il secondo su morsicato dalla Vipera in due luoghi, ai quali non si era diretta, e per la fasciatura molto incomodi. Vi s'applicarono due pietre, e visse finche u tenne fra le mani; ma essendo abbandonato si sciolse, le pietre caddero, e mort. Si continua a fare degli altri sperimenti, e di effi, come pur de' fin qu' esposti darà il summentowato Sig. Moscati un più esatto, e dissuso ragguaglio, che noi inseriremo nella prima parte del secondo tomo di quest'Opera. Gli Edit.

# INDICE

# DEGLI OPUSCOLI

#### CONTENUTI NEL TOMO L

Distribuiti secondo le Materie.

#### AGRICOLTURA, ED ARTI.

Issertazione del Sig. Gio. HERMANN Dott. di Med., e Professore Straordinario a Strasburgo, coronata nel Englio del 1774. dalla R. Accad. delle Scienze di Gottinga, sul quesito: Quante specie d'Insetti vi sono, che negli Archivi, e nelle Biblioteche danno il guaste a' Manoscritti, ed a' Libri? a quale delle materie, come colla, pelle, pasta ec. ciascuna specie tien dietro più particolarmente? e quali sono i mezzi essicaci, e confermati dall'esperienza per allontanar questi Insetti dalle raccolte di Libri, e di Manoscritti o per distruggerli? pag. 28.

Osservazioni sull'utile che può ricavassi dalla Seta de' Ragni paragonato col vantaggio che ricavasi dalla Seta de' Filugelli, del Sig. Ab. Raimondo Maria DE TERMEYER.

pag. 49.

Metodo per difendere gli Erbaggi dagli Insetti. pag. 68.
Memoria del Sig. Ab. MANN Can. della Chiesa Colleg. di Courteay,
M. dell' I. R. Accademia delle Scienze e Belle Lettere di Brusselles, su i
diversi Metodi inventati finora per preservare gli Edifici dagli Incendi. pag. 108.

Memoria sopra un nuovo mezzo di soffecare le Crisalidi ne' bozzoli de' Bachi da seta senza il soccorso del suoco e de' vapori dell'acqua bollente, scoperto dal Sig. ARNAULD DU BOVISSON Prete dell'Oratorio, e approvato dagli Stati di Linguadocca sulle pruove satte ne' mesi di Giugno e Luglio dell'anno scorso in presenza del Sig. Marchese DE MONTFERRIER e di M. DE JOUBERT, Sindaci generali della Provincia. pag. 196.

Memoria sulla Tinsura in Nero, Coronata dalla Soc. Lett. di Brusselles nel 1777. del Sig. G. B. DE BEUNIE Licenziato in Medicina. pag. 203.

Dissertazione sopra il quesito, quali siano le cagioni della malattia del Riso in erba, la quale volgarmente si denomina Carolo, e quali i mezzi di prevenirla, o curarla, presentata dal Sig. Conte Guglielmo BEVILACQUA Patrizio Veronese, al concorso dell'anno 1776., e qualificata coll'Accessit dalla Reale Accademia di Scienza e Belle Lettere di Mantova. pag. 281.

Mapiera di conservare le Uova fresche, ad uso principalmente de lunghi

viaggi ful mare, del Sig. Ab. R. M. DE TERMEYER. pag. 328. Sulle Cognizioni che aveano gli Antichi relative alla Tintura del Sig. Eduardo HUSSEY DELAVAL Memb. della Sec. R. di Londra. pag. 396. Transunto d'alcune Lettere del Sig. Antonio SONGA, Membro della Società delle Arti, Manifatture, e Commercio di Londra, a S. E. il Signor Conte Lodovica DI BELGIOJOSO, Inviato Straordinario delle LL MM. II. RR. ed A. alla Corte Britannica, sull'Agricoltura Inglese. pag.. 409. Dell'uso delle Castanna d'India per pascolo de Bestiami. pag. 424. Transunto di due Lettere del Sig. Francesco CASNATI al Sig. Conte Marco ODESCALCHI, sul metodo d'uccidere colla cansora le crisalidi nes · bozzoli de' bachi da seta. pag. 425. Estratto di Lettera scrittaci dal Sig. Ab. V. sul medesimo soggetto. p. 478.

#### FISICA, STORIA NATURALE, E CHIMICA.

Ettera Odeporica del Sig. Professore HACQUET al Sig. Cavaliere di BORN, contenente i destagli d'un viaggio suviatile? s'atto pell' Illivio Ungarese e Turchesco da Lubiana in Carniola sino a Semlin nel Sirmio.

pag. 5.
Osservazioni del Sig. Don Alessandro VOLTA sul Englando d'Origa. p. 65.

Osservazioni del Sig. Don Alessandro VOLTA sul Fossero d'Orina. p. 65.
Osservazione Ottica.
pag. 72.

De' Monti Colonnari e d'altri Fenomeni Vulcarini dello Stato Veneto, Memoria di S. E. il Sig. Cavaliere Giovanni STRANGE Ministro Residente per S. M. Britannica presso la Serenissima Repubblica di Venezia, Membro della Società Reale di Londra, dell'Istituto di Bologna, ec. ec. al Chiarifs. Sig. Cav. Giovanni PRINCLE Presidente della Società Reale di Londra, ec. ec.

Estratto della Memeria su la riproduzione de' Mombri della Sulmandra Acquajola del Sig. BONNET Soc. delle principali Accad. d'Europa ec. p. 132. Lettera del Sig. ACHARD Chimico, ed Accademico di Berlino, al Principe di GALLITZIN' Ambasciatore Russo all' Aja, consenente la scoperta ch'egli ha fatta sulla formazione de Cristalli, e delle Gemme. pag. 135.

Maniera de dividere l'acqua salsa della delce per mezzo della congelazione del Sig. S. HORSLEY.

Ristessioni sulla Memoria del Sig. Ab. Raimondo Maria DE TER-MEYER sopra il Pulce Acquajolo, inserita nel Vol. XXVIII. della Scelta d'Opuscoli Interessanti, nelle quali si espone la maravigliosa sabbrica, ed economia di questo Animaletto, del Sig. Filippo CAVOLINI Napoletano. pag. 178.

Congetture sulle Tempeste, che soglimo succedere alle Aurore Boreali, del Sig. Giuseppe Saverio POLI, Prosessore di Geografia, e Storia Militare nella R. Accademia del Battaglione Real Ferdinando in Napoli . pag. 191.

Estratto d'una Lettera del Sig. PALLAS Prosessore di Pietrobuego al Sig. MEYER Spezialo de Corte. pag. 214. Articolo di Lettera, scritta dal Sig. Ab. Alberto FORTIS all'Ab. A. su alcuni senomeni naturali delle montagne del Bergamossa. pag. 219. Ragionamento del Sig. Consigliare Giovanni Antonio SCOPOLI, Socio di varie Accademia, e Regia Prosessiore di Chimica, e Botanica nella Università di Pavia. Su la differenza, che passa fra i Metalli nascosti, e i mineralizzati. pag. 217. Ragionamento sopra alcuni Sperimenti Idrometrici di Francesco Bernardino FERRARI del Collegio degli Ingegneri di Milano, dell'Accademia delle Scienze, e della Clementina di Bologna. pag. 230.

Action de la Ciementina de Bologna.

Lettera Oritiografica del Sig. Ab. Alberto FORTIS, Socia dell'Istituto delle Scienze di Bologna, Membro delle Accademie Reals di Bordeaux, di Signa, di Lunden nella Sociais, della Società del Curiosi della Natura di Berlino, e delle Agrocomiche d'Udine, di Spalato, di Rovigo ec. al Sig. Ab.

D. Girolamo CARLI, Segretavio della Reals e Imp. Accademia di Mantova, e Membro di molte altre Società dotte.

pag. 254.

Articolo d'una Differtazione del P. Mariano MORENI de Minimi P. Prof. Ord. di Fisica Sperimentale nell'Università di Modena, insorno alla instituta dell'Aria Inframmativio, così artifiziale, come nativoa. pag. 265.

11 Lattera del Sig. Dove. PRIESTLEY, al Sig. Cavaliere Don Marsiglio LANDRIANI, contenente alcuno Nuove Scoperte. pag. 271.

Offervazioni sulla capacità de Conduttori Eleviviri, e sulla Commozione che anche un semplica Conduttore è atto a dare eguale a quella della boccia di Leyden, del Sig. Don Alessandro VOLTA, in una Lettera al Sig. DE SAUSSURE.

La Macchina di PAPINIO, riformata all'afo Economico, e Farmacentica del Sig. Gio. Ambrogio SANGIORGIO, Speziale Milanese. pag. 313.

Descrizione di una Belzuar trovata in un Civalio, dal Sig. Paolantonio SANGIORGIO, Speziale, e Chimico. pag. 318. Memoria del Sig. MOLLERAT DE SOUHEY, Mediro Ordinario del Re, su i Suponi acidi naturati, e arrificiali. pug. 323.

Leitera del Sig. DI MÒRVEAU, fulla lega dell'argento col ferro. pag. 326.
Rissessioni del Conte Cavaliere Agostino LITTA, Socio dell'Accademia
delle Scienze di Bologna, sulla capacità de' Conduttori Elettrici, esposte in
una Lettera, all' Illustrissimos Sig. D. Alessandro VOLTA:
pag. 340.
Memoria su gli Igrometri, del Sig. SENEBIER, Bibliotecario della
Repubblica di Ginevra.

Riflessioni sulla generazione dei Funghi, del Sig. Filippo CAVOLINI Napoletano. pag. 380.

Lettera del Sig. MONGEZ, Canonico Regolare della Congregazione di Francia, Professore di Filosofia a Saint-Lô, Socio delle R. Accademie di Rouen, di Dijon ec. al Sig. DI MORVEAU, sulla formazione della Grandine.

pag. 385.

Descrizione del Modello in rilievo di una gran parte dell'Elvezia, fatto dal Sig. Luigi PHIFFER, Signore di Wyrer, Luogo-Tenente Generale delle Armate di Sua Maestà Cristianissma, Commendatore dell' Ordine di S. Luigi, e Senatore della Città, e Repubblica di Lucerna. pag. 407. Sperionza tendenti ad illustrare la vera Teoria del Kermes minerale, e del Solso dorato d'Antimonio, del Sig. VAN-BOCHANTE, Pros. di Chimica a Lovanio.

MEDICINA. Aggio di Osservazioni sul Velano della Vipera , del Sig. Dott. Bassano CARMINATI, al Padre Don Carlo Giuseppe CAMPI C. R. S. pag. 38. Cafo disperato d'un Idrofobia, e metodo della Cura. Osservazioni del Sig. D. Ignazio MONTI p Doca di Med., e Socio de varie Accad., sull'utilità della Terra contre all'Erpete, e al morfo della Utilità dell'Alcali volatile - fluore nelle Asfisse del Sig. SAGE. pag. 130. Della Maniera di produrre una Cateratta artificiale su gli occhi de' Cadaveri, e degli Animali viventi. Memoria del Sig. TROJA, Dott. di Med. e Chir. Assistente nello Spedale di S. Giacomo di Napoli. Dissertazione del Sig. Enr. Aug. WRISBERG, in cui s'espongeno i principi secondo i quali giudicare si deve della Vita dei Feti umani. pag. 247. Lettera del Sig. MAUDUIT, Dottor Reggente della Facoltà Medica di Parigi, Membro della Società R. di Medicina, sulle precauzioni necessario nelle malattie, che si curano coll' Elettricità. Osservazione del Sig. BRONGNIART, su l'effetto dell'Alcali volatile fluore contro le scosse elettriche. pag. 288. Memoria sull'efficacia d'un Alossifarmaco contro il velevo della Vipera, del Sig. Ab. R. M. DE TERMEYER. pag. 36% Altre Sperienze sul medesimo soggetto. pag. 395. 427. Rimedio per guarire la Tosse Catarrale, ritrovato dal SigneMUDGE, Membro della Società Reale di Londra, estratto da una Lettera del Sig. MA-GELLAN, Membro della Società medesima, scritta ad un suo Amico a Parigi. pag. 417. Mezzi di tentare il ravvivamento degli Annegati raccolti ad istruzione di chi concorre a sovvenirli, dal Sig. Dottore Felice ASTI P. P. e Socie dell' Accademia di Mantova. pag. 420.

BELLE LETTERE.

Armonia Imitativa, Articolo tratto dalla Teoria Universale delle Belle
Arti, del Sig. SULZER.

pag. 140.

#### LIBRI N U O V I

#### ITALIA.

Puscoli Scelti sulle Scienze, e sulle Arti. Tomo I. Parte I. Milano presso

Giuseppe Marelli 1778 in 4.º

Gli Opuscoli contenuti in questa prima parte sono 1.º Lettera Odeporica del Sig. Prosessore Hacquet pell' Illirio Ungarese, pag. 5. 2.º Dissertazione del Sig. Giovanni Hermann sui Tarli de' Libri, pag. 28. 3.º Saggio di Osfervazioni sul Veleno della Vipera del Sig. Dottor Bassano Carminati, pag. 38. 4.º Osservazioni del Sig. Raimondo Maria de Thermeyer sull' utile che può ricavarsi dalla Seta de Ragni, pag. 49. 5.º Osservazioni del Sig. Don Alessandro Volta sul Fosforo d'Orina, pag. 65. 6.º Metodo per disendere gli Erbaggi dagli Insetti, pag. 68. 7.º Caso disperato d'un' Idrosobia, e metodo della cura del Sig. A. B., pag. 69. 8.º Osservazioni del Sig. D. Ignazio Monti full'Utilità della Terra contro all'Erpete, e al morfo della Vipera, pag. 71. 9.º Oservazione Ottica, pag. 72.

L'unione dell'Anima col Corpo, esaminata ne suoi principi, e nelle sue conseguenze dell' Ab. CARLO VITALE. Milano 1778 per Giuseppe Ma-

relli in 8.°, pag. 366.

Ammesso il sistema del P. BOSKOVICH che il corpo sia composto di elementi inestesi tenuti a certe distanze da una data forza di attrazione, e di ripulsione; l'Aut. dice che l'Anima unita al corpo per conservario agisce sempre sopra di lui, che quando l'impressioni esterne satte sul corpo. favoriscono l'azione dell'anima, ella se ne compiace, e pruova ciò che si chiama una fensazione piacevole, quando le si oppongono, se ne duole, e pruova ciò che si appella una sensazione molesta. Così di mano in mano procura di spiegare le altre operazioni dell'anima, che nel suo sistema è sempre attiva, rimanendo il corpo sempre passivo. Leggonsi in questo. libro elegantemente scritto delle ipotesi ingegnose, e delle buone rislessioni.

Osservazioni Mineralogiche su la Miniera di Ferro di Rio, ed altre parti dell'Isola d'Elba di ERMENEGILDO PINI C. R. B. Milano 1777

presso Marelli in 8.º pag. 110.

L'Isola d'Elba celebre per le sue miniere di ferro, e di calamita, è un oggetto interessantissimo per un Naturalssta. Dissarti sogliono andarvi sì i professori, che gli amatori di storia naturale, e molti scrittori ne hanno parlato in questi ultimi anni. Fra questi però si è distinto il P. PINI, e perchè più diffusamente ne ha scritto; e perchè avendo già sott'occhio le relazioni altrui ebbe luogo di verificarle, e rilevarne gli abbagli. Dopo la descrizione v'è un catalogo latino di tutti i fossili da lui osservati nell'

Isola, e la descrizione è corredata d'una carta geografica, e d'una bella veduta della Miniera di serro del Rio disegnato sul luogo dall'Autore medesimo.

Riflessioni pratiche sul canto figurato di Gio. Bat. MANCINI, Maestre di canto dell'Imp. Corte di Vienna, Accademico filarmonico, rivedute, corrette, e aumentate. Terza edizione. Milano 1777 presso Galeazzi in 8.º di pag. 259.

Questo libro è stato stampato per la prima volta a Vienna nel 1774, indi tradotto in francese da M. Desaugiers, e stampato a Parigi nel 1776;

e in questa terza edizione è stato accresciuto, e persezionato.

Jo. Bap. PALLETTÆ Phil. & Med. Dost. Neva Gubernaculi Testis Hunteriani, & Tunica vaginalis Anatomica Descriptio, ubi etiam harum Partium vitia breviter reconsentur. Milano per Gio. Montano 1777 in 4.º pag. 68.

Nei seti i testicoli sino ad un certo tempo soggiornan nel basso ventre, e son quivi attaccati all' estremità di un corpo, che HALLER dalla sua sigura ha chiamato cilindro, e HUNTER Gubernaculum Testis. L'Aut. ha ricavato da varie diligenti osservazioni, che questo cilindro interiormente è cavo, e sormato da una aponeurosi del muscolo obliquo, e del cremastere ripiegati all' insù, che esteriormente è vestito dal peritoneo, il quale veste pure il testicolo, che quando i testicoli discendoro nello scroto, questo cilindro si rovescia come il dito d'un guanto, sicchè il peritoneo riesce interno, e sorma la tonaca vaginale del testicolo. Spiega con ciò l'origine dell'anello abdominale, dell'epiplocele, e dell'ernie congenite, e ne trae utili conseguenze per la pratica della Chirurgia, e della Medicina.

De minima capitis diminutione, de Agnatis, O Gentilibus. Brixia Oc.

1777 in 8.º di pag. 47.

E' questo libretto una lettera scritta dal chiariss. Sig. D. GIOVANNI SILVA P. P. nell'Univ. di Pavia al Sig. D. Giambattista Noël Des-Clair suo illustre collega su l'Emancipazione, su gli Agnati, ei Gentili. Vi si ammira una prosonda, ed estesa erudizione, esposta con purissima latinità.

Della Patria Potestà Saggio Etico-Politico di D. ANDREA DE CARLI

Nob. Milan. Firenze 1777 per Gaetano Cambiaghi in 8. pag. 42.

Con ispirito filosofico ne esamina il giovine Autore la natura, l'origine, l'antichità, l'estensione, le modificazioni che ha sosserto in vari tempi, e ciò che ne hanno sentito gli Autori antichi, e moderni.

Le Favole di Fedro in volgar prosa tradotte con annetazioni dal Sa-

cerdote ANTONIO MILLO. Vercelli nella Tipografia Patria 1777.

Idilli di GESSNER ridotti in versi Italiani dal Sig. FERDINANDO CEPPELLI Cittadino Modanese aggiunta nella presente edizione l'elegante parafrasi dell'Idillio la Ferma Risoluzione, fatta dal chiarissimo Signor Conte CASTONE della Torre di Rezzonico, Segretario perpetuo della Reale Accadamia delle belle arti di Parma. Vercelli nella Tipografia Patria 1777.

Dalla medelima Tipografia usciranno pur fra poco gli ultimi Idilli dello

stesso celebre Autore tradotti dal P. D. Francesco SOAVE C. R. S.

Della Sereide D'ALESSANDRO TESSAURO alle nobili, e virtuose Donne Libri due. Si premette una Presazione del Regio Prosessore GIO. ANTONIO RANZA per l'aprimento della nuova Tipografia Patria; e aggiugnesi una Memoria del medesimo su la maniera di conservare la Semenza de' Bigatti, tanto per rimettere la prima raccolta, ove falli come in quest'anno 1777, quanto per farne regolarmente una seconda più sicura della

prima. Vercelli nella Tipografia Patria 1777.

Due Orazioni di GREGORIO NAZIANZENO Teologo, in una delle quali si tratta quel che sia Vescovado, e quali debbano essere i Vescovi ; nell'altra dell'amor verso i Poveri: ed il primo sermone di S. Cecilio Cipriano sopra l'Elemosina, satte in lingua Toscana dal Commendatore ANNIBAL CARO. Si aggiungono in questa edizione il Testamento, e due Lettere dello stesso S. Gregorio volgarizzate con note da AGOSTINO COLTELLINI Accademico Apatista. Vercelli nella Tipografia Patria 1777.

Associazione per la ristampa degli Elementi di Antichità Cristiane dell'Ab. SELVAGGIO Napolitano. Tomi sei in 12 (il prezzo dell'associazione si è di ll. 6 moneta di Piemonte). Vercelli nella Tipografia Patria 1778.

Scelta d'Idillj di GESSNER tradotti del Tedosco di D. Aurelio de' Giorgi Bertola. Napoli 1777 in 8.º di pag. 79, oltre un Discorso

preliminare di 32 pag.

E' bello ed elegantemente scritto il discorso preliminare, in cui l'A. sa l'apologia di Gessner, e parla della sua traduzione, certamente pregevole, per la purezza, e semplicità dello stile qual si conviene al soggetto. Ci promette fra poco una " traduzione del celebre Poema della morte, d'Abelle dello ssesso una " traduzione del celebre Poema della morte, d'Abelle dello ssesso una saggio ragionato su la poesia alemana in cui darà di essa un' idea la più estesa chiamandone ad esa, me l'indole e i progressi prodigiosamente rapidi da OPITZ sino a questi, giorni ". La letteratura italiana, e la tedesca gliene sapranno grado.

Joannis Maria Lampredi &c. Teoremi del Diritto Naturale, e delle Genti, esposti e spiegati dal Sig. Avvoc. G. M. Lampredi Professore di Diritto Pubblico Universale nell'Università di Pisa. Tomo 2.º della Parte 1.º, nel quale contiensi pure la 2.º Parte. Livorno, prosso Falurro 1777.

Si termina in questo volume la prima parte, che riguarda il Diritto della Natura, e vi si comprende la parte seconda, che abbraccia il diritto pubblico generale così propriamente detto. Il volume 3., che chiuderà l'opera comprenderà il diritto delle Genti. Tutto è seritto con molta chiarezza, purità di lingua, e profonda dottrina.

De primis Historia Legibus &c. Orazione recitata dal P. Tómmaso Antonio Contini nella Università di Padova sulle Leggi principali dell'Istoria; allorche ascese la prima volta la Cattedra di Storia Ecclesiassica. Padova

presso il Conzatti 1777.

Il ch. Aut. stabilisce per principio che nella Storia ecclesiastica, come nelle altre storie non si debba mai dir il falso, nè mai tacere il vero; e che trattandosi di grandi avvenimenti indicar prima se ne debbano le cagioni, quindi i fatti, poscia le conseguenze. Principi saviissimi, dai quali il cel. Prosess. non s'allontanera certamente.

Lettera Apologetica d'un Naturalista al Sig. GIO. PIETRO MARIA DANA intorno alla diversità d'alcuni vermi marini Molluschi colla risposta

di questi al medesimo. Torino 1777.

Ci siam proposti di non far mai parola di ciò che risguarda le dispute letterarie: è ben raro, che siano vantaggiose rischiarando qualche verità. fanno sempre torto alle lettere, e rubbano il tempo a cose migliori. Quindi avremmo omello di annunziare le Lettere del Sig. DANA non ostante la stima che abbiamo per lui grandistima, se non avessimo in ciò occasione di dir cose che fanno onore alla probità, e alla moderazione filosofica sì di lui, che del chiariss. suo avversario il Sig. Ab. FORTIS. Il Sig. DANA Profess. nella R. Univ. di Torino, di cui leggonsi parecchie Memorie nelle Miscellance Toriness una ne diede dodici anni sa su certe specie di vermi Molluschi, la qual tradotta in francese, e forse frettolosamente compendiata, su inserita ne'primi tomi del Sig. ROZIER. Il Sig. FORTIS che presiede all'edizione italiana della collezione del Sig. Ab. ROZIER, che si fa dal Sig. Gaspare Storti in Venezia, in ripassando la traduzione di questa memoria, vi trovò alcune espressioni inesatte, e vi appose appiè di pagina una nota censoria. Ma i disetti rilevati da lui non esistono nell'originale latino, ove tutto vedesi esposto colla dovuta precisione, e chiarezza: quindi il Sig. DANA si trovò con dispiacere ripreso d'un errore non suo. Il traduttore era anonimo, e affatto ignoto al Professore Torinese, il qual credette di non dover sofferire la non meritata censura in filenzio. Questo ha dato luogo alle lettere che annunziamo, ove l'Autore vien diseso dalle censure aggiunte alle due traduzioni, e non sol si riprende il traduttore italiano perchè non abbia consultato il testo latino, ma si muove eziandio qualche sospetto, che egli l'avesse veduto, e: volontarie sieno state le omissioni nella traduzione per coglierne occasione di criticare. Il caso sece pervenire alle mani del Sig. FORTIS le prime sopie di queste lettere. Nell'atto medesimo, che col confronto dell'originale latino trovò giusta l'apologia del Sig. DANA, assai gli dolse, che sosse mosso dubbio della sua ingenuità. Essendo anonimo il libro egli avrebbe potuto tacere, ma la dilicatezza sua richiedeva che il Sig. DANA sosse disingannato. Gli scrisse pertanto una assai moderata lettera, in cui assicurandolo da una parte di non aver consultato il testo latino, perchè non avea sospettata inesatta la traduzione, si lagnò che se gli attribuisce. a mala intenzione la differenza che v'ha tra l'italiano e'l latino; differenza che avea base negli arbitri del traduttore francese, ed avea dato. motivo alla nota, adducendo nel tempo stesso ragioni, che la sua buona sede appieno dimostravano. Il Sig. DANA che già su le opere del Sig. FORTIS avea conceputa di lui una ben giusta stima non senza sorpresa riconobbe in lui il suo supposto avversario. Rispose afficurandolo, che persuaso della sua probità come de' suoi talenti, non avrebbe formato alcun fospetto di volontaria interpolazione se avesse rilevata prima la cagion dello sbaglio, e faputo ch'egli avea mano nell'edizione italiana; e che non avrebbe

omessa occasione di rendergli giustizia. Il Sig. FORTIS dal canto suo trovasi nelle medesime disposizioni, accertando che la nota censoria non avrebbe avuto luogo, se sosse stata esattamente tradotta dal latino in francese la Memoria del Sig. DANA.

Ciò scrivendo abbiam fra le mani le lettere originali d'amendue questi celebri Naturalisti, dell'amicizia de'quali sommamente ci pregiamo. Posse

l'abbaglio servir di freno, e la riconciliazione d'esempio!

### FRANCIA.

Bservations Critiques & c. Osservazioni Critiche su un' Opera del Sig. RAU-LIN, Medico & c. intitolata esame della hoville (specie di torba), considerata come ingrasso delle terre; seguire 1.º da un' Istruzione su l'uso delle torbe d'ingrasso, e loro ceneri; 2.º da sperienze, ed osservazioni su la malattia della segale, detta sprone, coi mezzi per preservamela, e sare un' abbondante raccolta. Del Solitario de la Brie, (Sig. DE PERTHUIS DE LAILLEVAULT). In 12 Amsterdam 1777.

Il Sig. Raulin pretese nel 1775, che la torba sosse un cattivo ingrasso pernicioso alla vegetazione, come al nutrimento degli animali. Il Sig. di L. gli sa vedere gli abbagli, che ha presi, e sostiene il con-

trario. Le moltiplici sperienze possono sole decidere la quistione.

Le Brigandage de la musique italienne. Paris 1777 in 8.º

Meschina Satira della musica e del teatro italiano, ove non v'è nè

da apprendere, ne da divertirsi.

Progrès ulterieurs de la Chirurgie &c. Progressi della Chirurgia, ossia esservazioni nuove del Sig. THEDEN uno de Chirurghi generali delle Armate Prussiane. Opera tradotta dal tedesco dal Sig. CHAYROU, Chirurge Magg. del Reggim. di Neustria. In 12 di 321 pag. Bouillon 1777.

Il Sig. CH. vi ha aggiunto un buon discorso preliminare.

Histoire du Royaume de Majorque Oc. Storia del Regno di Majorca coi suoi annessi per servire alla Storia di Francia, e a quella di Spagna di DON GIOVANNI DI FERRERAS. Del Sig. D'HERMILLY. In 4. di pag. 549 a Maestriche 1777.

Il Sig. d' H. dopo d' aver tradotta e pubblicata ( nel 1751.) la Storia generale di Spagna del Sig. de FERRERAS, ha ora tratta da' migliori Scrittori Spagnuoli la Storia del Regno di Majorca, over mon solo di quest' Isola si tratta, ma anche delle vicine. Lo stile n'è inelegante, e prolisso.

Essai sur les machines hydrauliques & c. Saggio su le macchine Idreuliche, che contiene dolle ricerche su lu maniera di calculatle, e di perfezionare in generale la loro costruzione, un nuovo metodo per costruire i vascelli; la descrizione di molte macchine nuove proprie a portare l'Idraulica al piùalto punto di persezione, e l' ragguaglio d'un gran numero d'esperienze importantissime. Del Sig. March, DU CREST Colonello ec. Parigi 1777. Peintute des mours du fiecle & c. Pittura dei costumi del secolo, essa lettere, e discorsi su varj soggetti. Del Sig. DE LA CROIX. Avvocato. In 2 vol. in 12 Amsterdam (Parigi) 1777.

Libro per chi legge solo per suggir l'ozio, e la noja.

Monument bleve à la gloire de Pierre le Grand O'c. Monumento innalzate alla gloria de Pietro il Grande, offia Relazione dei lavoti, e de mezza meccanici impiegati per trasportare a Pietroburgo uno scoglio che pesa 3 miglioni di libbre destinato a servir di base a la Statua equestre di quest Imperatore, con un esame sissico, e chimico del medesimo scoglio. Del Sig. Co. Marino CARBURY di Cesalonia ec. dianzi Tenente-Colon. al Servizio Russo ec. sol, gr. Parigi 1777. (Prezzo II. 18 ss. 12 di fr.) con 11 grandi tavole. Analise des procès verbaux O'c. Analisi de processi verbali dell'espezienza sata, per ordine del Re, allo Spedal militare di Lilla per assicurarsi

dell' efficacia dell' acqua di Salubrità per le malattie veneree. In 42 di 104. pag. Parigi 1777.

Appare da que' processi l'essicacia di tal rimedio.

Causes célebres Oc. Cause celebri, curiose, e interessanti di tutte le Corti del regno colle sentenze che le hanno decise. Tomo 34.00 Parigi 1777.

Connoissante de la Mithologie &c. Notizia della Mitologia, in forma di dialogo, accresciuta da que tratti di storia, che hanno servito di sondamento al sistema della savola, con una tavola assai comoda pei lettori.7.<sup>101</sup> ed. Parigi 1777. Prezzo ll. 2 ss. 16 di fr.

De la Vigne & c. Della Vigna . Memoria coronata dall'Accad. delle Scienze e dell'Arti di Metz. ai 25 Ag. 1776 Del Sig. DURIVAL il giovine.Parigi 1777.

Quantunque l'A, abbia preso di mira la cultura delle viti nel paese Messino, pure ha delle belle teorie generali, e de' principi applicabili, anche agli altri paesi.

Prospectus O'c. Manisasso per un' edizion completa delle opere del Sig. BUIRETTE di BELLOY de l'Accad. Francese ec. In 6. vol. in 8.º con sig.

Costeranno II. 30 di fr. agli associati e 42 agli altri. Si prendono le sottoscrizioni a Parigi presso Sorin, e altrove.

# GERMANIA.

L'Ebenbeschreibung & c. Vita del cel. Cav. Sebastiano SCHOERTLIN di Burlanbach, tratta dalle sue memorie, e altri scritti della sua samiglia, arricchita di osservazioni. Francsort e Lipsia 1777.

Il Cav. SCHOERTLIN su uno de'più gran capitani a tempi di Carlo V., e suo nemico, or servendo i Principi di Germania, or Enrico II. di Francia, onde la sua vita diviene importante per la storia del secolo XVI. Biographie & c. Vita di Carlo VI. Imperatore. Del Sig. GOTTLIEB-

BENEDETTO SCIRACH. Halla 1777.

J. Gasp. RUETS O'c. Istruzioni di medicina legale, e su la maniera di sare una relazione, con un appendice su la malassia delle bessie cornuse. Del Sig. Gio: Gaspare RUETS Med. Membro de Curiosi della Natura. Norimberga 1777.

Von der Gastfreundschaft Oc. Dell' Ospitalità. Apologia in savor degli

uomini. Del Sig. C. C. L. HIRSCHEFELD. Lipsia 1777.

Il Sig. Home avea avanzato che l'uomo odia generalmente gli stranieri. Il Sig. HIRSCHEFELD prende a constarlo, valendosi principalmente di argomenti tratti dalla storia di nazioni selvagge, e incolte.

### INGHILTERRA.

THe conduit of the primitive fathers O's. La condotta de' primi Padri della Chiesa riguardo al ricevimento e alla trasmissione de' libri attribuiti agli Apostoli, e a loro compagni. Londra 1777.

Sono 6. lettere su questo argomento: nella prima vi sono le obbiezioni che fanno torto ai Ss. Padri, e nella quinta si fa loro l'Apologia.

British Zoology &c. Zoologia Britannica Tomo 4.º Del Sig. TOM-MASO PENNANT Scud. Londra, presso White 1777.

Quest' ultimo tomo versa in gl' Insetti crostacei.

Sentimens on education Oc. Sentimenti su l'educazione raccolti dai migliori autori, convenevolmente ordinati, e sparsi d'osservazioni. Del Sig. Gio: ASH. Londra 1777 vol. 2 in 8.º

# SVIZZERI.

OPuscules de Physique animale, & végétale & c. Opuscoli di Fisica animale, e vegetale del Sig. Ab. SPALLANZANI Prof. R. di Storia Naturale nell'Univ. di Pavia, Membro della Società R. di Londra ect tradotti dall'Italiano, coll'aggiunta d'un' Introduzione in cui si sanno conoscere le scoperte microscopiche nei tre regni della Natura, e la loro instanza su la persezione dello Spirito umano, dal Sig. Giovanni SENEBIER Bibliotecario della Rep. di Ginevra ec. Ginevra, presso Chirol 1777 vol. 2 in 8.º

bliotecario della Rep. di Ginevra ec. Ginevra, presso Chirol 1777 vol. 2 in 8.º

Il vedere un' opera tradotta in varie lingue può non sempre essere una certa pruova di merito; ma se ne ha bensì una certa pruova, quando vedesi occupato a tradurla un uomo che ha già dati saggi del suo sapere, e del suo discernimento con opere originali, e quando a tradurla non altro il mnove, che la premura di promulgare delle verità utili, e importanti. Tale è il Sig. SENEBIER autore dell' arte d'osservare, e d'altre produzioni. L'opera però del chiaris. Sig. Ab. SPALLANZANI non avea più bisogno di questa pruova, perchè ne sosse conosciuto il pregio. Essa un' unione di scoperte ingegnose e interessanti, e di giudiziosi ragionamenti, che sanno scorgere in lui l'accurato naturalista, il prosondo silososo, come l'elegante scrittore. Un pezzo importante è l'Introduzione annessavi dal Sig. SENEBIER sì per l'esatta storia delle principali scoperte microscopiche, che per le viste filososiche e grandi, che in essa ha sparse.

# ACCADEMIE.

MANTOVA. La R. Accademia propone pel concorfo ai Premi dell'anno 1778. i seguenti Argomenti.

Per la Filosofia. Se il presente Secolo sia stato a ragione chiamato

da molti il Secolo della Filosofia.

Per le Matematiche. Con qual proporzione di parti possa costruirsi una Macchina non molto composta, per elevare acqua da stagni a mediocre altezza per la irrigazione de' terreni in maggior copia di quella, che ottengasi colle Macchine sin'ora ritrovate colla solla azione di un cavallo.

Per le Fisiche. Produrre nuove esperienze per dimostrare con più ficurezza, che l'Aria fissa applicabile con vantaggio o no in qualche

sorta di malattie.

Per le belle Lettere \* L'Elogio del Conte Baldassar Castiglione,

celebre Letterato del Secolo decimosesto.

I due Argomenti segnati coll'Asterisco, perchè proposti per la seconda volta, riporteranno ognuno il Premio dupplicato di due Medaglie di 50. Fiorini l'una; e gli altri il solito Premio di una Medaglia.

Si avverte, che le Dissertazioni de' Concorrenti ai Premi debbono essere scritte in Idioma Italiano, o Latino, e trasmesse al Sig. Gio. Gerolamo CARLI Segretario perpetuo della R. Accad., avanti il fine di

Novembre del 1778, franche di porto, e colle solite cautele.

MADRID. La R. Accademia ha ultimamente fondati due Premi, d'una medaglia d'oro ciascuno. Uno per chi sarà il miglior Elogio di Filippo V. suo sondatore; e l'altro per un Poema in 8.º rima su la coraggiosa risoluzione presa da Fernando Cortez di colare a sondo tutti i suoi Vascelli, allorchè ebbe approdato al Messico. Le composizioni denno essere scritte in Spagnuolo, e mandate colle solite sormalità al Segretario dell'Accademia medessima.

MONACO. L'Accademia delle Scienze di Baviera aveva per la classe di Filosofia proposta l'anno scorso la quistione: Esiste una vera analegia Fisica fra la forza elettrica e la forza magnetica? e (s'è possibile di dimostrarlo) qual è il modo con cui sissatte sorze agiscono sul corpo degli animali? Il Premio è rimesso all'anno 1778., perchè l'Accad. desiderava su questo soggetto varie osservazioni importanti per la St. Nat., cui non ha ritrovate nelle Mem. ricevute.

La Classe di Belle-Lettere propone la quissione: Qual è stata l'influenza della Poesia su' costumi de' Popoli fra gli antichi, e qual è sissatta influenza su' moderni? Si può scrivere in Tedesco, in Francese, e in Latino, osservando le formalità ordinarie. Le Mem. debbono esser dirette prima del fine di Dicembre di quest'anno al Sig. Kennedy Segretario. dell'Accademia.

# LIBRI NUOVI.

#### ITALIA.

Puscoli Scelti sulle Scienze, e sulle Arti. Tomo I. Parte II. Milano

presso Giuseppe Marelli in 4.º 1778

Gli Opuscoli contenuti in questa seconda parte sono. 1.º De' Monti Colonnari, e d'altri Fenomeni Vulnanici dello Stato Veneto; Memoria del Sig. Cav. Giovanni Strange, pag. 73. 2.º Memoria del Sig. Abate Mann su i diversi metodi inventati sinora per preservare gli Edifici dagli Incendi, pag. 108. 3.º Utilità dell'Alcali volatile-sluore nelle Assisse. Del Sig. Sage, pag. 130. 4.º Estratto della Memoria su la riproduzione de' Membri della Salamandra Acquajuola del Sig. Bonnet, pag. 132. 5.º Lettera del Sig. Achard contenente la scoperta ch'egli ha satta sulla sormazione de' Cristalli, e delle Gemme, pag. 135. 6.º Maniera di dividere l'acqua salsa dalla dolce per mezzo della congelazione del Sig. S. Horsley, pag. 139. 7.º Armonia Imitativa, articolo tratto dalla Teoria Universale delle Belle Arti del Sig. Sulzer, pag. 140.

Cesareo Reale Dispaccio con cui si crea la Società Patriotica di Milano, Costituzioni fondamentali della medesima, e Discorso pronunziato nella

prima Adunanza. Milano presso Giuseppe Marelli 1778 in 4.º

Oggetto di quella Società esser deve il promovere l'Agricoltura, e le Arti: le leggi sono saviissime, il discorso animato, ed eloquente.

L'Uomo Socievole, Dissertazioni Filosofiche. Milano presso Marelli

in 12 1778.

Il Sig. Ab. Gaspare CASSOLA Autore del Poema Dell' Astronomia pubblicato nel 1775 imprende ora a ragionare in prosa d'argomenti di politica e di morale. Le 12 Dissertazioni trattano delle diverse classi di Società, delle Arti, dell'uso delle Arti sondamentali, dell'Arti miglioratrici, e di lusso, della sicurezza dell'Uomo, delle Leggi, e delle Pene, della Educazione, delle Scienze, dell'Onestà naturale, della Felicità, della Ineguaglianza degli Stati, e della Religione.

Elogj di GALILEO GALILEI, e di BONAVENTURA CAVA-

LIERI. Milano 1778 per Giuseppe Galeazzi in 8.º

Ad un Matematico Italiano apparteneva il far l'elogio del GALI-LEI, e più ad un Matematico Milanese il far quello del CAVALIERI. Il cel. Sig. Ab. FRISI dopo averci dato il primo già da alcuni anni, ce l'offre or nuovamente unito al secondo. In amendue oltre alla storia analitica delle loro opere ci presenta quella de' loro tempi, e ci mette dinanzi lo stato in cui essi trovarono le scienze, quello a cui le por-

Digitized by Google

tarono, e i progressi a cui le loro scoperte han dato occasione in appresso.

Trattato Chirurgico, e pratico sopra il slemmone, ed il suo esito, ed altri punti importanti di Chirurgia diviso in due parti, di Gio: Alessandro de' BRAMBILLA, Chirurgo delle Persone Imperiali, e Socio ec. Parte I.

Milano presso Galeazzi in 4.º gr.

Questa prima parte tratta delle infiammazioni, e particolarmente de' slemmoni semplici, e composti: se ne rilevano le cagioni interne ed esterne, e quali ne siano le terminazioni, e le cure. V'è premesso un Ragionamento preliminare ad istruzione della gioventù addetta alla Chirurgia. L'A. mirando all'altrui vantaggio ha scritto con uno stile facile, e semplice.

Storia naturale generale e particolare per servire di seguito alla teoria della terra, e d'introduzione alla storia de minerali del Sig. Co: di BUF-FON Intendente del Giardino del Re es. Supplemento. Tomo L. Milano

presso Galeazzi 1778 in 12.

E' già noto il pregio di questa grand' Opera, di cui presso il Sig. Galeazzi si continua a stampare la traduzione a misura che si pubblicano

nuovi volumi originali.

La morte d'Abelle Poema in cinque Canti del Sig. GESSNER tradetto in verso sciolto Italiano da Carlo BERNI d. A. Milano presso Motta 1778 in 8.º

Rime di Gian Carlo PASSERONI. Tomo II. Milano presso Ga-

leazzi 1777 in 8.º

L'amabile Autore del CICERONE, dopo questo poema ha pubblicato l'anno scorso il primo tomo delle sue rime, e pubblica ora il secondo. Sono varie pistole in verso scritte a suoi amici, nelle quali in mezzo

all'elegante semplicità, domina sempre la bontà del suo cuore.

Avviso. Il Sig. Vincenzo Manini Librajo, e Stampator Cremonese propone per associazione la ristampa delle Opere del cel. Conte ALGA-ROTTI. Vi saranno le Opere tutte dell'ediz. di Livorno, e di più 60 Lettere inedite, e la vita di lui scritta dal Sig. Ab. MICHELE-SI. I primi 4 tomi si pagheranno paoli 5, gli altri paoli 4 l'uno, e l'ultimo gratis. Sarà in 8.º in nitido carattere, e buona carta.

Il disinganno de' sistemi delle nuove Filosofie, malamente desunti dall'ostentata Legge naturale, ed atterrati dall'inconcussa Dottrina Cattolica, Suggerimenti o sian Ragionamenti ironici, diretti agli intitolati scientifici Filosofi, Liberi Pensatori ec. Firenze presso Landi in 8. 1778 costa paoli 4. Lo stesso Stampatore ha pure pubblicato il poemetto intitolato la Moda (del Sig. Ab. BONDI) con l'aggiunta d'un discorso Accademico su lo stesso argomento.

Physicæ quæstiones præcipuæ &c. Quistioni principali di Fisica, sciolte secondo nuove sperienze ed osservazioni. Del Sig. Ab. Filippo ARENA Prof.

di Fisica Sperimentale a Palermo. Roma presso Barbiellini in 4.º Tomo 1.º Si vende in Milano presso Marelli, paoli 8 e mezzo legato alla rustica.

### FRANCIA.

Supplement &c. Supplemento all' Analisi de' Concilj. Del P. Carlo Luigi RICHARD Dominicano. In 4.º di pag. 749. Parigi presso Morin e la Porte 1777.

Historie naturelle &c. Storia naturale generale, e particolare per servire di continuazione alla Storia de' quadrupedi. Del Sig. Co: di BUFFON, supplemento. Tomo 6 in 12 conforme all'ediz. in 4.º con 31 tav. in rame.

Parigi presso Pankoucke 1777.

Sono addizioni fatte a 35 articoli, nuove, e importanti su l'orso bianco, il paca, il ratone, lo jaguar, il cougar, il marguai, il lince, il caracal, la genetta, il ghiotto, la nottola, il tamonoir, il coperto, l'elefante, l'ippopotamo, la giraffa ec.

Discours &c. Discorso pronunziato nell'Accad. Francese dal Sig. Abs. MILLOT ai 19 Gennajo 1778 giorno del suo ricevimento. Parigi 1778.

Vi fa l'elogio di GRESSET, a cui ha succeduto: il Sig. D'ALEM-BERT v'ha fatta la risposta.

Histoire politique &c. Storia politica de' gran litigi fra l'Imp. Carlo V.,

e Francesco I. Re di Francia. Parigi 1777 vol. 2 in 8.º

Reflexions &c. Riflessioni sulla sezione della simfise del pubis. Del Sig. PIET ec. Parigi presso Didet 1778. Il Sig. SIGAULT ha immaginato di sostituire la sezione della simfise del pubis all'operazione cesarea pe' parti difficili, ed ha ciò eseguito su una donna, che sopravvive a quel taglio. Il Sig. PIET, pretende essere tal ritrovato egualmente pericoloso del primo, e inutile. Le ripetute sperienze sciorranno la quistione.

Dictionnaire universel des sciences &c. Dizionario universale delle scienze morale, economica, politica, e diplomatica; ossia Biblioteca del Ministro, e del Cittadino. Tomo 2. in 4.º di pag. 683. Parigi presso Pankouke 1777. Gli articoli sono in ordine alfabetico da Aimer sino ad

Alliave .

Causes celebres &c. Cause celebri, curiose, ed interessanti di tutte le Corti supreme del Regno (di Francia) colle sentenze che le hanno decise.

Tomo 36. Parigi presso la Combe.

La quadrille des enfans, on système nouveau &c. La quadriglia de' faneiulli, ossia nuovo sistema di lettura con cui ogni fanciullo di 4 a 5 anni col mezzo di 88 figure si mette in istato di leggere correttamente a primavista ogni sorta di Libri in 3 o 4 mesi, e anche più presto a proporzione delle sue disposizioni. Quarta edizione migliorata ec. Parigi presso Couturier 1777 in 8.º di pag. 142.

Flora Parisiensis, ou descriptions &c. Flora Parisiensis, ossa descrizione e figure delle piante che crescono ne' dintorni di Parisi, coi differenti nomi, classi, ordini, e generi, che loro convengono, disposte secondo il metodo sessuale del Sig. LINNEO; le loro parti caratteristiche, la loro esternafigura, le proprietà, le virtà, le doti usate in medicina, secondo le dimo-

strazioni di botanica, che si son fatte al giardino del Re. Del Sig. BUL-LIARD. Opera ornata di più di 600 figure colorite al naturale. Tomo 3.º

Si distribuisce a quinterni, ed è uscito il 13.º

Collection &c. Collezione delle leggi Criminali della Francia nel lore ordine naturale. Si propone quest' Opera per associazione. Sarà fatta sus metodo delle Collezioni delle leggi civili di DOMAT, ed ecclesiastiche di D'HERICOURT. L'Autore è il Sig. MUYART DI VOUGLANS autore di altre opere sul Diritto Criminale. Sarà in un vol. in soglio: costerà agli associati lire 18 (di Fr.) e ai non associati lire 26. Sarà terminata l'edizione nel Marzo del 1779.

#### GERMANIA.

JOS. Lud. Ern. PÜTTMANNI &c. Dissertazione del Sig. G. L. E. PÜT-TMANN Prof. di Lipsia sul feudo giudiciario: con una orazione del Sig. G. Aurel. DI GENNARO Giurecon. Napol. sul Diritto Feudale. Lipsia presso Müller 1777 in 8.º pag. 66.

Vollstaendige Pferde Wissenschaft &c. Perfetta cognizione de Cavalli del Sig. G. Gos. PRIZELIUS. Lipsia presso Weidm. Erb. e Reich 1777

Tom. 2 in 4.º con 50 tavole in rame.

Christliche Lehre &c. Cristiana Dettrina sulle Virtà sociali del Sig. Gos.

LESS. Gottinga 1777 in 8.º pag. 656.

La Verità della Cristiana Religione Opera dello stesso Autore è già

flata nel 1776 rittampata per la quarta volta.

Franc. VIGERI de pracipuis graca dictionis idiotismis Liber cum animadversionibus Henr. HOOGEVENI, quibus adjunxit O suas Jo. Car. ZEUNIUS Prof. Gr. Litt. Lipsia 1777 in 8.º

Ueber die Theorie der Musik &c. Teoria della Musica ad uso degli

Amatori, e de' Conoscitori. Gottinga 1777 in 4.º

Psychologische Versuche; Ricerche Psicologische. Francsort e Lipsia

1777 in 8.º pag. 279.

Queste s'aggirano sull'esterne impressioni, su gli organi esterni, sul sentimento interno, sulle sacoltà dell'anima, e sull'anima stessa. Vi si leggono delle ristessioni, e delle ricerche interessanti.

Essai historique & politique &c. Saggio storico e politico sulle garanzie, e in genere su i diversi metodi delle Nazioni antiche, e moderne dell' Europa nell'assicurare i pubblici trattati. Gottinga 1777 in 8.º p. 143.

Erfarungen und Untersuchungen &c. Sperienze, e ricerche su gli Uemini del Sig. Carlo Franc. DI IRWING. T. 2. seconda edizione migliorata, ed accrescinta. Berlino 1777 in 8.º

La prima edizione di quest' Opera è stata pubblicata nel 1772.

Untersuchungen über den Menschen &c. Ricerche su l'uomo del Sig. Dieterico TIEDEMANN Prosessore delle lingue antiche nel Collegio Caroline a Cassel. Pr. Par. in 8.º 1779 Halla.

L'A. stabilisce nell'immaginazione il primo principio delle potenze dell'anima; esamina la combinazione delle idee, la generazion loro, e in un confronto dell'anima umana con quella de' bruti ne indica la somiglianza, e la differenza.

De via atione qua Cl. Ælianus Sophista in historia animalium

De via matione qua Cl. Ælianus Sophista in historia animalium conscribenda usus est. Del Sig. Carlo Gottlob RUEHN. In 4.º 1777

Halla.

Pretende l'A. che Eliano non già a scrivere una storia sistematica degli animali abbia pensato; ma bensì a paragonare i bruti cogli uomini.

Corporum vi aeris mutatorum exempla. Del Sig. Franc. And. GAL

LISCH. In 4.º Lipsia.

S' indicano le diverse proprietà dell' aria, le alterazioni alle quali

soggiace, e gli effetti che produce.

Physiognomisches Gabinet &c. Museo fisiognomico per gli amici, e gli studiosi della cognizion dell'uomo con figure in rame. Munster 1777

in 8.º di pag. 243.

Il Libro del famoso Sig. LAVATER su la maniera di conoscere l'interno degli uomini dalla fisonomia loro ha suggerito all' A. l'idea di formare e disporre il suo Museo. Egli parla con molta modestia dell'opera sua, riguardo allo stile, alla maniera di ragionare, al metodo, e alle sigure stesse da lui disegnate e incise, e disgraziatamente nel suo parlar modesto dice il vero.

Predigten eines Landgeistlichen für leute von lande &c. Prediche pe' Contadini per le Domeniche, e seste dell'anno, del Sig. Domherr RO-

CHAU. Halla 1777 in 8.º di 1700 pag.

L'A. pensando più ad istruire, che a far pompa di sapere, si vale molto degli esempi, e di satti scritturali, ed usa uno stile adattato alla gente, per cui sono satte le sue prediche.

Untersuchung &c. Ricerca de Libris Catacrianis ADRIANI Impera-

toris &c. Del Sig. Carl Andrea BEL Decano ec. Lipsia 1778.

SPARTIANO dice che ADRIANO scrisse i Libri catacriani oscurismi, imitando ANTIMACO. Molti commentatori hanno sudato ad indagare che sosse mai cotesti Libri catacriani. Il Sig. BEL pretende che debba leggersi nel testo greco xata Adpiani, onde in que'Libri l'Imperatore avesse scritta una parte della propria vita.

Car. Ebregott MANGELDORFII Lexicon latina lingua nova ratione digestum additis doctorum virorum observationibus circa puritatem, & eultum elocutionis cum prasatione Frid. Volgangi REIZII Pros. Lipsa.

1777

Le voci in questo Dizionario sono disposte secondo l'ordine delle materie, anzichè secondo l'ordine alfabetico: secondo quest'ordine però v'è un indice, con cui si supplisce all'incomodo, che dal prim'ordine risulterebbe.

#### SPAGNA.

Memorias istructivas &c. Memorie istrutive utili, e curiose su l'agricoltura, il commercio, l'industria, l'economia, la chimica, la botanica, la storia naturale ec. Tratte da' migliori autori, e dagli accademici. Vol. 1 — 6. Madrid presso Orcel 1778.

Elementos &c. Elementi del diritto pubblico spagnuolo dedotto dalle leggi, costumi, e principali affari di questa nazione. Madrid presso Copia 1777.

Historia literaria d'Espanna &c. Storia letteraria della Spagna, ossia quadro dell'origine, de' progressi, della decadenza, e del risorgimento della letteratura spagnuola sotto il dominio de' Fenici, de' Cartaginesi, de' Romani, de' Goti, degli Arabi, e de' Re Cattolici: vi si sono aggiunte le vite de' Letterati, con giudizi critichi sulle opere loro, estratti, ed apologie, dissertazioni storiche, e critiche su vari punti. De' RR. PP. Rassaele, e e Pier-Rodrigo MOHEDANO del terz' ordine di S. Francesco. Madrid presso Cortadi. Tomi 1—5 1777.

### INGHILTERRA.

DIscours sur SHAKESPEARE & Mous. de VOLTAIRE. Discorso su SHAKESPEARE e sul Sig. di VOLTAIRE di Giuseppe BARETTI Segretaria per la Corrispondenza forastiere dell'Accad. R. Britannica. Londra 1777 in 8.º di pag. 185.

Fors' ebbe torto il Sig. di VOLTAIRE mettendo in derisione il padre del Teatro Inglese SHAKESPEARE; ma ebbe ben più torto chi scrisse contro l'immortal Vecchio di FERNEY l'inelegante satira, che annunziamo, ove non questo solo ma molti chiari, e rispettabili Letterati maltrattati sono senza proposito, come senza ragione.

Chatacters containing &c. Caratteri contonenti un esame imparziale sulla condotta, e l'abilità di Personaggi illustri nel Parlamento della G. Brotagna considerati come Senatori, e come pubblici Oratori. Loudra 1777 in 8.º pag. 152.

Opera interessante nelle presenti circostanze, e che il sarebbe anche più, se l'Ant. conservasse più esattamente quella imparzialità, che promette.

The history of America &c. Storia dell' America del Sig. Guglielmo ROBERTSON Dott. di Teol. ec. Storiografo di S. M. Britannica. Londra presso Cadell. Vol. 2. in 4.º

L'A. promise questa storia nella sua giudiziosssima storia di Carlo V. Per ora non tratta che dell'America Meridionale, volendo aspettare a scrivere la storia della Settentrionale, che lo stato politico v'abbia presa una certa consistenza. Quest'opera è stata tradotta in francese, e pubbliquata a Maestricht in 4. Vol. in 12; e sappiamo, che se ne stampano attualmente due traduzioni italiane una a Firenze, e l'altra a Siena.

The spirit of Athens &c. Lo Spirito d'Atene, offia ricerche politiche,

e filosofiche su quella repubblica, di Guglielmo MUNG. Londra pre sso

Robson 1777 in 8.º

A practical treatise of Chymneys &c. Trattato pratico de Cammini che contiene i veri mezzi, di difendere dal fumo, con figure. Londra presso Gadell 1777 in 12.

The history of Reign &c. Storia del Regno di Filippo II. Di Reberto WATSON Professore ec. Londra Vol. 2 in 4.º Presso Cadell. Prez-

zo 1 sterl. e 16 scellini.

A botanical arrangement &c. Classificazione botanica di tutte le piante, che crescono naturalmente nella gran Bretagna, del Sig. Guglielmo WITHE-RING. Londra Vol. 2 in 8.º

The Ayin Akbary, or the instituts of the Emperor Akbar &c. L'Ayin Akbarino offia le istituzioni dell'Imperatore Akbar: tradetto dall'originale Persiano in Inglese, dal Sig. GLADWIN. Londra 1777.

A new Medical dictionnary &c. Nuovo dizionario di Medicina, ossia Repertorio generale dell'arte di guarire. Del Sig. MOTHERBY. Londra

preso Johnson 1777.

L'A. non contento di trarre vantaggio da altre simili collezioni, e e dalle opere più accreditate, ha avuto anche dell'ajuto da molti valenti Medici in questa impresa.

Five minute's reflections &c. Riflessioni di cinque minuti relative ai

Premj Accademici. Oxford presso Fletcher 1777.

Vorrebbe l'A. che in luogo di premi pecuniari si dessero delle ricompense puramente onorifiche. Forse non ben s'appone: propongonsi quistioni, che esiggono degli esperimenti, e delle spese; e altronde i letterati non sono sempre la porzione più ricca della società. Vorrebbe, che si proponessero soggetti d'un' utilità più generale, e si pubblicasse ciò che v'ha di buono nelle Memorie non coronate, e in ciò ha ragione.

# OLANDA.

E Nciclopedie &c. Enciclopedia disposta secondo l'ordine delle materie con aggiunte ec., 36 Vol. in sol. de quali 24 di discorso, e 22 di sigure. I Libraj associati in Amsterdam propongono quest'edizione dell'Enciclopedia, che sembra dover essere utile, ed economica. Costerà tutto al più 756 lire di francia, e tal prezzo si diminuirà a proporzione che crescerà il numero degli Associati.

# NORD.

Previs Commentarius de motu Cometa 1770. Del Sig. Erico PROSPE-RIN Astronomo nel R. Osservatorio di Upsal ec. Upsal 1777. Alle osservazioni proprie l'Aut. ha aggiunte quelle del Sig. MES-SIER su la Cometa medesima da questo insigne Astronomo comunicategli; onde ha potuto inserire de' risultati più generali, e più certi.

# ACCADEMIE.

OTTINGA. La Società Reale delle Scienze propone la seguente quistione. Quanto si è esteso l'uso del verriolo bianco o verriolo di zinco nelle sabbriche, nelle manifatture, e nelle arti, e se sene potrebbe accrescere l'uso in una maniera vantaggiosa?

LIONE. L'Accademia delle Scienze, Belle Lettere, ed Arti chiede pel premio del 1779. Quali sono le malattie che procedone dalla più, o meno grande quantità di fluido elettrico del corpo umano, e quali sono

i mezzi di rimediarvi?

TOLOSA. L'Accademia propone pel 1779 il seguente problema. Determinare gli effetti dell'aria sissa del corpo umano degli alimenti e dei medicamenti, relativamente all'economia animale.

MANHEIM. L'Accademia Elettorale Palatina delle Scienze propone pel 1779 la quistione seguente. Quale è la cagione della morte delle persone occise dal fulmine naturale o artificiale, dimostrata per via di osser-

vazioni, ed esperienze incontrastabili.

PARIGI. L'Accademia Reale di medicina propone per l'anno vegnente la seguente quissione. Determinare quali sono i rapporti delle malattie epidemiche, con quelle che sovraggiungono nel medesimo tempo, e nello stesso, e che chiamansi intercorrenti; quali sono le loro complicazioni, e sino a qual segno queste complicazioni influiscono su la loro cura. Le memorie denno spedirsi prima del 15 Novembre 1778: il premio è una medaglia di 300 lire di francia. Un premio di 600 lire, dato dal Sig. Lenoir Configliere di Stato ec. si darà a chi indicherà Qual sia la miglior maniera di curare la rabbia. Le memorie denno spedirsi avanti il primo Novembre 1779; e si lascia sì lungo tempo assine che con replicate sperienze si accerti l'efficacia de' metodi curativi, che proporrannosi; cercandosi non solo di prevenire la rabbia, ma di guarirla, quando dia confermata. Vorrebbonsi nel tempo stesso degli esempi di rabbia. ipontanea negli uomini, se pur ve n'ha. Propone l'Accademia un terzo premio per avere la descrizione di tutte le malattie acute e croniche degli animali, che in diversi luoghi hanno diversi nomi. Chiede dunque che faccianfi le descrizioni esatte di tai malattie, le quali confrontate insieme porteranno de'sicuri lumi fondamentali dell'arte veterinaria. Essa non può determinare la quantità nè la qualità de premi: assicura bensì, che darà pubblici attestati di stima a coloro tutti, che le manderanno delle descrizioni ben fatte. Le memorie che concorreranno ai summentovati premi s'indirizzino franche di porto al Sig. Vicq d'Azir Segretazio ec.

#### LIBRI NUOVI.

### ITALIA.

Puscoli Scelti sulle Scienze, e sulle Arti. Tomo L. Parte III. Milane

presso Giuseppe Marelli 1778. in 4.º

Gli Opuscoli contenuti in questa terza parte sono. 1.º Continuazione della Memoria su i Monti Colonnari ed altri Fenomeni Vulcanici dello Stato Veneto del Sig. Cav. Giovanni Strange, pag. 145. 2.º Riflessioni sulla Memoria del Sig. Abate Raimondo Maria de Thermeyer sopra il Pulce Acquajolo del Sig. Filippo Cavolini Napoletano, pag. 178. 3.º Congetture sulle Tempeste, che sogliono succedere alle Aurore Boreali del Sig. Giuseppe Saverio Poli, pag. 191. 4.º Memoria sopra un nuovo mezzo di soffocare le Crisalidi ne bozzoli de Bachi da seta senza il soccorso del suoco e de vapori dell'acqua bollente, scoperto dal Sig. Arnauld du Bovisson, pag. 196. 5.º Memoria su la Tintura in nero coronata dalla Società Letteraria di Brusselles nel 1777. del Sig. G. B. De Beunie, pag. 203. 6.º Maniera di produrre una Cataratta artificiale su gli occhi de'Cadaveri, e degli Animali viventi, del Sig. Troja, pag. 211. 7.º Estratto d'una Lettera del Sig. Pallas, pag. 214. 8.º Articolo di Lettera su alcuni fenomeni naturali delle montagne del Bergamasco del Sig. Ab. Alberto Fortis, pag. 215.

Versi in Morte di Alberto HALLER Bar. del S.R. I. Milano presso Marelli 1778 in 8.º

L'Autore è il Sig. Conf. D. Giuseppe PECIS, che ha fatto degna-

mente a quell' Uomo celebre l'elogio ch'ei meritava.

Avviso. Giuseppe Marelli propone per associazione una nuova Opera del P. D. Ermenegildo PINI C. R. B. intitolata De excoctione Venarum metallicarum. Sarà compresa in due volumi in 4.º grande: il primo conterrà la seoria di quest'arte, il secondo la pratica: vi saranno circa 40. tavole in rame: il primo volume uscirà alla fine di quest'anno, il secondo l'anno venturo: il prezzo dell'affociazione fino a tutto Settembre sarà d'un gigliato al tomo.

Lettera ad un Amico Forestiero sui diritti della CASA D'AUSTRIA ad alcune parti della Successione di BAVIERA; colla confutazione della Memoria succinta sulla Successione dell' Elettore di Baviera pubblicata nel n.º 36. del Corriere Politico, e Letterario di Londra. Traduzione dal Fran-

cese. 1778. senza data di luogo.

I diritti della Casa d'Austria sono provati in essa colla massima evi-

denza e precisione. L'opera è di Mano maestra, e pienamente informata degli affari correnti. Se ne trovano copie in Milano presso a'principali Librai.

Ephemerides &c. Efemeridi Astronomiche per l'anno 1779. calcolate al Meridiano di Milano dall'Ab. Angelo DE CESARIS con una Appendice dell'Ab. Francesco REGGIO. Milano presso Galeazzi 1778. in 8.º

Le Tavole son calcolate colla solita accuratezza, e dalla solita spiegazione seguite. L'appendice contiene le osservazioni sull'occultazione della 1., e 2. s del Toro ai 27 Settembre 1777; le Osservazioni d'una macchia Solare ai 13, 14, e 15 Luglio 1777; e le Osservazioni Meteorologiche dal 1763 sino a tutto il 1777. Se ne trovano copie presso il Galeazzi, il Marelli, e i Fratelli Reycends.

Lettera al P. D. C. V. S. sopra la Contraddizione dell'Esemeridi Letterario di Roma in riguardo alla Dissertazione da Luigi MOZZI combat-

suta. Milano presso Motta 1778 in 8.º p. 44.

Trattasi della Dissertazione sopra il ricorno degli Ebrei alla Chiesa, e ciò che vi ha da porgere occassone, lodata nel soglio de' 21. Gen. 1775, e censurata in quello de' 21. Feb. 1778.

Parafrasi de' Sette Salmi Penitenziali, e della Sequenza de' Morti ec.

Del Conte Antonio CERATI. Parma Stamp. R. 1778 in 8.

Questa Parafrasi elegante è stata dall' A. pubblicata per la monacazione di una sua Nipote. Lo stesso Autore ha pubblicato pure quest'anno un Poemetto animato, e filosofico sulla Guarigione del suo degno Amico il Ch. P. ADEODATO da Parma Cap., e una graziosa Cantata, i cui Interlocutori sono la Giovinezza e la Virtù.

Lezione del Sig. Giuseppe VERNAZZA Gentiluomo di Alba sopra la

Stampa. Cagliari nella Stamperia R. 1778. in 8.º di pag. 37.

Con molta erudizione si tesse in breve la storia della Stampa, prin-

cipalmente riguardo al Piemonte.

I nuovi Idilli di Salomone GESSNER tradotti in versi Italiani con una Lettera del Medesimo sul dipingere di Paesetti. Vercelli Tipografia Patria 1778. in 16.

E' la Traduzione del P. D. Francesco SOAVE C. R. S. annunziata

nel num.º I.

Versi di Clemente BONDI. Non nisi mulcendis auribus apta canunt. Lucca presso Bonsignori 1773 in 8.º

E' una Raccolta de' versi di questo gentil Poeta, già pubblicati in varie occasioni, coll'aggiunta di parecchi altri, che erano tuttavia inediti.

Compendio Genealogico-Storico delle Auguste Case d'Austria, e di Lorena, dell' Ab. Claudio CACCIA. Volume 1. Cremona presso Ferrari 1778.

Tesse l'A. la Genealogia delle due Auguste Famiglie producendo costantemente genuini documenti, irrefragabili autorità, ed altri monumenti da lui con somma diligenza, e studio ricercati.

Storia della Letteratura Italiana di Girolamo TIRABOSCHI Bibliotecario del Serenif. Duca di Modena, e Professore onorario nell'Università della

stessa Città. Tomo vII. Parte prima. Modena 1778. in 4.º

L'abbondanza delle cose obbliga il ch. Aut. a dividere in due parti la storia di quel periodo di tempo, che dianzi abbracciava in un volume solo. E' certo che i Leggitori, e i Compratoti non se ne lagneranno, siccome sogliono sare per simili raddoppiamenti di volumi. Ne avranno tanto maggore istruzione, e diletto.

Rifiorimento della Sardegna proposto nel miglioramento di sua agricoltura, Libri tre di Francesco GEMELLI Pros. Emer. di Eloquenza latina nella Reg. Univ. di Sassari Socio corrispondente ec. Vol. 11. Torino presso Briolo in 4.º

Femmo conoscere il pregio di quest' Opera quando se ne pubblicò il Tomo primo. Abbenchè il ch. Autore prenda a trattare della Sardegna, pure può essere utile ad ogni paese, per le sue viste generali, e principalmente alla Lombardia, provincia a lui ben nota, e da cui trae sovente argomento di confronto, e d'istruzione.

Pensieri del su Ab. GIANNATO SANGARDI, coll'epigrase animos exsolvere pergo, pubblicati dal Sig. Ignazio Sardagno. Trento presso il

Battisti 1778.

Dell' insussistenza del Contagio tisico ec. del Sig. Dott. Ledovico Francesco CASTELLANI. Mantova presso Pazzone 1777 in 8.º di 142. pag.

Pretende l'Aut. che la Ftissa non sia male contagioso: adduce delle buone ragioni; ma vi sono altronde tanti fatti in contrario, che la prudenza consiglierà sempre a non esporsi senza necessità al pericolo di sisfatto contagio.

La vita di Diogene Cinico, del Sig. March. GRIMALDI. in 8.º di

pag. 760. Napoli presso Porcelli 1777.

Dimostra il ch. Autore, che i Cinici, e principalmente Diogene, mentre proponeansi di vivere secondo la natura, e di ridurre al minor numero possibile i bisogni della vita, cercavano la selicità nella pratica della virtù, a cui, secondo gli Stoici, tendevano per una via più breve.

Saggio intorno allo studio della Teologia tradotto da un MS. Francese

inedito. Lugano 1778. in 8.º di pag. 95.

Vi si indica il metodo che dee tenersi da chi studia la Teologia secondo le diverse viste che ha; si tratta delle varie parti di essa, e dei migliori libri, per lo più francesi, che si denno consultare, e studiare.

Avviso. Il Sig. Avvocato GIO. MARIA LAMPREDI ha pubblicato il terzo Tomo del Diritto pubblico universale, e con esso vien terminata un'Opera che sa molto onore al suo Autore, e all' Università di Pisa, di cui egli è uno de' valenti Professori.

Notizie interessanti la sagra Persona del gran Pontesice O. M. CLE-MENTE XIV. con l'aggiunta in fine di alcune lettere dello stesso non più stampate. Opera d'un Teologo Italiano. Lugano 1778 presso Agnelli,

in 12. di pag. 224.

Francisci Ricca &c. Dissertazioni di FRANCESCO RICCA Alunno del Collegio Novarese in Pavia intorno alla Legge Voconia, ed alle eredità delle Donne, in occasione della sua Laurea & c. Pavia presso Bolzani 1778 in 8.º di pag. 86.

### SVIZZERI.

Oyage en Dalmatie par M. l'Abbé FORTIS traduit de l'Italien.
Berna presso la Società tipografica 1777. Vol. 2. in 8.° con 18. tavole.
Quest' Opera è abbattanza nota in Italia, come lv'è noto il ch. Aut.,
di cui abbiamo avuto sovente occasione di parlare in questi fogli.

### FRANCIA.

Uvres &c. Opere del Sig. Cancelliere d'AGUESSEAU. Tomo X. in 4.º di pag. 804. Parigi presso Saillant &c. 1777.

Euvres posthumes &c. Opere postume del Sig. POTHIER. Tomo 6.º

di pag. 594. in 12. Orleans presso Massot 1778, lire 3. legato.

Leçons &c. Lezioni di calcolo differenziale, e di calcolo integrale, del Sig. COUSIN dell' Accad. R. delle Sc. Oc. 2. parti in 8. di pag. 811. Parigi presso Jombert, lir. 7. 10.

Le Naturisme. Il Naturismo, ossia la Natura considerata nelle malattie, e loro cura secondo la dottrina, e la pratica d'Ippocrate, e de' suoi seguaci. Opera coronata dall'Accad. di Dijon ai 13. Giugno 1776. in 8.º di

pag. 286. Tournay presso Varté 1778.

La Genese Expliquée &c. La Genesi spiegata secondo il testo primitivo, con risposte alle dissicoltà degli increduli, del Sig. Ab. DU CON-TANT DE LA MOLETTE, Vicario-Generale di Vienna. 3. Vol. in 12. di pag. 1452. Parigi presso Le Clerc &c. 1777.

Quest' Opera è diretta principalmente a rispondere al libro, che si pubblicò l'anno scorso col titolo la Bible ensin expliquée par les Aumoniers

du Roi de Prusse.

Histoire naturelle du Globe &c. Storia naturale del Globo, ossia Geografia sissica. Opera in eui si trova ciò che si sa di più importante su la simmetria, e la posizione de Continenti, la salsedine del mare &c. Le disferenti specie di sali, di terre, di pietre, di gemme, di minerali, di vegetali &c. del Sig. Ab. SAURI, Medico ec. 2. Vol. in 12. Parigi presso Lacombe 1778.

Observations astronomiques &c. Osservazioni astronomiche satte a Tolosa del Sig. DARQUIER associato O'c. Avignon presso Aubert 1777.

in 4.º di pag. 340. lir. 9.

Queste osservazioni sono state fatte dal 1748. sino al 1777.

Physique du corps humain &c. Fisica del corpo umano, ossa Fisiologia moderna con osservazioni su la salute, la natura, la cagione, e la cura delle malattie ad uso degli studenti di chirurgia, e di medicina Oc. del Sig. Ab. SAURI, Medico, e corrispondente dell'Accad. reale di Monspellier. Parigi presso La-combe &c. 2. Vol. 1778.

Recherches historiques, & geographiques &c. Ricerche storiche, e geografiche sul Mondo-nuovo, del Sig. SCHERER, membro di molte Acce-

demie. Parigi presso Brunet 1777.

Si-ricerca in quest'opera ingegnosa, e piena d'erudizione, come l'America fosse nota agli Antichi, come sia stata popolata, e da chi.

### GERMANIA.

Er J. B. von Fischers &c. Abhundlung von den hohen alten &c. 🖊 Trattato della vecchiezza e del mezzo di giugnervi, e delle sue malattie. del Sig. G. Bernardo di FISCHER, tradotto dal latino con aggiunte del Sig. Teodoro - Tommaso REICHART. Lipsia presso Müller 1777.

Merkwurdigkeiten &c. Cose rimarchevoli de' paesi abitati dai Baschkiri, dai Metschereki, dai Voguli, dai Tartari, dagli Ostjaiki-Obisch, dai Samojedi, dai Tangusi - Daurici Oc. 2. Vol. in 8.º con fig. Francsort, e

Liplia 1777.

Questi due volumi, uniti a quello che usci nel 1773 sul medesimo argomento sono un estratto del gran Viaggio pubblicato in/Russo dal

Sig. PALLAS dell' Accad. di Pietroburgo.

Abhandlung von den Sonnenuhren der alten &c. Trattato fu gli Orologi solari degli Antichi, fondato sui monumenti dell'antichità, del Signor

Giorgio - Enrico MARTINI. Lipsia presso Crusius 1777.

OLDENDORP Geschichte der mission &c. Storia della Missione de Frati evangelici nelle Isole Caraibe di S. Tommaso, di S. Croce, e di S. Giovanni . Del Sig. C. A. G. OLDENDORP , pubblicata dal Sig. G. G. BOSSART. Vol. 2. a Barby presso Lanx 1777.

I Naturalisti, e i Fisici troveranno in questa storia delle nozioni

eftese e nuove. La sola seconda parte tratta della Missione.

# INGHILTERRA.

Dictionnary persian, arabic, and english &c. Dizionario persiano, 🕰 arabo, ed Inglese, preceduto da un discorso su le lingue, su la tetteratura , e fui costumi delle nazioni orientali , del Sig. Giovanni RI-CHARDSON. Londra presso Murray 1777.

Letters from Portugal &c. Lettere scritte dal Portogallo su lo stato at-

tuale, e precedente di questo regno. Londra presso Almon 1777.

Par che l'Aut. siasi proposto di fare l'apologia al Sig. March. di Pombal. Letters to the King &c. Lettere al Re scritte da un vecchio Quachere patriotico morto ultimamente. Londra presso Balduin 1777.

Dà de' configli al re d'Inghilterra su le presenti vertenze tra questa

e le Colonie Inglesi d'America.

A descriptive account &c. Descrizione, e Ragguaglio delle Isole recentemente scoperte nel mare del Sud ec., del Sig. D. TRUSLER. Londra presso Baldwin 1777.

Memoirs of the life &c. Memorie della vita, carattere, sentimenti, e scritti di Fausto Socino, del Sig. Giosue TOULMIN. Londra presso

Johnson 1777.

An experimental enquiry &c. Ricerche sperimentali su la cagione del cangiamento di colore de' corpi opachi, e colorati con una presazione storica e notizie filosofiche, relative a tal cagione, e alle differenti arti, e manisature, che ne dipendono, del Sig. Eduardo HUSSEY DELAVAL, Membro della Società reale. Londra presso Nousre 1777.

L'Ant. che da molti anni si occupa in questo soggetto, ha generalmente osservato, che accrescendo, o diminuendo la densità de' corpi naturali de' tre regni, i colori cangiavansi seguendo l'ordine prismatico; onde dalle sue sperienze si possono inferire delle conseguenze assai utili all' arte

di tingere.

Archaeologia &c. Archeologia, ossia Dissertazioni relative all'antichità pubblicate dalla Società degli Antiquari di Londra. Tomo 4º ivi presso

Robson 1777.

Fra le dissertazioni contenute in questo volume ve n'ha una del Sig. WORTH, il quale avendo scoperto un antico sepolero a Badwil-Ash nella Contea di Sussolik ne trovò le ossa pesantissime, e piene di piombo. Egli pensa che tal senomeno debbasi alle esalazioni metalliche, o sorse a qualche sulmine. I Sigg. Hunter, e Forthergill pensano che le ossa per un lungo tratto di tempo, essendo in lungo ben secco, possano riempirsi di piombo. Le altre dissertazioni trattano della cagion della morte del re Giovanni succeduta nel 1216; della maniera con cui anticamente si sabbricava in Inghilterra; d'un cimiterio d'ossa d'uccelli, che qualche volta probabilmente sece parte di tempio pagano; della scoperta della Città di Pompeja presso a Napoli, del Sig. HAMILTON; degli Egizi, del Sig. WOODWARD, il quale pretende che gli Egizi pochissimi progressi abbiano satti nelle arti, e nelle scienze.

An historial essay on the dropsy &c Saggio storico su l'idropissa, del Sig. Riccardo WILTER Dott. di Med. Con un Appendice del Sig. FALCK.

Londra presso Law 1777.

Nell'Appendice il Sig. F. scrive d'aver ottenuti degli ottimi effetti contro l'idropissa dal sal di Marte, e da un empiastro mercuriale steso su l'addome.

# OLANDA.

R Echerches sur le Commerce &c. Ricerche sul Commercio, ossia idee relative agli interessi dei differenti popoli d'Europa. Tomo primo in 8.º in

due parti. Amsterdam presso Rey. 1778.

Queste ricerche risguardano principalmente l'Olanda, ma le viste son generali, e se ne sa agevolmente l'applicazione per tutti i paesi. I molti, ed esatti paragoni tra il commercio e le ricchezze de' diversi popoli, e de' tempi differenti, tolgono quell' aridità, che generalmente in simili libri s'incontra.

#### NORD.

JAkob Jonas Bjernstahl &c. Briese &c. Lettere del Sig. Giacomo Giona BJERNSTAHL Prof. di Filos. a Upsal, indirizzate nel tempo de' suoi viaggi al Sig. C. C. Gjerwell Bibliotecario del Re di Svezia, tradotte dallo Svedese, e pubblicate in Tedesco dal Sig. Groskurd. Tomo 1.º Stralsunda presso Struck 1777.

Il Sig. B. ha viaggiato a spese del suo Re non solo per tutta l'Europa, ma eziandio per qualche parte dell'Africa e dell'Asia. Tai Lettere

fono il ragguaglio delle sue offervazioni.

Beschreibung &c. Descrizione di tutte le Nazioni soggette all'Impere Russo, che contiene un ragguaglio della lor maniera di vivere, della lor religione, costumi, vesti, abitazioni ec. Tomo 1.º relativo ai popoli Fioniesi d'origine con 25. fig. Pietroburgo 1777.

### SPAGNA.

E Xamen maritimo teorico - pratico &c. Esame maritimo teorico - pratico, ossia trattato di mescanica, applicato alla costruzione, al maneggio, e al carico de' Vascelli. Del Sig. Don Giorgio Commendatore d' ALIAGA, Caposquadra dell' Armata Reale, Capitano della Compagnia delle Guardie Marine, Membro della Società Reale di Londra, e dell' Accademia di Berlino. Madrid presso Manzano 1778.

# ACCADEMIE.

ILANO. La Società Patriotica propone i tre seguenti quesiti.

1.º Quali piantagioni si potrebbero fare nelle nostre Brughiere, quali sieno gli alberi che vi allignino meglio, e quale il metodo di moltiplicarveli assine di preparare il terreno ad una coltura più seconda, e di renderlo utile frattanto colla provvista delle legne? 2.º Se vi sia, e qual sia il rimedio perche morendo un Gelso la contagione non si comunichi agli altri vicini, e con quali precauzioni si possa fare, che un nuovo Gelso resti fruttuosamente nel luogo del Gelso morto? 3.º Con quali preparazioni, e con qual metodo si possa assinare la passa dell'Acciaso, e avvicinarlo o ridurlo al grado di perfezione delle sabbriche Huthmant, e Martial d'Inghisterra? Ogni premio sarà di due medaglie d'oro di 25. zecchini l'una. Al premio pel 2:º questito uno de' Soci ha accresciuto altri 25. zecchini. Vi saran pur de' premi per le dissertazioni che otterranno l'accessit, e per chi suggerirà qualche cosa di importante sull'Agricoltura, o sulle Manisatture. Le Dissertazioni dovranno spedirsi dentro il corrente anno al Sig. Francesco GRISELLINI Segretario.

MONACO. L'Accademia propone le seguenti quistioni per l'anno venturo. Classe filosofica. Quali sono le parti sostanziali dell'Arsenico? Qual n'è l'effetto su i metalli, e semi-metalli? Qual su lo scopo della Natura combinandolo coi metalli? E'egli vero che l'arsenico non contribuisce nè alla formazione, nè alla persezione de'metalli, anzi loro è nocevole? Il premio è una medaglia di 50 zecchini. Belle lettere. Qual è l'influenza delle belle lettere su le scienza sublimi? Il premio è una medaglia di 12 zecchini. Le Memorie scritte in Latino, o in Francese si manderanno colle solite sormalità al Sig. Kennedy Segretario ec. avanti la fine di Luglio del 1779.

BORDEAUX. Un generoso cittadino avea consegnata all'Accademia una somma di 1200. lire di francia per un premio relativo ai Negri, che d'Africa si trasportano in America. Non essendovi stata alcuna Memoria che abbialo meritato, l'Accad. propone il medesimo premio a chi meglio indicherà il mezzo di prevenire nell'uso ordinario di allatare i fanciulli esposti, i pericoli che na risultano, sì pe' bambini, che per le loro nutrici, e per una conseguenza necessaria per la popolazione in generale, essa a chi indicherà il metodo migliore, e nel tempo stesso il più economico di supplire al latte di donna pel nutrimento di que' bambini. L'Intendente di Bordeaux Sig. Duprè de S. Maur sentendo l'importanza del problema v'ha aggiunte 800. lire, onde l'intero premio è di poco men che 200. zecchini. Si distribuirà ai 21 Agosto 1781. Le Memorie scritte in Latino, o in Francese potranno indirizzarsi al Sig. Intendente summentovato, overero al Sig. Lamontagne Segretario perpetuo dell'Accademia medesima.

PIETROBURGO. La Società Libera economica propone le quissioni seguenti. 3. Siccome al tempo della raccolta de'sieni vengono tai pioggie per cui si porta sui senili umido e si guasta, perciò la Società chiede che s'indichi un mezzo sicuro e poco dispendioso di conservarso, o servendosi del sale, o in altra maniera. Il premio è di 25 zecchini. 2. Qual è l'origine, i caratteri, la storia naturale di que' vermi che compajono in grandissimo numero nella primavera, e nell'autunno tosto dopo la seminagione, e sanno immensi danni nell'Ingria, nell'Estonia, e nella Livonia. Si chiede pur la cagione dell'estrema lor secondità e un mezzo sicuro, e sacile per distruggersi. Il premio è di 150 zecchini. 3. Indicare il mezzo più utile di supplira alla pietra pei sondamenti delle case ne' luoghi che non hanno cave di sassi. Si esige che questi sondamenti abbiano la necessaria solidità senza accrescere la spesa. Premio 25 zecchini. Le Memorie scritte in Russo, in Latino, in Francese, o in Tedesco s'indirizzeranno alla detta Società.

PARIGI. La Società libera di emulazione propone pel 1779 la seguente quistione. Trovare una materia o una composizione qualunque con la
quale si possano fabbricare utensili da cucina capaci di sostenere per lunghissimo
tempo la più sorte ebullizione, le alternative subitanee di freddo e caldo grande,
i quali non abbiano alcuni degli inconvenienti del rame, del piombo, dello stagno, delle terre inverniciate, e che siamo egualmente solidi, e meno cari, se e
possibile degli utensili ordinari. La Società vuole avere i saggi delle materie
proposte per farne la pruova, ed il premio è di novecento lire di Francia.

# LIBRI NUOVI.

## ITALIA.

Puscoli Seelti sulle Scienze, e sulle Arti. Tomo I. Parte IV. Milano presso Giuseppe Marelli 1778. in 4.º

Gli Opuscoli contenuti in quella quarta parte sono. 1.º Ragionamento del Sig. Consigliere Giovanni Antonio Scopoli su la differenza, che passa fra i Metalli nafcosti, e i mineralizzati, pag. 217. 2.º Ragionamento sopra alcuni Sperimenti Idrometrici del Sig. Francesco Bernardino Ferrari, pag. 230. 3.º Dissertazi ne del Sig. Enr. Aug. Wrisberg in cui s'espongono i principi secondo i quali giudicare si deve della Vita dei Feti umani, pag. 247. 4.º Lettera Orittografica del Sig. Abate Alberto Fortis, pag. 254. 5.º Articolo d'une Dissertazione del P. Mariano Moreni de' Minimi intorno alla natura dell'Aria Infiammabile, così artifiziale, come nativa, pag. 265. 6.º Lettera Ael Sig. Mauduit sulle precauzioni necessarie nelle malattie, che si curano coll Electricità, pag. 267. 7.º Lettera del Sig. Dottor Priestley contenente alcune Nuove Scoperte, pag. 271. 8.º Osservazioni sulla capacità de' Conduttori Elettrici, e sulla Commozione che anche un semplice Conduttore è atto a dare eguale a quella della boccia di Leyden del Sig. Don Alessandro Volta, pag. 273. 9.º Dissertazione sopra il quesito 💳 Quali siano le cagioni della malattia del Riso in erba, la quale volgarmente si denomina Carolo, e quali i mezzi di prevenirla, o curarla del Sig. Conte Guglielmo Bevilacqua Patrizio Veronese, pag. 281. 10.º Osfervazione del Sig. Brongniast su l'effetto dell'Alcali volatile fluore contro le scosse elestriche.

Guide pour les Etrangers dans Milan &c. Guida pei forastieri in Milano con una carta topografica della città. Milano presso Marelli 1778 in 17. di pag. 82. Si vende presso Margaillan ec.

F. Francisci Ongaroni &c. Tre Dissertazioni su i costumi, e la religione di Costantino Magno, della religione, e delle gesta dell'Imp. Gindiano, e della riedificazione del tempio Gerosolimitano dal medesimo tentata, e per epra divina impedita. Del P. M. Francesco ONGARONI Agostiniano. Milano presso Motta 1778. in 4.º

Delle tre dissertazioni enunciate nel titolo il ch. Aut. non ha ora pubblicata che la prima, tanto più importante quanto che non solamente il teologo interessa, ma eziandio il politico, e l'erudito. Egli prende principalmente a consutare Voltaire, e ben vi riesce con ingegnosi ragio-namenti corredati d'estesa erudizione.

Digitized by Google

Dizionario Geografico portatile. Prima ed. Milanese. Milano presse

Galeazzi 1778. vol. 2. in 8.º

Notissimo è questo Dizionario, a cui in questa ediz. sono state fatte molte correzioni, e aggiunte considerevoli principalmente riguardo agli Stati del Re di Sardegna. Sono queste lavoro dell' eruditissimo Sig. Avvocato Giuseppe VERNAZZA Gentiluomo Piemontese — Questo chiaro Scrittore ha pur teste pubblicato a Torino uno scritto intitolato: Osservazioni di Giuseppe VERNAZZA sopra un Sigisso de' bassi tempi da lui posseduto 1778. in sol. presso Mairesse. Tal Sigisso apparteneva a Giacomo ed Enrico della Rocchetta de' March. d'Incisa nel secolo XIII.

Francisci Berettæ &c. Dissertazione del Dott. Francesco BERETTA milanese Accad. bot. e georgos. su la natura, la varietà, e la cura della

febbre milliaria. Milano presso Galeazzi in 8.º 1778.

In questo libro, dedicato al Sig. Co. Francesco Melzi degnissimo Caval., l'A. omettendo di ricercare l'epoca della milliaria, ne rintraccia piuttosto la natura, e i rimedi, proponendo quelli che l'esperienza ha dichiarati i migliori.

= Avviso. Giuseppe Bolzani stampatore in Pavia propone per associazione un' Opera Medica di cui usciranno per lo meno 60. sogli all'anno in 4.º al prezzo di paoli 16. Quest'opera sarà divisa in due Rami: in uno si darà lo Spoglio ragionato di tutti gli Autori Medici Pratici sì antichi, che moderni; nell'altro un Ragguaglio Critico ragionato di Cure Mediche' e Chirurgiche satte, vedute, o intese in varj paesi dall'Aut. dal 1750. in avanti ec. = Il ch. Aut. chiede ajuti sì per l'uno che per l'altro Ramo, e promette ricompense. S'intraprenderà l'Opera quando siavi sufficiente numero d'Associati, i quali alto Stampatore possono indirizzarsi.

Solutio Problematis &c. Dissertazione sul Problema proposto dalla R. Accad. delle Seienze e Belle Lettere di Manteva per l'anno 1776. 

Determinare il modo con cui, col minimo incomodo, e colla minima spesa espurzare i fondi navigabili dai muechi d'arena, o di terra che gli innalzano 
Del Sig. Pietro Alessandro FORFAIT di Reims Vice-Architetto delle Navi del Re, coronata dall'Accad. medesima. Mantova presso Pazzoni 1778. in 4.º

La R. Accad. ha fatte pubblicare in quelt' anno due Differrazioni, nna sul Carolo del Riso, onorata coll'accessir, da noi inserita quasi per intero in questa IV. parte pag. 281.; e l'altra coronata, che qui annunziamo, e di cui daremmo un lungo estratto se non sossero necessarie per l'intelligenza de' mezzi, che il Sig. FORFAIT propone, sei grandi tavole in rame che alla diserrazione vanno annesse. Basterà pertanto darne un breve risultato. Egli propone rimedi per prevenire-l'ammassamento delle materie che ostruiscono i Canali Navigabili, è per togliere tali ammassi quando siano fatti. I primi sono, sostenere le ripe, ristrignere l'ampiezza dell'alveo, addirizzarlo quanto è possibile, e toglierne tutte le ineguaglianze: sar sè che alle bocche trovino la minore resistenza possibile, e sano in angolo acuto coi canali, o siumi constuenti: coltivarne, o metterne a boschi i dintorni acciò i venti non ne trasportino nell'acqua le arene: formare de' ricettacoli per contenere le acque delle piogge dirotte, acciò

ivi depongano i corpi eterogenei: per ultimo evitare in ogni miglior maniera che non cadano nel canale corpi estranei, o subito estrarli. Questi vari metodi, dice l'Aut., denno adattarsi alle varie circostanze. Quando il canale sia già ingombro egli propone sei macchine per isgombrarlo, da adoperarsi secondo le circostanze diverse.

Elogio di Monsig. Gasparo Cerati Patrizio Parmigiano Caval. Priore della Chiesa Conventuale dell' Ordine di S. Stefano, Provveditore Generale dell'Univ. di Pisa, Membro della R. Società di Londra, Accad. di Berlino ec.

Parma dalla R. Stamp. 1778. in 8. di pag. 122.

Il Sig. Conte Antonio CERATI, di cui abbiamo altre volte fatta menzione, Nipote di su Monsig. Cerati tesse al suo Zio l'elogio, e lo dedica al giovine Conte Carlo Cerati suo Nipote. Il ch. A. che nell'elogio del cel. Ab. Frugoni avea già dimostrato a quanta filosofia accoppiasse uno stile animato, e vivace, qui pur mostra qual cuore egli abbia umano, e sensibile, e quali estese cognizioni. E' premessa all'elogio una presazione diretta a Monsig. Fabroni su gli elogi degli uomini di merito, su l'utilità, su lo stile ec. E' accompagnato l'elogio da moltissime, e lunghe note, le quali rischiarano ampiamente i diversi oggetti importanti, che nel discorso ha potuto solo accennare. V'è infine una consutazione di ciò che dice l'Ab. Coyer dell'indolenza de' Farnesi pel bene del loro Ducato di Parma e Piacenza ec.

Lo stesso Sig. Conte Antonio CERATI ha poscia pubblicato l'elogio di Monsig. Corrado Tarasconi Smeraldi Cav. Gran-Croce, e Gran-Priore del Sacro Ord. Eq. Milit. Costantiniano, impresso nella medesima R. Stamp. in 8.º

Antiquitatum Christianarum &c. Istituzioni d'Antichità Cristiane trattate con nuovo metodo, e distribuite in 4. libri ad uso del Seminario di Napoli. Opera dell' Ab. Giulio Lorenzo SELVAGGIO Napoletano Prof. di ambe le Leggi nel medessimo Seminario. Vercelli Tipografia Patria 1778, in 12.

Queit'opera è molto apprezzata e con ragione. La ristampa Vercellese ha di più il merito dell'esatta correzione, pregio, che unito al buon gusto distingue generalmente i libri finora usciti da quella nuova Stamperia. L'opera deve esser divisa in 6. tomi, e se n'è già pubblicato il secondo.

Li sette Dolori della Madonna. Canzonette in aria marinaresca di

Giuseppe ALBEITI Novarese. Vercelli Tipog. Patria 1778. in 8.

La Scelta della Moglie. Opera di Francesco BARBARO Gentiluomo Veneziano tradotta dal Latino per Alberto LOLLIO Ferrarese. Vercelli Tipografia Patria 1778. in 16.

La Filosofia alleasa della Religione. Discorso Filosofico-politico dell'Ab. Gio. Cristosano AMADUZZI Prosess. di Greche Lettere mell'Archiginnasio

della Sapienza di Ruma ec. Livorno 1778. in 8.

Mostra il ch. A. quanto pregiudizio arrechi alla Religione la superstizione, e l'ignoranza, e come la Filosofia vi rimedi. Accenna dall'altro canto gli abusi di una salsa Filosofia, e come questa si debba tenere, ne' giusti limiti. Tutto ciò è trattato di modo, che l'A. ben pruova quanto ei conosca e la Filosofia, e la Religione.

.d 2

Digitized by Google

Jacobi Stellini &c. Opere del P. Don Giacomo STELLINI C. R. S. Rià Professore di Etica nell' Università di Padova. Vol. I. Padova 1778.

presso Penada in 4.º

Il nome del P. STELLINI è noto abbastanza alla Filosofia ed alla Letteratura. Già da akuni anni due illustri suoi Confratelli il P. BAR-BARIGO, e il P. EVANGELLJ si occupano a fare una compinta collezione delle sue opere per la più parte tuttora inedite. Questo primo Volume, che è di pag. 416. (senza la dedicatoria, e una egregia presazione del P. BARBARIGO) contiene la prolusione dell' A. alla cattedra di Etica, il suo eccellente trattato de Oris, O progressa moram, e il suo primo Libro dell' Etica. Succederanno ad esso altri cinque Libri, che comprenderanno l'intero corso delle sue lezioni su questa scienza importante. Verranno in seguito le altre opere dell' A.: e gli illustri Editori pensano di dar pure una raccolta delle sue Lettere, al qual sine pregano chi le possiede a voleme loro comunicare gli originali, che saran sedelmente, e prontamente restituiti.

#### FRANCIA.

IIIstoire des premiers tems du monde &c. Storia de primi tempi del mondo provata per la concordanza della fisica colla Genesi, e dai filo-sostero i piccioli scritti de giovani Epicurei, che gl'ignoranti loro attribuiscomo. Parigi presso Valade 1778. Prezzo lire 2. di Fr.

Autore di questo libro è il P. BERTHIER dell' Oratorio già note

per confimili altre Opere.

Les élemens d'Euclide &c. Gli elementi d'Euclide del R. P. DE-CHALLES, e di M. OZANAM, dimostrati d'una maniera nuova facile, e accresciuta di molte nuove proposizioni e nuovi usi, con un trattato completo delle proporzioni aritmetiche, e delle proporzioni geometriche, del Sig. AUDIERNE. Nuova Ediz. accresciuta, in 12. di pag. 576. Parigi presso Jombert 1778.

La Geometrie fouterraine &c. La Geometria fotterranea, ovvero tratzato di Geometria pracica applicata all'uso degli scavi delle miniere, del Sig. GENSSANE della Soc. R. delle Sc. di Montpellier &c. e, Concessiozario delle mine della Franca Contea, in 8.º di pag. 224. con fig. Parigi

presso Jombert 1776. lir. 3.

Recueil de tous les costumes des Ordres religieux &c. Collezione di sutte i costumi degli Ordini religiosi, e militari, con un compendio storico, e cronologico arrischito di note, e di tavole colorate. Opera proposta per associazione dal Sig. di BAR autore di essa, a cui gli Amatori potran-mo indirizzarsi a Parigi. Ogni quinterno composto di 12. sig. colorate, oltre la descrizione storica si dà agli Associati per lire 15.: i non Associati lo pagheranno lire 24.

Flora Parisiensis &c. Flora Parigina, cied descrizioni e figure di tut-

te le piante, che nascono no contorni di Parigi, secondo il metodo sessuale di Linneo Oc. del Sig. BULLIARD. Tomo 3.º Parigi presso Didot 1778.

Memoire où l'on démontre que le nitre existe tout formé &c. Memoria in cui si dimostra che il nitro esiste già formato nel cremor-tartaro. e che l'alcali fisso, che se ne ricava devesi alla scomposizione di questo sale,

del Sig. MAGNAN &c. Parigi 1778.

Cours d'éducation &c. Corso d'educazione ad uso degli Alunni destinati alle prime professioni, e alle grandi cariche dello stato, che contiene i piani dell'educazione letteraria, fisica, morale, e cristiana, della fanciullezza, dell'adolescenza, e della prima gioventù, il piano enciclopedico degli studj, ed alcuni regolamenti generali d'educazione, del Sig. VERDIER. in 12. di pag. 396. Parigi presso Moutard 1777.

Si riprende in questo corfo, ove pur sono delle buone cose, una certa oscurità, che è il primo disetto de' libri fatti pe' fanciulli.

Des Canaux Navigables &c. Dei Canali Navigabili, e specialmente del Canale di Linguadocca. Del Sig. DE LA LANDE dell' Accad. delle

Scienze. 600. pag. in fol. Parigi presso la Ved. Dessaint.

Comincia quest' Opera colla Storia, e la descrizione completa del Canale di Linguadocca che ha 50. leghe d'escavazione, in cui le barche ascendono per ben 600. piedi. Quindi l'A. esamina gli altri Canali minori della Francia, i vari progetti formati per unire i due mari, o i gran fiumi, e per togliere i pedaggi, onde facilitare il commercio. Tratta poscia de' Canali de' paesi esteri da lui esaminati, e di quei put della Russa, e della Cina; e in fine parla de' canali antichi, nulla omettendo di ciò che può interessare la storia, la politica, e le scienze.

Voyage pitteresque de la Grece &c. Vinggio Pittoresco della Grecia del

Sig. Conte di CHOISEUL-GOUFFIER. Parigi 1778.

Sono ora uscite le prime dieci tavole, che possono piacere al curioso,

come allo Storico, e al Naturalista.

: Memoire sur la peste &c. Memorie sopra la peste. Del Sig. PARIS Medico ec., coronata dalla Facolcà di Medicina di Parigi nel 1775. Parigi presso Bastien 1778.

L'Aur, per meglio conoscere il male di cui trattava ha viaggiato ne' pari

eve la peste suol'essere più frequente.

# GERMANIA.

Ntonii Brugmanni Magnetismus &c. Il Magnetismo, ossa Osservazio-A ni su le affinità magnetiche, del Sig. Antonio BRUGMANN Prof. di Filosofia nell'Univ. di Graninga: in 4.º Leida 1778.

L'Aut, che nel 1776 avez già pubblicata la maniera di scoprire, e determinare la forza magnetica de corpi, or ha di molto accresciuta l'epera sua, ed esamina, anche chimicamente, tutte le sostanze in cui ilmagnetismo agisce, e le diverse combinazioni per le quali or s'attroste or si diminuisce. E' sorprendente l'accrescimento di peso ch'egli ha ottenuto nella calcinazione della limatura di sero: 480 gr. di tal limatura. dopo undici calcinazioni pesavano 629 gr.; e se tal accrescimento devesi all'aria, siccome sembra aver provato il Sig. LAVOISIER, questa dev'essersi condentata nelle sperienze del Sig. B. 700 volte più che in quelle del summentovato Accademico francese.

Munzreiche der durchlauctigsten herzoge &cc. Serie numismatica dei Serenissimi Duchi, ad Elettori di Baviera. Del Sig. Pietro Paolo FINA-

CUR. Monaco presso Voetter 1777.

Contiene questa raccolta 18 medaglie ricavate da' migliori ritratti, da Ottone il Grande sino al desunto Elettore Massimiliano - Leopoldo - Giuseppe-Ferdinando. Il rovescio della medaglia ha un' iscrizione ove in breve sono esposti i principali tratti del personaggio rappresentato nella medaglia.

Winkelmanne Briefe &c. Lettere di WINKELMANN ai suoi amici. Prima Parte, con alcune aggiunte, ed osservazioni letterarie pubblicate dal Sig. Carlo Guglielmo DASSDORF Bibliotecario dell' Elettor di Sassonia.

Dreida presso Walther 1777.

Histoire &c. Storie dell' Accademia Reale delle scienze e belle lettere (di Berlino) per l'anno 1773; colle Memorie pel medesim' anno. Berlino

presso Vois. 1777.

Tra le cole contenute in questo volume vi sono le seguenti Dissertazioni; Estratto della Memoria del Sig. Pras. MAYER di Grypswalde su la lunghezza del pendolo semplice in quella città: il risultato è che la lunghezza del pendolo nell'aria è di 440", 827, e nel voto di 440", 894 di Parigi. Dissertazione su i mezzi di sur andare i bastelli contr' acqua nella torrente de'siumi, del Sig. Abate PERNETT: come vanno le barche a vela contro vento, così, secondo l'Aut., denno andare contr'acqua per mezzo d'un apparato, in cui l'acqua agisca come il vento nelle vele. Osservazioni su le cure magnetiche satte a Vienna: di vari Accademici di Berlino. Memoria sul Sale di Canal, del Sig. COTHENIUS. Ganal è un piccol Viltaggio a so leghe da Torino, cive i Siggi. Aloy padre, è siglio hanno scoperto un Sale, che può occupare un de'primi lunghi tra i purganti blandi, e dolei, che conviene sì agli momini, che agli animali. Saggio su la curiosità, d'un giovane silosofo.

# INGHILTERRA.

The Laws respecting Women &c. Collezione di Laggi relative alle denne, in cui si sanno conescere i loro diristi, i loro deveri some figlie, pupille, legatarie, eredi, sorelle, spose, vedove, madri ec. secondo le teggi comuni e parlamentarie interpretate secondo la pratica dei tribunali; con un'esposizione della matura, e dell'estensione della giurisdizione ecclesiastica, con molte decisioni importanti di vari tribunali, e un compendio degl'interrognitori subiti nella Camera alta del parlamento d'Inghilterra dalla Du-

chessa Vedova di Kingston accusata di bigamia. Londra presso Johnson 1777. Essays relating to Agriculture &c. Saggi relativi all' Agricoltura, ed a lavori di Campagna. Seconda Edizione con addizioni considerevoli, del Sig. G. ANDERSON coltivatore a Monkschill in Aberdeenshire. 2. Vol.

in 8.º Edimburgo, e Londra presso Cadell 1777.

Un autore che tien colla stessa mano l'aratro con cui coltiva la terra, e la penna con cui descrive la coltivazione; che alle cognizioni teoriche, botaniche, chimiche, agronomiche congiunge la pratica di molsi anni; che non iscrive ciò che ha immaginato, ma ciò che ha eseguito, un tal autore merita ben più la considenza di chi vuole studiare l'agriv coltura sui libri, che tutti coloro che hanno scritto senza uscire dal gabinetto, o facendo de' cimenti nei vasi. Egli spera di fare una terza edizione con nuove aggiunte, e allora darà gratis tali aggiunte a chi sarà provveduto di questa o della precedente edizione.

A Letter &c. Lettera al Sig. Beniamino Franklin es. in cui si esat minano le sue pretensioni a titolo di Fisico. Londra presso Bew 1777. E' già stato osservato, che siccome sono stati adottati i più strani errori,

così sono state messe in dubbio le più evidenti verità.

Flora Scotica &c. Flora Scozzese, o Distribuzione sistematica, secondo il metodo del Cavaliere di Linneo, delle piante, che crescono attualmente nella Scozia, e nelle Ebridi. Del Sig. Gio. LIGHFOOT &c. 2. vol in 8.º con 37. rami. Londra presso Wirthe 1777.

A questa Flora l'Autore ha aggiunto un saggio di Zoologia Scoz-

zese, ch'è del Sig. PENNANT.

Observations &c. Oservazioni sulle antichità popolari. Londra 1777. Aucorche non sia questa un'Opera nuova, ma una riedizione delle Antichità popolari del Sig. Bourne, il Pubblico l'ha accolta savorevolmente, e questo savore è dovuto in gran parte alle ricerche nuove; alle buone osservazioni, all'imparzialità filosofica dell' Editore, il quale mè per educazione, nè per pregiudizi è legato ad una setta esclusivamente, che le esamina tutte, e le giudica senza prevenzione.

# OLANDA.

V Oyages &c. Viaggi per diversi paesi dell' Europa nel 1774, 1775, e 1776; ovvezo Lettere striste dall' Alemagna, dall' Elvezia, dall' Italia, dalla Sicilia, e da Parigi. Vol. 1.º, e 2.º. All' Aja.

# SPAGNA'.

Instituciones economicas &c. Instituzioni economiche della Società patriotica della Città, e del Regno di Valenza. A Madrid presso Sancha 1777.

Digitized by Google

## ACCADEMIE.

PARIGI. Il Re per favorire le arti, le manifatture, e'l commercio ha fissato un premio d'una medaglia d'oro di dodici oncie da distribuirsi tutti gli anni a colui, che, al giudizio d'un' Assemblea straordinaria, avrà immaginato ed eseguito qualche nuovo modo di accrescere, o persezionare le arti, ben avvertendo, che non si darà mai il premio all' Autore d'una semplice Memoria, ma a chi avrà con esto selice messa in pratica quanto propone. Ove più d'uno sia il meritevole S. M. concede all' Assemblea la permissione di domandare un altro premio, e oltre la summentovata medaglia si daranno delle ricompense proporzionate al

servigio che si renderà alla Nazione.

L'Accad. Reale delle Scienze, avendo un fondo da proporte un altre premio oltre i già proposti argomenti, domanda l'espressione del sistema de' vasi linsarici. Benchè questi vasi siano conosciuti da un secolo in quà pure non se n'ha ancora una cognizione completa. Ve n'ha egli di molte specie, come s'è preteso una volta? Quale n'à l'origine, e'l sine? Tutte le parti del corpo ne sono elleno provvednte? Come consistono eglino questi vasi nelle glandole conglobate? Insine quale strada segueno quei tra i loro tronchi che possono esser renduti sensibili? Per dar tempo alle necessarie ricerche l'Accad. non proserrià il suo giudizio se non al San Martino del 1770; e siccome vortà veriscare le osservazioni nuove, perciò esigge che le si indichino i mezzi tenuti, e gli stromenti usati nell'osservare, coi disegni opportuni per la migliore intelligenza. Il premio sarà di 1500, lire di francia. Tutti potranno concorrervi eccetto che gli Accademici Nazionali. Le Memorie scritte in latino, o in francese si spediranno colle solite cautele franche di porto al Segretario dell'Accademia.

BERLINO. Per la classe delle Belle - Lettere per l'anno 1780. l'Accad. propone la quistione seguente "Quale è stata l'influenza del governo su se lettere presse le nazioni ev'esse hanno storito, e quale è stata l'influenza delle lettere sul governo? " Le Memorie s' indirizzeranno rat solito al sig. Formey Segretario perpetuo.

AUCH. La Società R. d'Agricoltura chiede: Se si possa s'upplire agl'ingrassi per mezzo del lavoro; e sino a qual segno col lavorare la terre s'influisca su la negetazione. Si domandano sperimenti e prove di satto.

# L 1 B R I N U O V I.

#### ITALIA.

Pufeoli Scelti sulle Scienze, e sulle Arti. Tomo I. Parte V. Milane

presso Giuseppe Marelli 1778. in 4.º

Gli Opuscoli contenuti in questa quinta parte sono. 1.º Continuazione delle Osservazioni sulla capacità de' Conduttori Elettrici, e sulla Commozione che anche un semplice Conduttore è atto a dare eguale a quella della boccia di Leyden, del Signor Don Alessandro Volta, pag. 289. 2.º La Macchina di Papinio risormata all'uso Economico, e Farmaceutico da Gio. Ambrogio Sangiorgio Speziale milanese, pag. 313. 3.º Descrizione di una Belzuar trovata in un Cavallo, di Paolantonio Sangiorgio Speziale, e Chimico, pag. 318. 4.º Memoria del Sig. Mollerat de Sonhey Medico ordinario del Re, su i Saponi acidi naturali, e artificiali, pag. 323. 5.º Lettera del Sig. Di Morvean sulla lega dell'argento col serro, pag. 326. 6.º Maniera di conservare le unva fresche ad uso principalmente de' lunghi viaggi sul mare, del Sig. Ab. R. M. de Termeyer, pag. 328. 7.º Ristessioni del Conte Cavaliere Agostino Litta sulla capacità de' Conduttoti Elettrici, esposte in una Lettera all'Illustriss. Sig. Don Alessandro Volta, pag. 340. 8.º Memoria su gli Igrometri del Sig. Senebier, pag. 353.

Elementi d'Algebra ad uso della R. Univ. di Pavia. Milano presso

Marelli 1778. in 8. di pag. 415.

L'Aut. di questi Elementi è il Sig. Ab. GIANELLA P. Prof. di Matematica nella mentovata Univ., già noto per altri suoi matematici scritti. L'Opera è divisa in due parti. La prima contiene il calcolo delle quantità; la seconda il metodo per risolvere i problemi, ed è scritta in maniera che serve a chi voglia intraprendere lo studio delle matematiche, e chi in esse ha già satto i primi passi. Il prezzo è di lire cinque di Milano sciolta.

Su l'Ortografia italiana e francese. Ragionamento dell' Ab. Carlo

VITALE. Milano presso Marelli 1778. in 12. di pag. 95.

L'Aut. che si propone di trattare quest' argomento non da Gramatico ma da Filosofo, non copia già quì i noti precetti dell' ortografia delle due mentovate lingue, ma col lume della metafisica ne esamina le regole, i disetti e gli assurdi; e de' metodi propone onde riformarla principalmente nella francese, che ne ha certamente un bisogno maggiore.

 $\cdot \ \mathsf{Digitized} \ \mathsf{by} \ Google$ 

Saggio di poetici componimenti coll' aggiunta di alcune versioni dal

tedesco. In Milano presso Marelli 1778. in 8. di pag. 110.

L'Aut. è il Sig. Ab. BUCHETTI, che altre poesse promette, ove queste, come a ragion si lusinga, l'aggradimento incontrino de' colti, e gentili Lettori. Parte consistono in sonetti, e parte in versi sciolti di vario argomento: v'è la versione della primavera di Kleist, e di qualche idilio di Gessner.

Joan. Ant. SCOPOLI Phil. & Med. Doct. Casarea Regiaque Majestatis in re metallica a Consiliis, in Archigymnasio Ticinens Publ. Botanices & Chemia Prosess. Cas. Rog. Societatum Econom. Styria, Carniola, Goriziensis, nec non Bernensis, Apiaria Lusatia, Natura Curiosorum Berolinensium, & Georgica Patavina Socii: Fundamenta Chemiæ Prælectionibus Publicis accommodata. Editio altera aucta & emendata. Ticini Re-

gii apud Josephum Bulzanum &c. in 8.º

L'altra Édizione è stata satta l'anno scorso in Praga presso Wolfango Eerle. Si dà in questo libro un' ottima compilazione di tutte le notizie ancor più recondite e curiose appartenenti non solamente alla Chimica Fisica, e Farmaceutica, ma anche alla Metallurgica ed Economica. Il Sig. Dott. D. Ignazio Monti, che assiste a questa edizione, per l'amicizia che prosessa al ch. Autore, pensa di farme una Traduzione con l'aggiunta delle Notizie Bibliografiche degli Autori, che di tal Arte scientissca hanno trattato.

Memorie per servire alla Storia del Commercio dello Stato di Milano, e di quello della Città e Provincia di Como in particolare, raccolte ed esposte da Angelo PAVESI. Como 1778. presso Staurenghi. in 8.º di pag. 147.

Antiquatum Christiangrum Institutiones Oc. Auct. Julio Laur. SEL-VAGGIO Oc. Libri I. Pars II. Vercelli 1778. nella Tipografia Patria. in 12.

Discorso sopra la scienza militare di Torquato Tasso. Torino presso i

Fratelli Reycends 1777. in 8.°.

Autore di questo Discorso è il Sig. Conte Gianfranceseo GALEANI NAPIONE di Cocconato Passerano, che nel 1773. diede colle stampe del Mairesse un Saggio sopra l'arte storica, ed un Ragionamento sopra la cronologia dei Re di Roma. Egli prova, che il Tasso colle sue esatte descripioni di tutte l'evoluzioni militari dell'esercito Cristiano somministra una prova non equivoca, che dall'Italia partirono que' lumi, che tanto diversa resero l'Europa moderna dall'antica nel sistema di guerra.

Trattato delle Regie Terme Aquefi di Vicenzo MALACARNE Sa-

luzzese ec. Torino 1778.

Queste Terme sono così denominate dalla loro vicinanza alla Città di Aqui nel Monserrato.

Notizie della Vita, e degli Scritti di Francesco Maria Zanotti raccolte, e pubblicate da Giovanni FANTUZZI. 1778. in 8.º Bologna.

Tractatus de Sacramentis per polemicas, O liturgicas dissertationes dispositi de extrema unctione. Tomus III, complectens quatuor dissertationes,

O'nomulla aufferia, quetore D. Johanna Chrysoftoma TROMBELLIO Bononiensi Canonicorum Reg.: Cong. Rhenana Exgenerali, C.s. Bononiæ 1778, ex Typographia S. Thomæ Aquinatis, in 4.º

De Oppido Labici Dissertatio, qua origo etiam atque compendiasa Historia Montis Compiti in Latio describitur. Romz typis Generosi Salomoni

1778, in 4.º

Vollero alcuni, che il Labico sosse la Terra di Valmontone, altri quella di Zagarolo, ed altri la Colonna. Ficoroni nella sua Opera Mamorie ritrovate nel territorio della prime, e seconda Città del Labice sostenne, che sosse stato nel Colle de quadri poco distante da Lugnano; l'Autore di quest' Opusculo crede però, che l'antico Labico sosse solonne.

Institutiones Logica, & Metaphistica, in quibus divinitas Religenis Christiana contra incredulos demonstratur, jussu R. P. M. Joannis Garoli Vipera Min. S. Francisci Comventualium Generalis Ministri in Gymnasiis suis Ordinis percurrenda, Auctore P. M. Johanne Jesepho TAMAGNA Romano in Archigymnasse Romana Sapientia S. Theologia Dogmatico-Scholastica publica Prosessore. Tom. L. Logicam, Ontologiam, Cosmologiam, Theologiam naturalem, & Pneumatalogiam complettens. Ex Typographia S. Michaelis apud Paulum Junchi. Roma 1778. in 8.º

Allegazioni di Monsig. Giuseppe Giovanardi BUFFERLI Commissario Generale della R. G. A., contro i proprietari degli aboliti pedaggi, e gabelle di transito, i quali chiedono dall' errario un compenso. Roma 1778.

Il munificentissimo Sommo Pontefice Pio VI. rese felici i proprisudditi con l'abolizione indicata nel titolo di questo ottimo opuscolo.

Consulti Medici del Dott. Giac. Bart. BECGARI. Tomo primo. Bologna 1777 nella Stamperia di S. Tommaso d'Asquino in 4. di pag. 443. Collezione di Scritture di Regia Giurisdizione. Tomo XXXIV. (senza luogo di stampa, che però è noto essere Firenze) 1778. in 12. di pag. 282.

Christiana Philosophia Institutiones, auctore Bruno FAZIO in Acade-

mia Pisana publica Theologia Moralis Professore. Pisa 1778. in 8.º

Questo primo vol. è diviso in due libri, l'Autore promette di dar

alle stampe in breve anche gli altri.

Memoria sul novello metodo di ravvivar gli annegati e quanti per altre eagioni sembrano morti. L'Autore di questa ottima Memoria è il Sig.

Tommaso FASANO. Napoli presso del Portile 1773. in 4.º

Schola veritatis inquirenda quam Wolfiana methodo conscripsit, Oravunculo nuncupavit sue F. Joseph Antonius VINCIGUERRA a Tauromemio Ordinis Minorum Philosophus. Ex Typographia D. Andrea Rapetti. Panormi 1778. in 8.º

L'Autore nello studio della Logica antepone all'analitico il metodo

sintetico di Wolfio.

Pensieri intorno a varj Soggetti di Medicina Fisica, & Chirurgia distribuiti in tre ragionamenti del Dottore Francesco VACCA' BERLINA GHIERI Pubbl. Prof. nella Università di Pisa all'Altezza Reale di Pisatro Leopoldo Principe keale d'Ungheria e di Boemia, Arciduca d'Austria, Gran Duca di Toscana ec. ec. ec. In Lucca 1778. appresso Francesco

Bonsignori, di pag. 144. in 8.º

Il primo Ragionamento è delle difficoltà che pongono ai progressi della Medicina Fisica il natural meccanismo della macchina umana, ed i cattivi metodi di studiarla, con l'epigrase Interdum decta plus valet arte malum. Il secondo è del suoso naturale e morboso del corpo umano, e di alcuni mali che da questo dipendono, con l'epigrase Igneus est ollis vigor. Il terzo è della cura Chirurgica dell'Idropisia saccata del peritoneo.

Petri RAINUTII Patricii Tiphernatis, & Volaterrani de Jure Naufragii Liber singularis. Luca 1778. Excud. Franc. Bonsignori in 8. pag. 122. oltre la dedica a S. E. il Sig. Conte Carlo di Firmian Min.

Plenipot. ec.

L'Opera è divisa in VIII. Capitoli . I. de Juris Naufragii significatione. II. de fundamenta Juris Naufragii , ubi nonnulla de Jure netessitatis theoremata. III. de sui ipsius in Naufragio conservatione. IV. de Tattu, & avaritia. V. de jattu propter dolum seu culpam satto. VI. de Jure domini in res naufragas. VII. de nautico sanore. VIII. de assecuratione. Si lagna il ch. Autore, che que' pochi Scrittori, che hanno trattato di questo legale argomento non l'abbiano ben sondato sul diritto della Natura, e delle Genti, ma l'abbiano imbarazzato con racconti soverchi di peregrinazioni marittime degli antichi, della invenzione e costruzione delle Navi, e riempiuti i loro libri di cose assatto aliene all'importanza della materia. Egli all'opposito si ristrigne alle Leggi de' Romani su questo assaturale della consultationo di ciò che è giusto od ingiusto secondo le regole dell' equità maturale.

F. Vincentii FASSINII O.P. in Pisano Athenzo Sacrarum Litterarum PP. divina Libri Apocalypseos auctoritatis vindicia ex monumentis gracis adversus nuperas exceptiones Firmini Abauzitii Genevensis. Luca 1777. Typis Francisci Bonsignorii, in 8. pag. 208. Il Libro è dedicato a S.A.R. il Sig. Arciduca Gran-Duca, e poi con una lettera particolare indiritto al ch. Sig. Ab. D. Giuseppe Zola Pros. di Storia Ecclesiastica nella R.I. Univ. di Pavia.

Il ch. Autore sossiene valorosamente la verità con le autorità di Pápia del I. secolo; di S. Giustino, S. Ireneo, Melitone, Teosilo Antiocheno, Apollonio, e Clemente Alessandrino del II. secolo; di S. Ippolito, di Origene, di S. Dionigi Alessandrino; e di S. Metodio del III.; di Eusebio Cesariense, S. Atanasio, S. Episanio, e molti altri nel IV.; di Severiano, S. Cirillo Alessandrino, e alcuni altri del V.; di Andrea, ed Areta di Cesarea, e molti altri del VI. e del VII. secolo; di S. Giovanni Damasceno, di Fozio, ed altri dell'VIII. e del IX. Ognun vede di quanta erudizione, e di quale sorza di critica sia di me-

stieri per ben trattare questo argomento, al che il ch. nostro Autore ha attentamente soddissatto.

Specimen inedica, & hexaplaris Bibliorum versionis Syro-Estranghela & c. Saggio d'una versione Siro-estranghela de' Libri Sacri, esaplare inedita; collazionara coi sonti ebreo, e greco, con una doppia versione latina e con note, pubblicato dal Sig. Gio. Bernardo DE-ROSSI, Prosess. nell' Università di Parma, che v'aggiunse una disfertazione sul rarissimo Codice Ambrosiano, che quella versione contiene. Parma in 8.º 1778. dalla stamp. reale. Questa versione è stata satta in siriaco dalla greca dei Settanta: il Saggio che se ne dà è il primo Salmo di Davide. L'erudizione del Sig. De-rossi congiunta all'abilità tipografica del Sig. Bodoni direttore della st. reale, render

denno questo Saggio caro ai Filologi.

Il ch. Sig. Can. Angelo M. Bandini R. Bibliotecario della Lorenziana in Firenze ha ora pubblicato il Tomo VIII ed ultimo (in fol.) del Catalogo de Mís. Greci, Latini, Provenzali, Italiani ec. della mentovata Biblioteca, ed avvisa gli studiosi di erudizione, che essendosi smarrita la maggior parte delle copie de' primi volumi, egli non darà l'opera intera a meno di 16 gigliati; chi però i primi due volumi avesse, avrà gli altri ad uno zecchino per ciascuno; e a cinque gigliati i cinque tomi de' codici latini, e italiani. In questo catalogo non solo s'indicano i Mís. ma se ne espongono gli argomenti, se ne indicano gli autori, se se ne sissa l'epoca, e si addita ciò che v'ha d'inedito, o di più prezevole.

#### FRANCIA.

D'Etionnaire universel de commerce, par SAVARY. 3. vol. in 4.º a due colonne. Ginevra presso du Villard e Nousser.

Quest' Opera si propone per associazione, ed è attualmente sotto il torchio. Ogni volume costerà 9 lire di francia agli associati, i quali pagheranno 9 lire d'anticipazione da rimborsarsi negli ultimi 3 tomi. Vi sono moste, e considerevoli aggiunte. Si sottoscrive anche a Milano presso Margaillan ec. ec.

Amusemens &c. Divertimenti Aritmetici, e Algebrici della Campagna all'uso de' Giovanetti d'ambo i sessi, ove dai primi elementi del del calcolo si conducono alla soluzione de' problemi inalzati all'ottava potenza. Del Sig. Gio: LUYA. Ginevra presso du Villard, e Nousser. 1778. Vol. 2. in 4.º Sono scritti in dialogo per renderle più intelligibili, e facili alla gioventù. Costa 12 lire di fr.

L'Uomo libero, offia Ragionamento sopra la libertà Naturale e Civile.

Lyone 1778. Opera d'un celebre e letterato Ministro.

Ethocratie, ou le gouvernement fondé sur la morale. L'Etocrazia, ossia il governo fondato su la morale. Parigi 1778. in 8.º Prezzo 11.4. 4. di fr.

Introduction à l'histoire ecclesiastique de Bretagne & c. Introduzione alla storia ecclesiastica della Bretagna, ove si tratta della Religione, de' coRumi de' Bretoni dal loro stabilimento in Bretagna fino a che abbracciarono

il Cristianesimo. Del Sig. DERIC. in 12. pr. 11. 6.

Opere del Sig. Abete Metastesso. Il Sig. Molini Librajo in Perigi intraprende questa edizione. Non oltrepasseranno i dodici volumi, e i due ultimi saranno di scritti inediti, tra i quali vi è un volgarizzamento della poetica d'Orazio. Ogni vol. costerà Il. 8. di fr. agli Associati; e Il. 18. a chi volesse l'edizione in 4.º di carta d'Oranda.

Traité des Principes de l'Ars de la Coeffure des Femmes & c. Trattato de' Principi dell' Arte d'acconciar le teste delle Signore, in cui si dimostra che con un poco di rissessione si può facilmente imparare ad acconciar se stessi delle Sig. Febure Acconcia - teste da donna. Parigi 1778. in 12.

pr. 11. 3. 12. di fr.

Memoire &c. Memoria per servire di continuazione alle Ricerche su la preparazione, che i Romani davano alla calcina, di cui servivansi pe' loro edifizi, e su la composizione e l'uso della malta. Del Sig. DE LA FAIE. Parigi 1773. in 8. di p. 128.

Cours Abregé d'histoire naturelle &c. Compendio di storia naturale. Del Sig. VANDELINCOURT Pref. del coll. reale di Verdun. in 12.

di p. 666.

Essai sur la Musique &c. Saggio su la Musica. Del Sig. LABORDE. Quest' Opera si propone per associazione. Formerà 2. vol. in 4. con molte sigure, e molta musica. Costerà in tutto II. 48, e l'edizione sarà terminata alla Pasqua del 1779. Sarà divisa in cinque libri. Nel I. si farà la storia della Musica presso tutte le antiche nazioni. Nel II. si tratterà de' poeti, e musici greci, romani, provenzali, italiani ec. Il III. conterrà un trattato di composizione. Nel IV. si leggerà la storia delle canzoni dalle antichissime sino alle nostre. Il V. darà la storia di tutti gli stromenti musicali.

De la Musique en Italie. Della Musica in Italia. Del Principe di BALOSELSKI Russo, dell'Issituto di Bologna. Alla Aja, e a Parigi 1778. L'Ant., come di ragione, dà la preserenza alla musica italiana su la francese, e considera le diverse epoche della musica nostra, parlando de'più ce-

lebri compositori, anche de' nostri giorni.

Dictionnaire de Chymie. Dizionario di Chimica, che contiene la teoria e la pratica di questa scienza, la sua applicazione alla sissa, alla storia naturale, alla medicina, e alle arti che dipendono dalla chimica. Del Sig. MACQUER &c. Seconda edizione riveduta, e considerevolmente aumentata. 3. vol. in 8. presso Didot 1778.

## GERMANIA.

DE vi saderum inter Gentes, speciatim de obligatione successoris en satura rei, & usu moratiorum populorum petita.

P. J. NETRON. in 4.º di 62. pag. Gottinga 1778.

De adulterationibus oleorum athereorum. Dell' adulterazione degli o li eterei. Del Sig. Carlo Guglielmo Cristiano MULLER. Gottinga 1778.in 4.

L'Aut. ricerca in qual metodo si facciano tali adulterazioni, qua li

danni recar possano, e con qual arte si possano scoprire.

Briefe an Aertze. Lettere su la medicina. Prima Collezione. Del

Dott. Marco STERZ di Berlino. Mietau 1778. in 8.3

Tre lettere contiene questa prima parte. La prima versa principalmente su i clisteri d'aceto: La seconda sui vantaggi de'bagni freddi: La terza su l'invilupparsi nella stanella, e su i mezzi di promovere il sudore.

Mineralogische Geographie der Chursachsischen Lande O. Geografia mineralogisca dell' Elettorato di Sassonia. Del Sig. Gio. Feder. Gugl. CHAR-PENTIER Consigliere su le miniere, e Professore dell' Accad. de' monti a Freyberg &c. Lipsia 1778. in 4.º

L'Aut. non ha pubblicati finora che alcuni Circoli della Sassonia, ove con somma pazienza, ed esattezza ha viaggiato da buon osservatore.

C. Niebuhre Reisebeschreibung & C. Viaggio del Sig. C. NIEBUHRS in Arabia, e ne' paesi vicini. Seconda Parte a Copenhague, in 4.º con 22. tav.

Viaggiando l'Aut. da valente Naturalista, da uomo erudito, e da filosofo ingegnoso, ha osservata ogni specie d'oggetti, e dataci così una storia compiuta de' paesi, ov'è stato.

Anleitung zur Technologie C'c. Introduzione alla Tecnologia, ossia alla notizia delle manifatture ec. del Sig. BECKMANN, Prof. d'Econom. nell'Univ. di Gottinga. in 8:° a Gottinga presso Vandenhoeck. 1778.

Job. Chryst. Polyel. Exleben, Systema Regni Animalis &c. Sistema del regno animale per classi, ordini, generi, specie, e varietà, coi nomi sinonimi, e la storia degli animali. Prima Classe: degli animali a mammelle. Lipsia vol. I. in 8.º

## INGHILTERRA.

Description of an engine O'c. Descrizione d'una Macchina per dividere gli stromenri matematici. Del Sig. G. RAMSDEN. Londra presso Nourse 1777.

Addresses to young men &c. Avvisi ai giovani. Del Sig. Giacomo

FORDICE. Vol. 2 in 8.º picc. Londra presso Cadell 1777.

Lo stesso Ant. ha pubblicati precedentemente due simili volumetti d'Avvisi alle fanciulle. Si studia in questi discorsi di premunire i giovani contro gli effetti perniciosi della poltroneria; del dissipamento, e della fregolatezza de' costumi, e di dar loro idee chiare, e giuste nozioni dell'onore, della riputazione, dell'amicizia, dell'amore, dello spirito di coraggio opposto alla viltà, e alla pusiltanimità, dei vezzi della modestia, e dell'importanza della religione.

The improvement of waste lands Oc. La cultura delle terre incolte, cioè umide, paludose, vicine ai siumi ec. L'arte di moltiplicare le quer-

ce, e altre piante che danno legna d'opera su i terreni negsetti. Vi s'aggiugne una dissertazione su le possessioni grandi e piccole, e su gli esfetti che ne risultano ai proprietari delle terre, e al pubblico. Del Sig.

Francesco FORBES. Londra 1778. presso Conant.

The works of the caledonian bards &c. Opere dei Bardi caledonii. To-mo I.º a Londra presso Cadell. Dopo Ossian si sono ritrovati, o immaginati altri poeti minori, che pur si sono voluti render noti al pubblico letterario. Quantunque non siano senza merito, pur sono ancor lungi dal pareggiare la sublimità del figlio di Fingal.

Observations Oc. Osservazioni su i mezzi di eccitare uno Spirito d'industria nazionale, particolarmente destinato a secondare l'agricoltura, il commercio, e le manisatture di Scozia. Del Sig. Giacomo ANDERSON.

A Edimburgo e Londra presso Cadell. 1778.

#### NORD.

SErmons &c. Prediche su vari Testi scritturali. Del Sig. ERMANN,
Pastore della Chiesa francese a Berlino, in 8. di pag. 388. 1778.

Materia Medica e Regno vegetabili & e. Materia medica tratta dal regno vegetale, che ordina i semplici ad uso delle spezierie, e anche delle cucine, secondo il sistema sessuale. Del Sig. Pietro Giona BERGIO, Pros. di Storia Naturale, e di Farmacia, vol. 2. Stockolm. Quest'opera, dice l'A., è il risultato di 25. anni d'esperienza.

# ACCADEMIE.

PARIGI. Il premio di 8000, lire di fr. per chi sciorrà il problema di trovere i mezzi più propri e i più economici, onde procurare alla Francia una produzione, o una raccolta di falnitro più abbondante che quella, che ottiensi presentemente, e tale che possa dispensare dalle ricerche che i Salmitraj sono autorizzati a fare nelle case de' particolari: non si distribuirà che nel 1782. per dare maggior tempo ai Concorrenti; le Memorie però denno effere mandate avanti il primo Gennajo 1781., affinche siavi tempo a ripetere le esperienze. Se alcuno de' Concorrenti che avesse a debito tempo mandata la Memoria, mandasse poscia delle nuove scoperte saranno esse pure valutate, ove però siavi tempo a verificarle prima del San Martino 1782. Le Memorie in latino, o in francese saranno indirizzate secondo il solito al Segretario dell' Accad., o al Sig. d'Amelot Segretario di Stato, che ha il dipartimento dell' Accademia. Avvisa questa nello stesso tempo, che il Sig. Peronnet ha presentata una pietra calcare porosa, tratta da una Cava d'Augne in Turingia, atta a produrre il salnitro, e che il Sig. Duca dela Roche-foncault ha trovato, che le montagne di creta de la Roche-Guyon, Musseau ec. si coprono naturalmente di salnitro, il qual sacilmente si riproduce. Tali scoperte possono servire di guida.

# LIBRI NUOVI.

#### ITALIA.

Puscoli Scelti sulle Scienze, e sulle Arti. Tomo I. Parte VI. Milano presso Giuseppe Marelli 1778. in 4.º

Gli Opuscoli contenuti in questa sesta parte sono. 1.º Memoria full'efficacia d'un Alessifarmaco contro il veleno della Vipera, del Sig. Ab. R. M. de Termeyer, pagg. 361., 395., e 427. 2.º Riflessioni sulla generazione dei Funghi, del Sig. Filippo Cavolini Napoletano, pag. 380. 2.º Lettera del Sig. Mongez, sulla formazione della Grandine, pag. 385. 4º Sulle cognizioni che aveano gli Antichi relative alla Tintura, del Sig. Eduardo Hussey Delaval, pag. 396. 5.º Descrizione del Modello in rilievo di una gran parte dell' Elvezia, fatto dal Sig. Luigi Physser, pag. 407. 6.º Transunto d'alcune Lettere del Sig. Antonio Songa, sull'Agricoltura Inglese, pag. 409. 7.º Sperienze tendenti ad illustrare la vera Teoria del Kermes minerale, e del Solfo dorato d'Antimonio, del Sig. Van-bochante, pag. 414. 8.º Rimedio per guarire la Tosse Catarrale, ritrovato dal Sig. Mudge, pag. 417. 9.º Mezzi di tentare il ravvivamento degli Annegati raccolti ad istruzione di chi concorre a sovvenirli, dal Sig. Felice Asti, pag. 420. 10.º Dell'uso delle Castagne d'India per pascolo de' Be-stiami, pag. 424. 11.º Transunto di due Lettere, del Sig. Francesco Cafnati, sul metodo d'uccidere colla canfora le Crisalidi nei bozzoli de' Bachi da seta, pag. 423. 12.º Indice degli Opuscoli contenuti nel Tomo I. distribuiti secondo le Materie, pag. 429.

Della Natura, e persezione dell'antiea Musica de' Greci, e della utilità che ci potremmo noi promettere dalla nostra, applicandola secondo il lore esempio alla educazione de' Giovani. Dissertazioni tre del P. D. Giovenale SACCHI Bernahita. Milano per Antonio Mogni 1778. in 8.º

Il ch. Autore sa vedere nella prima Dissertazione, che la Musica de' Greci era della stessa natura che la nostra, che essi non aveano se non il genere diatonico come noi, è che il cromatico, e l'enarmonico son pure savole: mostra nella seconda che la musica loro era anzi men persetta della nostra, perchè mancante del contrappunto, mancante della nostra maniera di segnare le note di diverso valore, mancante di una quantità di iltromenti che noi abbiamo; era però in compenso di questo ajutata moltissimo dal valore delle poesse a cui applicavasi, dall'abilità dei compositori, e degli esecutori nell'adattare la cantilena al senso delle pa-

role, dalle circostanze, in cui le musiche si eseguivano ec. Quindi gli essetti maravigliosi, che si raccontano, de' quali l'Autore esamina la credibilità: nella terza si mostra in genere l'utilità che può recare la musica introdotta come parte della educazione, e l'utilità particolare che apporterebbe ove alla maniera de' Greci meglio si scegliessero i soggetti delle composizioni musicali, e meglio si impiegasse la musica all'espressione de' sentimenti. Un abile Compositore può cavar da quest' opera scritta elegantemente e ben ragionata de' lumi assai importanti.

Storia Naturale, Generale, e Particolare, per servire di seguito alla Teoria della Terra, e d'introduzione alla Storia de' Minerali, del Sig. Conte DE BUFFON, Intendente del Giardino del Re, dell'Accademia Francese, e di quella delle Scienze, ec. Supplemento, Tomo II. Sta sotto il torchio la continuazione di quelta celebratissima Opera tradotta in nostra lingua.

Milano presso Galeazzi 1778. in 12.

Figure degli Oggetti più comuni coi loro nomi in Italiano, in Latino, in Francese, in Inglese, e in Tedesco, per divertire ed istruire i Fanciulli. Milano 1778. disegnate, e incise da Giovanni Ramis.

Si propone per associazione, e ogni quinterno di 16. pagine costerà

mezzo paolo.

Ubaldi Cassina &c. Della Moral Disciplina dell'Umana Società, Libri due del Dost. Ubaldo CASSINA R. Prof. di Filosofia Morale nell'Unive

di Parma, Parma dalla Stamp. R. 1778. in 8.º

Il primo Libro s'aggira intorno allo stato naturale dell' Uomo, dimostra la necessità che questi ha di una vita sociale, e ne sviluppa i diritti, i doveri, e le virtà. Nel secondo si tratta della Società d'issituzione, se ne ricerca l'origine, si spiegano i sondamenti delle leggi, si determinano i doveri del Principe, e de' Popoli, e si dimostra la necessità, e l'instuenza della giustizia, della temperanza, dell'amore della fatica, e della gloria sulla comune selicità. In tutta l'opera si riconosce ad un tempo il Filosofo, l'Erudito, e lo Scrittore elegante.

Della Valle Vulcanico - Marina di Roncà nel Territorio Veronese, Memoria Orittografica del Sig. Abate FORTIS, Socio de' Curiosi della Natura di Berlino, e dell'Accademie delle Scienze di Bologna, di Bordeaux, di

Lunden, di Siena ec. Venezia presso Carlo Palese 1778.

La celebrità del Sig. Ab. FORTIS nella Storia Naturale afficura a questa Memoria il meritato accoglimento da tutti gli amatori delle cose sische.

Storia della Letteratura Italiana di Girolamo TIRABOSCHI Bibliotecario del Serenissimo Duca di Modena, e Prosessore Onorario nell'Università della stessa Città. Tomo VII. dall'anno 1500. all'anno 1600. Parte seconda.

Trattasi in questa parte degli Scrittori di Storia Naturale, Anatomia, Medicina, Giurisprudenza Civile, ed Ecclesiastica, Storia, Lingue straniere. Il pregio di quest'opera, che sa tant'onore all'Italia, è abbastanza co-nosciuto.

Pratica di Agrimensura, Stereometria, e Gnomonica, nella quale si promuove l'uso di uno strumento fra tutti gli adoperati dagli Agrimensori il più semplice, ed il più sicuro. Opera utilissima del P. D. Giorgio BENE-DETTONI Monaco Olivetano. Lucca presso Francesco Bonsignori 1778.

Questo Libro di taglio in ottavo grande è di pag. 200. con due tavole grandi, ed abbondantissime di figure; e si vende dal suddetto stam-

patore al prezzo di paoli tre per copia.

Il medesimo imprimerà presto le Istituzioni di Diritto Ecclesiastico compilate da giudizioso e colto Scrittore Latino. Vol. I. in 4.º, che si darà agli Associati per paoli cinque.

Offizio della B. V. Maria, secondo la volgata edizione Glossa Latina, Parafrasi Italiana, e Dissertazione Liturgica di Saverio MATTEI. Vercelli nella Tipografia Patria 1778. in 16.

Pauli CERRATI Albensis Pompejani qua superant Opera. Vercelli

nella Tipografia Patria 1778. in 8.º

Modo facile per imparare la Storia della Sacra Bibbia, con una breve sposizione de caratteri della vera Religione del Cardinale GERDIL Berna-

bita. Vercelli nella Tipografia Patria 1778, in 12.

Il Sig. Vincenzo Landi Mercante di Libri in Firenze propone un'Opera periodica sotto il titolo di Memorie Letterarie, di cui si daranno 4. sogli in 4.º ad ogni mese, e tratteranno della legislazione d'Italia, della giurisprudenza si civile, che criminale, di materie sische, e di varia letteratura. Il prezzo dell'associazione è di 10. paoli siorentini l'anuo. Comincierà col Gennajo del 1779.

## GERMANIA.

MEmoire &c. Memoria su l'antico stato della Città di Strasburgo, sotto il governo de' suoi Vescovi-Conti, a cui son premesse le leggi municipali di quelle Città pubblicate al secolo X., del Sig. Ab. GRANDIDIER, Storiografo, e Archivista del Vescovo ec. Strasburgo 1778.

Untersuchungen über den menschen Ge. Ricerche su l'uomo. Del Sig. Dietrich TIEDEMANN, Pros. delle Lingue morte al collegio di Cassel. Lipsia. Vol. 2. 1778. Contengonsi in quest'opera varie dissertazioni su i

più importanti punti di metafilica.

Versuch &c. Saggio che contiene alcune osservazioni su i musculi per servire di rischiaramento a differenti malattie, ed accidenti sovente ignoti. Del Sig. G. F. ISENFLAMM. Erlang, presso Walther. 1778.

Sammlung antiquarische aufsatze &c. Raccolta di osservazioni sulle anzichità. Del Sig. Cr. G. HEYNE. Prima Parte. Lipsia 1778. in 8.2

La prima Memoria di quetta parte versa sopra il trono, o piuttosto tabernacolo di Amicleo fantico monumento di Amicla nella Laconia descritto da Pausania. Nella seconda l'A. prende ad esaminare le epoche degli antichi artisti secondo Plinio. In amendue, ma in questa principalmente

Digitized by Google

l'A. rileva alcuni abbagli del cel. Winkelmann, e faranno uso de' suoi rilievi gli Editori della Storia delle urti del disegno presso gli antichi di questo scrittore, che tradotta in Italiano sta attualmente sotto il torchio nella stamperia dell'imp. monastero di S. Ambrogio di questa città.

Anthologia perfica, seu selecta e diversis authoribus exempla, in latinum translata, M. Ther. Aug. honoribus disata a Cesarea linguarum orien-

valium Accademia. Vienna 1778.

Deutsche Encyclopedie &c. Enciclopedia tedesca, ossia Dizionario universale di tutte le arti, e di tutte le scienze. D'una Società di Letterati.

Tom. I. A .- AR. fol. piccolo. Francfort sul Meno 1778.

Le patriotisme &c. Il patriotismo considerato come un oggetto d'educazione negli Stati Monarchici, discorso di ricevimento all'Ascad. R. delle Seienze ec. Del Sig. Baron di ZEDLITZ. Berlino 1773.

#### FRANCIA.

TAbleau de l'economie animale & c. Quadro de l'economia animale, ossia nuovo compendio di Fisiologia riguardo al meccanismo, e l'organizzazione del corpo umano. Del Sig. \*\*\* Dottore &c. Parigi

1778.

Guérison de la paralisse par l'elettricité. La paralissa guarita per mez-20 dell'elettricità. Del Sig. Ab. SANS Canonico, Professore ec. in 12. di pag. 134. sig. Parigi, presso Cailleau. 1778. L'Aut. che coll'elettrieità ha guariti molti paralitici, non approva le commozioni elettriche, e a queste preserisce l'elettrizzazione semplice continuata per lungo tempo, e le frizioni con panni caldi.

Observations O'c. Osservazioni su i disferenti mezzi propri a guarire le sebbri putride e maligne, e a preservare dal loro contagio. Del Sig. BANAUD. Parigi, presso Vallegre 1778. in 8. di 124. pag. E' quest'operetta un compendio del trattato delle sebbri del Sig. Lettsom, e'l traduttore v' ha aggiunto un quadro de' sintomi per tutti i casi delle sebbri

putride semplici e maligne, e molte note importanti.

Essai sur l'histoire de la Maison d'Autriche &c. Saggio su la storia della Casa d'Austria, dedicato alla Regina di Francia. Del Sig. Conte DI GIRECOUR. Vol. 6. in 12., in tutti di pagg. 3153. Parigi presso Mou-

tard 1778.

Memoire Oc. Memoria per servire di continuazione alle Ricerche su la preparazione, che i Romani davano alla calcina di cui servivansi nelle loro sabbriche ec. Del Sig. DE LA FAYE ec. in 8.º Parigi, nella stamperia reale. 1778.

L'eradizione del Sig. De la F. può apportare molti vantaggi anche a di nostri. Egli ha composto una specie di granito duro quanto quello

d' Egitto.

Dangers du maillot, & du lait de femme &. Pericoli delle fasce pe' bambini, e del latte di donna; mezzi per rimediarvi; avviso alle madri. Del Sig. LAS CAZES de Campayre. Parigi, presso Laporte. 1778.

L'Aut. condanna le fasce pe' bambihi, e vorrebbe al latte di donna

sostituire quello degli animali.

L'Art de faire les Crystans coloriés &c. L'Arte di fare i Cristalli colorati ad imitazione delle pietre preziose. Del Sig. FONTANIEU, dell'Accad. reale delle Scienze. Parigi, nella stamperia di Monsieur in 8. di 28. pag. 1778. Quest' operetta è il risultato di moltissime sperienze.

Code Ecclesiastique & c. Codice Ecclesiastico de Capitolari, delle Ordinazioni, Editti, Lettere patenti, e Dichiarazioni de' nostri re ec. dal cominciamento della monarchia sino a' nostri giorni, su la giuri sdizione della chiesa di francia, e gli assari ecclesiastici. Del Sig. Giacomo DES LACS D'ARCAMBAL, Abbé di Candeil. Tomo I. in 4.º ec. Parigi, presso Morin. 1778.

Histoire naturelle, civile, & politique du Tonquin &c. Storia naturale, e politica del Tonchino. Del Sig. Ab. RICHARD, Canonico della

shiesa reale di Vezelai. 2. vol. in 12. Parigi. 1778.

Les maximes du gouvernement monarchique Oc. Le massime del governo monarchico per servire di continuazione agli elementi della poli-

tica. Del medesimo autore. 4. vol. in 8. Londra (Bouillon).

Essai sur l'histoire générale &c. Saggio su la storia generale dei tribunali sì presso le antiche che presso le moderne nazioni; ossia Dizionazio storico, e giudiziario, che contiene gli articoli curiosi, e le celebri sentenze di sutti i tempi, e di tutti i popoli. Del Sig. DES ESSARTS ec. Tom. I. in 8. di pag. 408. Parigi. 1778.

Essai sur les lieux, & les dangers des sepultures & c. Saggio sui luoghi, e sui pericoli delle sepoltare tradotto dall'italiano, pubblicato con alcuni cangiamenti, e preceduto da un discorso preliminare ec. dal Sig.

Vicq D'AZIR ec. Parigi. 1778...

L'Aut. di quest'opera che fa onore, e potrebbe fare molto vantaggio all'Italia dov'è stata scritta, è il ch. Sig. Ab. PIATTOLI P. P. nell'Univ. di Modena.

Traité des couleurs materielles &c. Trattato dei colori materiali, e della maniera di colorire, riguardo alle varie arti e messieri. Del Sig.

LE PILEUR D'APLIGNY. In 12. di 454. pag. Parigi 1779.

Lettres sur l'Atlantide de Platon O'c. Lettere su l'Atlantide di Platone, e su l'antica storia dell'Asia, per servire di continuazione alle lettere su l'origine delle scienze indirizzate al Sig. di Voltaire. Del Sig. BAILLY. In 8.º di 480. pag. Londra (Parigi) 1778.

Lettres physiques O morales Oc. Lettere fisiche e morali su le montagne, e su la storia della terra, e dell'aomo. Del Sig. G. A. DE LUC

ec. In 8.º Parigi 1778.

Septieme Recueil philosophique, & literaire &c. Serima raccolta file-

Tofofica e letteraria della focistà tipografica di Bouillen. In 11. Bouillon 1778.

#### INGHILTERRA.

TErra &c. La Terra; ossia discorso filosofico su la terra relativamente alla coltivazione, alla sua ameliorazione per facilitare la vegetazione, e la moltiplicazione delle piante, presentato alla Società reale dal Sig. EVELYN, Scudiere ec. Nuova edizione con note del Sig. HUNTER. Londra, presso Cadell. 1778.

Espinistro va ou coura. Euripidis qua entent Oc. Opere d'Euripide raccolte dai migliori manoscritti &c. Dal Sig. Samuele MUSGRAVE.

4. Vol. in 8. Oxford presso Clarendon. 1778.

An inquiry &c. Ricerche sulla natura, e le vere leggi della poessa, con un'apologia di Pope. Del Sig. Percival STOCKDALE. Londra 1778.

Observations &c. Osservazioni sulla storia d'Inghisterra del Sig. Hume. Del Sig. Giuseppe TOWERS. Londra presso Robinson 1778.

Malgrado quelta critica si prepara a Londra una magnifica edizione delle opere del Sig. Hume.

#### SPAGNA.

TRatado &c. Ttattato sulle acque, e i bagni di Trillo, colla maniera di servirsene secondo le osservazioni pratiche, e l'analisi fattane per ordine di S. M. Cat. Del Sig. D. Casimiro DE ORTEGA. Madrid, presso Cardma 1778.

Biblioteca militar espagnola &c. Biblioteca militare spagnola, essiatalogo degli spagnuoli che banno scritto su l'arte della guerra, con un discorso sull'utilità di quest'arte. Di D. Vincenzo Garzia DELLA HUER-

TA. In 8.º Madrid, presso Corradi 1778.

Van - Espen (ZEGERI Bernardi) Jus Esclesiasticum Universum &c. Editio prima hispana cateris correctior &c. Madrid 1778. Quett' Opera è notissima.

Ensayo &c. Saggio d'una biblioteca de' traduttori spagnuoli ec. con netizie sulla vita d'alcuni scrittori spagnuoli, e principalmente di Miciele Cervantes. Del Sig. D. Gio. Antonio PELLICERY Sasorçada, letterato della biblioteca di S. M. Cat. Madrid, presso Sanca, e Corradi 1778.

## OLANDA.

Respections philosophiques &c. Rissessioni filosofiche su l'origine dell'incivilimento e sui mezzi di rimediare a qualcune degli abusi, she porta seco. Amsterdam 1778.

## ACCADEMIE.

PIETROBURGO. L'Accad. imper. propone pel 1781. la seguente quissione: Siccome turce la missione in la feguente quistione: Siccome tutte le misure del tempo si rapportano finalmente al moto diurno della terra, il quale è stato sempre considerato come uniforme, (e non alterabile dalla resistenza dell' atmosfera o dell' etere, nè dalle forze del sole o della luna sulla sseroide compressa, nè dal flusso, e riflusso, che cangiando la figura di questa sferoide, nè muta pure gli assi principali, nè da altra qualsiasi forza, la cui media direzione non passi pel centro di gravità del nostro globo) senza che questa supposizione siasi dimostrata conforme alla verità, si domanda: "Si possoni elleno produrre prove convincenti di " quest' eguaglianza delle rotazioni della terra "? O in caso che questo moto diurno non sia uniforme, e abbia sofferta qualche leggiera alterazione dalla resistenza dell'aria e dell'etere, o per un'altra forza qualunque, si domanda ancora: " 1.º Per mezzo di quali fenomeni si possono conoscere queste alte-" razioni prodotte nel moto diurno? 2.º Per quali mezzi si può rettificare la " misura del tempo ne' secoli passati, affine di ricavarne un paragone esatto tra la misura de' secoli passati, e quella de'nostri giorni ? " Le Memorie s'indirizzeranno avanti il primo di gennajo del suddetto anuo al Sig. Gio: Albert Euler Segretario dell'Accademia, osservando le solite condizioni, e cautele.

MANTOVA. Elenco degli Argomenti proposti dalla R. Accademia pel corso ai Premi nell'anno 1779. Per la Filosofia: Se in uno stato di terreno sertile si debba favorire maggiormente l'Estrazione delle materie prime, ovvoro quella delle manisatture. Per le Matematiche: Stabilire la vera teoria delle Acque uscenti da' fori aperti ne' vasi, e mostrare in quai circostanze possa ella applicarsi alle Acque correnti negli alvei naturali. Per le Fisiche: Se vi siano mezzi opportuni di migliorare i Vini Mansovani, e anche vidurli atti a lunga navigazione per Mare. Per le Belle Lettere: \* Qual

fede si debba avere ai Poeti nell' Istoria.

L'ultimo Argomento segnato coll' Asterisco, perchè proposto per la seconda volta, riporterà il Premio duplicato di due Medaglie di 50. Fiorini l'una; e gli altri al solito Premio di una Medaglia. — Si avverte, che le Dissertazioni de' Concorrenti ai Premi debbono essere scritte in Idioma Italiano, o Latino, e trasmesse al Sig. Ab. Gio: Girolamo Carli Segretario perpetuo avanti il sine di Novembre del 1779., franche di porto, e colla solita cautela di due diversi Motti, o di due Emblemi, uno in principio della Dissertazione, e l'altro in soglio sigillato a parte, per maggiore libertà de' Concorrenti, e per la necessaria cauzione dell' Accademia.

# ERRORS CORREZIONI Pag. 40. 1. 75. exiandio ( cxiandio portono; maggiungali così protecter non li può ad ulteriore carica; all'incontro il baltone mate. Th. 1. 20. dalla dalla dalle dalle dalle sp. 1. 25. putrefadis petrefadis pet



り. 上,

zed by Google

Un i

J

UC: 3

)C (

uci air

